

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

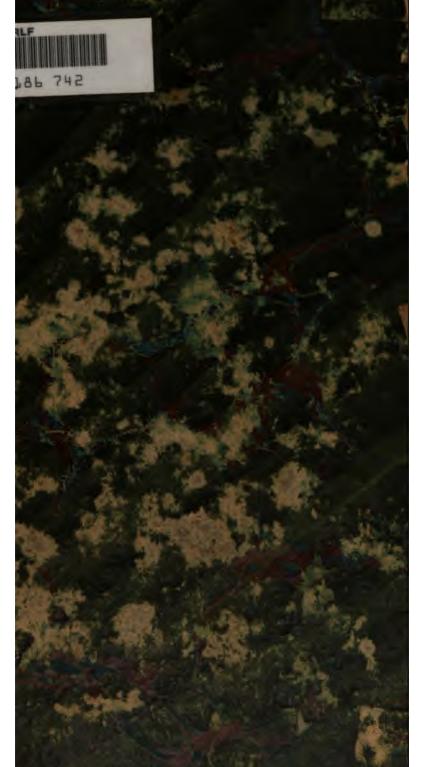



# **BIBLIOTECA**

# STORICA

DI

TUTTE LE NAZIONI

MILANO
PER ANTONIO FONTANA
M.DCCC.XXX

# **DELL' ISTORIA**

DELLE

# GUERRE CIVILI

DI FRANCIA

DI

ARRIGO CATERINO DAVILA

VOLUME QUARTO

MILANO
PER ANTONIO FONTANA
M.DCCC.XXX

main

DCILI
DELL' ISTORIA DZ6
1829
DELLE GUERRE CIVILI
DI FRANCIA
MAIN

DI ARRIGO CATERINO DAVILA

#### LIBRO DECIMOTERZO

#### SOMMARIO

In questo libro si descrive la deliberazione de' collegati di mettere l'assedio a Caudebec per aprire il passo della riviera e liberare totalmente Roano; vi mettono l'assedio, ed il Duca di Parma nel riconoscere è ferito di una archibugiata nel braccio: si espugna quella piazza, ma le cose passano così lente, che il Re ha tempo di rimettere insieme l'esercito, e prendendo tutti i passi, assediare nella penisola di Caux l'esercito dei collegati: seguono molte importanti fazioni: il Duca di Parma afflitto dalla ferita e stretto dalla penuria delle vettovaglie, pensa di passare il fiume Senna e svilupparsi dal pericolo, nel quale si trovava esser incorso: governa questo. disegno con tanta arte, che passa la riviera e si ritira senza ricevere danno alcuno: s' allontana a gran giornate, ripassa il fiume a San Clu: se ne ritorna in Fiandra, e lascia sjuti non molto potenti sotto al signore di Rono. Il Duca di Mena sdegnato non lo seguita: prende Ponteo di mare: viene in discordia con il commissario del Papa: attacca tratteto di con-

cordia col Re, il quale afflitto per l'improvviso passaggio dell'esercito de' collegati diminuisce il suo, e con un campo volante seguita'i nemici. Mette l'assedio ad Eperne in Sciampagna, preso poco innanzi dal signore di Rono, e vi è ucciso da un colpo d'artiglieria il marescial di Birone: espugna Epernè, e cadono altre terre vicine: fabbrica un forte sopra la Senna per restringere i viveri alla città di Parigi, e tenta invano il Duca di Mena di divertirlo. S' accresce nel partito del Re un terzo partito de' Principi del sangue, e molte macchinazioni si maneggiano per ogni parte. È creato Pontefice Clemente VIII il quale con gran moderazione si applica alle cose di Francia. Il Duca di Mena ad istanza del Re di Spagna e del Papa risolve chiamare gli Stati Generali per eleggere un Re: sopra di ciò seguono diversi artifici e differenti trattati: manda il Re Filippo nuovi ambasciatori per dichiarare la sua volontà agli Stati. Il Duca di Mena s' abbocca con loro: vengono in disparere, ma s'accomodano per loro privato interesse. Il Re tentando di far disciogliere gli Stati, fa da' Cattoliei del suo consiglio attaccar una conferenza con i collegati, la quale per volontà del Duca di Mena viene incominciata a Surena: espugna egli Nojone: il Re necessitato a scorrere in Poetu, non vi può portare soccorso. Gli ambasciatori del Re Cattolico propongono l'infante di Spagna per Regina: la proposta è mal sentita dagli Stati, e fanno diverse pratiche intorno a questo. Il Re prende la città di Dreux, ed. astretto dalle istanze de' suoi, che minacciano di abbandoparlo, risolve di farsi Cattolico: passa a San Dionigi e va pubblicamente alla Messa; destina il Duca di Nevers ambasciatore al Papa per chiedere l'assoluzione. Gli Stati della lega se ne conturbano. Il Duca di Mena vedendo non potere ottenere il regno per sè nè per i suoi discendenti, consente che. si tratti la tregua; i deputati di Surena la concludono per tutto il seguente mese d'ottobre. Ella è accettata volonterosamente: si licenziano gli Stati di Parigi.

La liberazione di Roano seguita con tanta facilità e senza sangue per l'eccellente consiglio di valersi ora

della leutezza, ora della celerità, quando erano state opportune, riempì di somma gloria il nome del Duca di Parma, e depresse in gran maniera quella prosperità, nella quale le cose del Re parevano essere accese; ma le cose che seguirono, ancorchè dimostrassero molto più chiaro la prudenza ed il valore del Duca, ritornarono nondimeno in breve tempo anco le cose del Re nel pristino loro stato.

Trattossi nel consiglio de collegati, dopo che trovsrono levato il campo del Re, quello si stimava a proposito di operare. I capitani Spagnuoli ed Italiani volevano che si seguitasse il nemico, ed ora ch'egli era. casi debole di forze e le sue genti tanto mal trattate del patimento, si perseguitasse per opprimerlo, mentre l'occasione appresentava di poterlo ragionevolmente sperare; ma i signori Francesi a' quali si prestava grandissima fede per la cognizione che avenno de siti e del paese, mostravano ch' egli, passando la Senna al ponte dell' Archia e trasferendosi nelle parti della bassa Nore mandia, gli avrebbe lasciati non solo in recessità di ritorpare a Roano per passare la riviera, ma anco.in. uno stato difficile di seguitarlo per paese tutto nemico e lontano da' soccorsi, dalle ritirate e dalle vettovaglie; ove egli con il fervore della nobiltà, che sarebbe concorsa al suo pericolo, ingrossandosi d'ora in ora e rinfrescando la sua gente in lueghi tanto fertili ed abbondanti sarebbe stato presto in essere di mostrar loro il viso, e ridurli circondati nel suo paese a qualche strano cimento, Giudicavano però molto meglio per finire di: liberare la città di Roano e di aprirgli il passo della riviera, di assalire Caudebec, che solo impediva il transito della Senna, espugnato il quale e perfezionata l'intensione per la quale s' erano quivi condotti, si po-

trebbe poi considerare quale impresa fosse più giovevole agl'interessi comuni.

Il Duca di Parma, il quale aspirava a liberare perfettamente Roano, e poi attendendo a' soliti disegui
ritornare al governo delle cose di Fiandra, abbracciò
facilmente questo consiglio, non si avvedendo per la
poca cognizione del passe, che, serrandosi nella penisola del paese di Caux, circondata da una parte dalla
riviera di Senna e dall'altre due dal mare Oceano,
se il Re avesse con il suo campo occupato l'adito di
usciene, ch' era uno solo ed angusto di poche miglia,
l'avrebbe serrato e rinchiuso come in una rete, e per
la strettezza del paese, col togliergli solamente le vettovaglie, l'avrebbe molto facilmente espugnato con la
fame.

Ma i capitani Francesi o non credettero che così presto il Re potesse essere in istato di seguitarli, o pensarono di espugnare Caudebec in pochissime ore, e di ritirarsi innanzi ch'egli arrivasse; ed il Duca di Parma si lasciò condurre da quelli che meglio di lui conoscevano i siti e la qualità del paese, e dall'apparente ragione di voler liberare totalmente la città di Roane, che certamente senza la presa di Caudebec, priva dell'uso della navigazione, sarebbe restata poco meno che assediata: per la qual cosa distrutti i forti e le trincee del Re, si condussero i collegati sotto a Caudebec il vigesimoquarto di di aprile.

Siede Caudebec dopo certi monti non troppo erti nè difficili, ma fertili e rivestiti di piante, in una larga pianura, su le ripe del finme Senna, cinto di muraglie assai grosse, ma senza terrapieno nè da fortificazione alcuna migliorate. Erano alla difesa della terra monsignore della Garda colonnello d' infanteria Fran-

cese, e Pausania Braccisdaro che solo comundava i cavalli leggieri Italiani, perchè Niccolò Nasi era morto nel campo d'infermità naturale. Questi per non maneare al debito di buoni soldati, presero posto fuori della terra in mezzo di due colline, nell'adito per il quale dalle montagne contigue si va scendendo nel piano, disposti di trattenere quanto più fosse possibile lontana dalle mura l'oppugnazione. Furono mandati i Valloni del conte di Bossù e di monsignore di Vert a discacciarli, con i quali, benchè lungamente scaramucciassero ed avanzassero tempo, convennero nondimeno sopraffatti dal numero superiore ritirarsi alla terra, e lasciar libero il transito al campo della lega; ma nel discendere che fece l'esercito al piano, le navi Olandesi, le quali s' erano accostate alla ripa del flume, con grandissima furia di cannonate l'assaltarono, e fecero ne' primi squadroni non meno grave che inaspettato danno. Per la qual cosa il Duca avendo erdinate che si fermasse l'esercito che marciava, fece con eccellente ordine e non minore prestezza tirare le artiglierie nell'erto d'una collina, e da quella ferire con altrettant' impeto nelle navi, di modo che percotendo con più sicurezza i caunoni piantati in terra, di quello che facessero quei ch'erano su l'acqua, avendo mezza affondata la capitana e' mal trattati molti de' migliori legni, gli altri s'allargarono dalla ripa ed a seconda del fiume si ritirarono a Quillebove, luogo collecato più sotto, pur su la medesima ripa, ed ivi per loro sicurezza cominciarono a cingere ed a fortificare quel borgo, il quale poi per l'opportunità sua rispetto alla navigazione ed al passo del fiume, ridotto in fortezza, fu ne' tempi seguenti tenuto in grandissima considerazione.

Ma diseacciate le navi e levatesi d'attorno quella molestia, il Duca alloggiato l'esercito, fece prendere posto sotto alle, mura, ed il giorno seguente si condusse personalmente con il principe Ranuccio, con il signore della Motta e con il conte Nicolò Cesis a riconoscere il luogo. e mentre diligentemente rivede tutte le cose, e per non si confidar d'altri disegna da sè stesso il modo di formare la batteria, fu colto da una moschettata tirata da uno de' torrioni della muraglia nel mezzo del braccio destro, la quale avendo preso sotto il gomito camminò fra le due ossa fino appresso alla mano, ove la palla per essere venuta stracca si schiaceiò da se medesima? e fermossi senza poterne più uscire. Egli per la percosea non mutò faccia, non interruppe il ragionamento, nè pubblicò la ferita, ma scoperta da' circostanti che videro il sangue uscire sotto al mantello, volle nondimeno finire di dare gli ordini che avea principiati a disegnare, e condotto all'albergo suo e visitato da' medici fu trovata non già mortale, ma molto travagliosa la percossa, tanto più ch' essendosi convenuto fare tre tagli nel braccio per trovare la tràccia della ferita e per cavarne la palla, gli sopravvenne indi a poco la febbre, la quale continuando fu costretto ultimamente a coricarsi nel letto.

Restò il comando principale di tutto l'esercito dopo questo accidente al Duca di Mena, ed il governo delle genti del Re Cattolico al Principe Ranuccio, il quale però non disponeva d'alcuna cosa senza l'assenso del padre. Si pianta rono, benchè lentamente, il di seguente l'aztiglierie, ed avendo battuto ed atterrato grandissimo spazio di muraglia, monsignore della Garda, benchè contra il parere di Braccioduro, cominciò a trattare d'arrendersi, e dopo qualche contesa ottenne le condizioni che dimandava, perchè essendo poco buono lo stato del

Duca di Parma, desiderava ciascuno che si facilitasse il progresso delle cose. Così la terra il di seguente pervenne in potestà de' collegati, i quali per lasciar riposare l'esercito loro, e per ristorarlo con la copia delle vettovaglia ivi raccolte, vi soggiornarono dopo l'espugnazione altri tre giorni.

Intanto al Re, chiamata sin da principio quando si intese il ritorno de' nimici, era concorsa la nobiltà delle provincie vicine, il signore di Humieres con dagento cavalli di Picardia, il signore di Sardì da Ciartres con cento e cinquanta, il signore d'Hertrè governatore di Alensone con dugento, il conte di Mongomerì ed il signore di Colombiera con trecento, il signore di Canisì genero di Matignone con cento, Odetto figliuolo del morto signor della Nua con altrettanti, ed il colonnello San Dionigi con seigento archibugieri a cavallo.

Arrivarono anco monaignore di Sourè ed il conte di Luda can treccato gentiluomini che non erano più stati nel campo, e finalmente vennero il Duca di Mompensieri lungamente aspettato, ed il signore della Veruna governatore di Can con ottocento gentiluomini, dugento eavalli leggieri e quattrocento archibugieri a cavallo.

Era stata cagionata la tardanza del Duca di Mompensieri dal desiderio di ottenere Avranches città della bassa Normandia, che sola in quelle parti verso i confini di Bretagna si conservava per il partito della lega; perchè avendola assediata nella fine dell'anno precedente con isperanza di conseguirla in pochissimi giorni, il negozio era poi altrimenti passato, perchè essendo rinchiuso in quella terra venuto dal ponte Orsone monsignore di Viques, vecchio soldato ed intrepido cavaliere, aveva molti giorni mantenuti costantemente i berghi, sin tanto che le muraglie ed i bastioni della città furono ridotti a termine di buona difesa.

Ma occupati finalmente i borghi e cominciatesi a cavar le trincee, era sopraggiunta così alta e continuata la neve, che non solo si riempirono tutt' i cavamenti già fatti: ma se ne impedi di modo il lavorare che per molti giorni convenne il campo dimorare ozioso, afflitto intanto de così eccessivo freddo, che se non fossero stati i borghi, le case de quali si ruinavano e s'abbruciavano i legnami per ristorare i soldati, non sarebbe stato possibile di perseverare nell'impresa. Cessate le nevi, continuava il ghiaccio tanto strettamente condensato, e la terra perciò era così arida ed impetrita, che non si poteva se non con grandissima difficoltà cavare il terreno e lavorare con la zappa, e nondimeno alzato con gran fatica una piattaforma con due piazze, vi si piantarono le artiglierie condotte da Can e da Falesa, e particolarmente un cannone che nominavano il gran Robino di smisurata grandezza, con le quali battute in due luoghi le muraglie, e ruinate anco molte case della terra da' tiri che trapassavano dentro, si diede un feroce assalto il secondo di di febbrajo, il quale ancorchè fosse fortemente sostenuto da quei di dentro con la morte tuttavia di molti de difensori, debilitò di maniera la speranza della difesa, che il signore di Viques fu astretto a pattuire d'arrendersi, e rilasciò libera la città in potere del Duca, il quale, riordinate le genti ed accolta la nobiltà, era venuto a ritrovare il Re, dal quale istantemente e replicatamente era chiamato.

Ora essendo così ingrossato in pochissimi giorni il campo del Re, che in esso erano sette in ottomila cavalli, e sedici in diciottomila fanti, perchè oltre gli Olandesi dell'armata, aveva sfornite tutte le guarnigioni vicine, e conoscendosi manifesto l'errore de' col-

legati, i quali s'erano inavvedutamente cacciati in una manica, dalla quale avrebbono stentato e travagliato molto innanzi che ne potessero uscire, deliberò di precludere loro il passo del ritorno, e premendoli e ristringendoli da tutta le parti, ridurli senza alcun suo pericolo in estrema necessità di vettovaglie, imperocchè essendo una parte del medesimo adito ed ingresso della penisola verso il mare chiuso dalle piazze d' Eu, d' Arques e di Diepa, le quali grossamente presidiate chiudevano in gran parta la strada, e trovandosi la Senna impedita ed ingombrata dall'occupazione di Quillebove e dall'armata Olandese, non restava altra se non chiudere totalmente quell' altra parte dell' adito verso la riviera di Somma, per la quale solamente da quella penisola passa nell' ampiezza delle provincie di Normandia e della Picardia.

Partito adunque il Re con grandissima celerità dallo mura del ponte dell' Archia, e camminando senza fermarsi, benchè con l'esercito ordinato alla battaglia, pervenne l'ultimo di d'aprile in vista del campo dei nemici, i quali partiti da Caudeliec il medesimo giorno, avevano preso alloggiamento ad Ivetot, luogo grosso che poteva porgere molta comodità di albergare.

Fu cosa notabile che anco il Re si mise quel giorno per poea avvertenza del sito in manifesto pericolo di rimanere disfatto; perciò che essendo quel paese tutto abitato da gentiluomini e da baroni che possiedono molte terre, egli è tutto per comodo e per delizia loro pieno di spaziosì parchi circondati tutt' all' intorno di muraglie grosse e ben fabbricate, che ascendono all'altezza d'un uomo a cavallo, e taluno di questi lo spazio di tre e di quattro miglia circonda. Ora camminando il Re per questo paese alla volta del campo de'collegati, era necessario tenendo la strada ordinaria

di passare tra due graudissimi parchi, l'uno de' quali era alla destra e l'altro alla sinistra, essendo la strada maestra in mezzo dell'uno e dell'altro, per la qual tosa convenendo e la cavalleria e la fanteria, sfilati gli squadroni, camminare molto ristretta, l'esercito del Re s'era condotto in tale stató, che la vauguardia era trapassata i parchi, la battaglia era ristretta tra le mura di quelli, e la retroguardia era rimasa di qua da' parchi, di modo che se fosse stata assalita la vanguardia sarebbe stata combattuta e disfatta, senza che il retroguardo nè la battaglia l'avessero potuta ajutare.

Se ne accerse il Duca di Mompensieri che guidava la vanguardia, dopo che uscito da' parchi scoperse l' esercito nemico accampato nell' erto della collina; ma non potendo far altro, riordinando túttavia i suoi squatironi, sollecitava con ispesse ambasciate il Re con la hattaglia a passare. Se n'accorsero similmente i nemici, ed il conte Alessandro Sforza, cavaliere d'accortezza e di esperienza grande, corse a darne avviso. al Duca medesimo (come egli ha raccontato a me molte volte dipoi) dimostrando la facilità con che per l'errore de'nemici si poteva conseguire la vittoria con molta agevolezza; ma il Duca afflitto dalla febbre e dal dolore della ferita, e giacente nel letto non poteva prendere così prestamente risoluzione, e disse al conte Alessaudro che a combattere cou il Re di Navarra erano necessari uomini vivi, e non cadaveri esangui, com egli si conosceva d'essere ridotto, e tuttavia chiamato il Duca di Mena ed il Principe Ranuccio con gli altri capitani, ordino loro che se l'occasione lo comportava urtassero negl'inimici; e fattosi mettere sopra una bara si sece portare ancor egli nel luogo, di dove si vedeva a comparire l'esercito regio per la strada dei parchi,

ma in tempo che di già per la sollecitudine del Duca di Mompensieri avea preso posto la vanguardia, e la battaglia eta quasi tutta passata; ed innanzi che il campo della lega alloggiato poch' ore innanzi si radunasse sotto all' armi, tutto l' esercito del Re era passato e s'era messo nella sua prima ordinanza, perdendosi per la ferita del capitano così bella e così evidente occasione.

Alloggiati gli eserciti discosti meno d'un miglio, restava in mezzo tra di loro su la man destra un bosco di foltissimi alberi, che i seguenti giorni porse materia a molte e segualate fazioni, perciocchè i collegati tirarono quella notte nell'entrata di esso dalla parte verso i nemici una trincea per riserbarsi la possessione della selva, e vi posero in guardia il terzo del conte di Bossù, ch' era di duemila Valloni. Quivi il primo giorno di maggio si fecero tre grosse scaramucce mentre il Re si sforzava di riconoscere quel posto, la prima tra il baron di Birone ed il Duca di Guisa, la seconda tra il Duca di Buglione ed il signore di Rono, e l'ultima che durò sino alla sera tra il signore di Montigni ed il barone della Chiatra; nè fu possibile che il Re scoprisse che fortificazioni avessero fatte i nemici nell'ingresso del bosco, perchè le moschettate che con grandissima furia da quello uscivano, oltre la molestia della cavalleria, non permettevano che alcuno s'accostasse dappresso.

Ma il giorno seguente essendosi similmente attaccata la scaramuccia, il baron di Birone, benche molti dei suoi vi restassero morti, si cacciò tanto avanti, che ricomobbe non v'essere altro che una sola trincea senza vestigio alcuno di artiglieria e senza difesa di fianchi e di ridotti; per la qual cosa la mattina del terso giorno

di maggio il Re fatti tre squadroni di fanteria, uno di Tedeschi, l'altro d'Inglesi, ed il terzo di Francesi, gli spinse nel far del giorno ad assalire ed impadronirsi della trincea, i quali varcata di gran passo quella poca pianura ch'era di mezzo, assalirono improvvisamente e discacciarono i Valloni dal posto loro (i quali per la fretta del ritirarsi abbandonarono anco il bagaglio), e senza perdere tempo cominciarono a fortificarsi nella trincea.

Ma il Duca di Mena ed il Principe Ranuccio senza dar tempo d'assicurar il posto, fatti uscire a destra ed a sinistra grandissimo numero di Carabini e di cavai leggieri ad ingombrare la strada, commisero a Cammillo Capizucchi che col suo terzo, seguito per rinforzo dal terzo di Alonso Idiaques, tentasse di ricuperare quel posto. Cammillo per la propria ferocia, e per l'emulazione che avevano gl'Italiani con la fanteria de' Valloni, spintosi bravamente ad assalire la trincea, v'entrò con tant'impeto, che la fanteria del Re dopo breve resistenza fu costretta a cedere il luogo, e nel ritirarsi circondata da' Carabini avrebbe avuto che fare a tornare salva nel campo, se il Duca di Mompensieri, il Duca di Nevers ed il conte di San Polo con tre diversi squadroni di gentiluomini non si fossero avanzati a dispegnarla.

La notte lavorarono gl'Italiani occupando tutto l'adito della strada, e formato un gran ridotto con fianchi e con fosse da tutt' i lati vi collocarono quattro pezzi di artiglieria, di modo che restò il Re privo di speranza di poterneli più discacciare, e così rimase il bosco in potere del campo della lega, il quale serviva molto per coperta e per sicurezza degli alloggiamenti, e molto ancora per far legue e per pascolare i cavalli de' Ca-

rabini, avvezzi a vivere di quello che si ritrova giornalmente per la campagna.

Ma il Re avendo animo di restringere maggiormente il campo de' nemici, ancorchè l'adito d'uscire dalla penisola di già fosse occupato, per venire con più prestezza al fine dell'impresa, voltato il suo alloggiamento su la man destra per il lato del bosco, occupò una collina, dalla quale si poteva battere il corpo d'Ivetot, entro al quale era alloggiato con la vanguardia il Duca di Guisa, e piantati sette cannoni dietro ad una trincea ridotta a perfezione in pochissime ore, cominciò a ferire i nemici per sianco di tal maniera che il Duca di Guisa fu costretto a levarsi dal suo alloggiamento, ed abbandonato il borgo ritirarsi nel quartiere della battaglia. Nel ritirarsi gli diedero alla coda il Duca di Buglione co' Raitri, ed il baron di Birone con un grosso numero di cavalleria Francese; ma egli assistendo con la presenza sua nell'ultime file, e valorosamente rivoltando sempre la faccia, si ritirò col bagaglio salvo ed inteno, e con la sua gente ordinata, sebbene nella scaramuccia restarono prigioni alcuni de' suoi, e tra questi il barone di, Contenant ed il barone della Magione.

Ma il Re mon solo per desiderio di astringere maggiormente i nemici, ma acciocchè il travaglio contingo e la speranza di combattere d'ora in ora non lasciasse stancare la nobiltà Francese, non permetteva pur un momento di riposo, e finalmente il giorno duodecimo di maggio volle tentare di riserrargli e d'incomodargli maggiormente con occupare un colle posto più innanzi oltre le fortificazioni del bosco, ed un tiro di artiglieria lontano dal campo della lega, il quale era guardato da tre compagnie di Valloni di Ottavio Mansfelt, e da tre altre di Spagnuoli di Luigi Velasco. Spinse per-

DAVILA VOL. 19

tanto nell'alba a quella volta il conte Filippo di Nassau con le sue truppe, il quale inviatosi copertamente a fianco del bosco, e lasciatolo poi su la man destra, assalì così improvvisamente quel posto, che i difensori ne furono nello spazio di mezz'ora scacciati, ed il conte cominciò a trincerarsi, ed a far segno che vi si conducesse l'artiglieria; ma i collegati considerando il grande incomodo che da quel posto avrebbono ricevuto, mandarono subito in due squadroni la fanteria Vallona, e l'Italiana a ricuperarlo, restando gli Svizzeri con i fanti Francesi e con gli Spagnuoli ordinati alla battaglia a custodire il campo, e la cavalleria similmente armata ed in punto fuori delle trincee.

Il Re all'incontro avea schierato tutto l'esercito fuori del suo alloggiamento, e faceva correre i cavalli leggieri per la pianura per impedire che gli Olandesi, i quali aveano acquistato il posto, non fossero circondati: per il quale effetto anco il Duca di Mompensieri con ottocento cavalli dall' un canto, il Duca di Buglione con mille Raitri dall' altro, essendo ne' corni della battaglia, stavano pronti per portar loro il rinforzo. Si combattè aspramente nella ricuperazione del posto, e per due ore vi si travagliò con molto sangue; ma finalmente gl' Italiani superando tutti gli ostacoli ricuperarono il colle, e con grande strage ne discacciarono gli Olandesi, per opprimere e per difendere i quali, essendo d'ambe le parti concorsa la cavalleria degli eserciti, fu opinione comune che quel giorno si dovesse combattere con tutte le forze, ma nè il Duca di Mena voleva arrischiare la somma delle cose senza la presenza e senza il consentimento del Duca di Parma, nè il Re si curava di venire allora alla giornata, avendo per sicuro di vincere i nemici con la penuria del vivere fra pochi giorni.

Si combattè nondimeno del continuo con grosse e reiterate fazioni lo spazio di dieci ore, tirarono per ogni parte le artiglierie, vi si mescolarono più d'una volta i capitani, e particolarmente il Principe Ranuccio, al quale rimase ferito sotto il cavallo, fu in grandissimo pericolo di rimaner prigione degl'Inglesi; ed il Duca di Parma, fattòsi levare di letto e porre sopra un cavallo, s'avanzò sino alla fronte del suo campo, dubitando che l'occasione o la necessità non tirasse l'esercito al fatto d'arme. La notte terminò queste fatiche.

Ma il giorno seguente il Re, che non poteva nè ricevere nè dar riposo, avendo avvertito che la cavalleria leggiera della lega, era alloggiata in un sito che facilmente poteva essere assalita ed oppressa, innanzi che il resto dell'esercito potesse muoversi a sostenerla, errore sempre pernicioso in tutte le occasioni della guerra, vi si condusse con lungo giro in persona, e trovatala con poco ordine per l'assenza del Basti, il quale infermo di flusso si era ritirato a Caudebec a curarsi, la mise in tanta confusione che perduto il quartiere, lasciati i carriaggi e morti due capitani, appena si ritirò al grosso dell' esercito, il quale ancorchè sollecitamente si ponesse in arme per portar il soccorso, essendo nondimeno il conflitto molto fuori di mano, ebbe tempo il Re, dopo che ebbe scacciati e maltrattati i nemici, di ridurre i suoi al proprio alloggiamento.

Ma il Duca di Parma aggravato dal male, di modo che spesso era travagliato da fastidiosi e lunghissimi svenimenti, avea bisogno di trovare qualche riposo, e già avendo cominciato a pensare il modo di uscire dal pericoloso luogo nel quale si ritrovava, giudicò molto

a proposito di ritirare il campo più verso alle mura di Caudebec, lungo le ripe del fiume, onde egli potesse valersi del comodo della terra, e l'esercito mutando luogo fuggir l'occasione dell'infermità, ed essere più opportuno al suo disegno: per la qual cosa il decimosesto di di maggio, essendo il tempo oscuro per una densa nebbia che si risolvè poi in una copiosa pioggia, senza suono di trombe nè di tamburi, fece levare il campo la mattina nel far del giorno, e precedendo l'artiglierie e tutti gl'impedimenti lo condusse ad alloggiare in un sito mezza lega discosto dalla terra tra due colline, a fronte delle quali era una distesa pianura.

Per ingannare il Re, acciocchè non si accorgesse della levata del campo, oltre il beneficio del tempo, ed il silenzio e l'ordine col quale marciò tutta la gente, s' avanzò sino all' ingresso del bosco il Principe Ranuccio, innanzi che si movesse cosa alcuna, ed impetuosamente assalì le prime guardie del campo, mostrando disegno di allargarsi, e però di volerle discacciar del posto loro; al che mentre si attende con tutto lo spirito, che gli animi vi stanno occupati, che tempestano per ogni parte foltissime l'archibugiate, non fu sentito alcuno strepito della levata del campo, ed il Principe dopo un continuo scaramucciare di tre ore continue scemando la sua gente a poco a poco, e mandando le squadre ad una ad unirsi col retroguardo guidato dal Duca d'Omala, finalmente egli ancora con soli dugento cavalli di buon trotto seguitò il restante del campo, lasciando attonito il Re, dopo che, schiarita l' aria, s'accorse dell' artificiosa ritirata de' collegati.

Ma il Principe arrivato aila piazza d'arme, ove so-

leva dimorare il suo campo, trovò tre pezzi d'artiglieria abbandonati in quel luogo per negligenza, o per
paura di chi teneva il carico di condurli, onde per non
lasciarli con diminuzione della propria riputazione in
poter de' nemici, fu astretto di richiamare il suo squadrone volante per dispegnarli e per condurli in sicuro;
il che benchè fosse fatto con celerità grande, avrebbe
però corrotto e reso vano l'artificio mirabile di questa ritirata, se il Re fosse stato più pronto a seguitarli:
tanto molte volte da piccolissimi disordini si guastano
negli affari delle guerre le più principali risoluzioni.

Ma il Re passato ad alloggiare quella sera nel luogo che aveano abbandonato i collegati, si avanzò il giorno seguente a riconoscerli, e divisato con non minor sagacità di loro il sito del paese, si condusse nelle opposte colline, e quivi alloggiò con prudente disposizione tutto l'esercito insistendo tuttavia a stringerli ed e serrarli, com' era stato sin da principio il suo disegno.

Alloggiava il Duca di Mompensieri con la vanguardia molto numerosa di cavalleria su la man destra, e
si distendeva così largamente verso la parte di Diepa,
che le guarmigioni di quei luoghi, le quali interrompevano tutte le strade, venivano ad incontrarsi scambievolmente con i suoi corridori che battevano la campagna: Il Re con la battaglia, nella quale era lo sforzo
maggiore dell' infanteria, stava accampato a pie' dei
colli su la strada maestra di Picardia. Il Duca di Buglione col retroguardo, nel quale erano i Raitri, teneva la mano sinistra, occupando il passo che dal paese
di Caux conduce verso Roano, di maniera tale che, chiusi
tutti gli aditi, non restava più libera in alcuna parte
la strada. Accampato ne' suoi posti l' esercito, attendeva il Re contra il suo stile ordinario ad assicurarsi

che i nemici non potessero astringerlo alla battaglia; e perciò muniva e fortificava tutti gli alloggiamenti, rompeva e traversava tutte le strade, e valendosi avvantaggiosamente del sito, procurava con ogni industria, che i capitani nemici facendo qualche impeto gagliardo non potessero sforzare i suoi quartieri.

Di gia il campo della lega era ridotto a mancamento di vivere, che non poteva più sostenersi, perchè nè il fiume interrotto dalle navi Olandesi somministrava vettovaglie, nè il paese porgeva più alcuna comodità di alimentarsi, essendo consumati i grani i quali furono trovati alla presa di Caudebec, pascolate le biade per tutto quanto il paese, e logorato tutto quello che l'industria aveva potuto somministrare, e non che d'altro, ma di acqua ancora era grandissimo mancamento, perchè quella del fiume, corrotta dal flusso del mare, era non solo pessima al gusto, ma sommamente nociva. S' aggiugneva il patimento de' cavalli, che oltre la scarsezza dell'alimento consumati dalle pioggie continue alla campagna in grandissimo numero morivano a tutte le ore, e la fanteria creditrice di molte paghe, ma senza danari da potersi soccorrere nel presente bisogno, era afflitta e consumata da tante e così lunghe fatiche.

All'incontro il Re avendo a canto Diepa e San Valerì, ed alle spalle l'adito del paese fertilissimo della Normandia e della Picardia, benchè non meno scarso di danari di quello che fossero i nemici, abbondava nondimeno di vettovaglie, ed i suoi, distendendosi largamente al foraggio, supplivano con dispogliare il paese al mancamento che aveano delle paghe. Vedendosi pertanto il Duca di Parma ridotto a passo così necessitoso e così stretto, pensò non vi essere altro rimedio,

se non di passare dall'altra parte del fiume Senna, ed uscendo dalla penisola ridursi nello spazio piano della bassa Normandia, e svilupparsi a questo modo dal disegno del Re che già si credeva di averlo sicuramente condotto nella rete. Ma era questo partito altrettanto difficile da eseguire, quanto salutare ed unico per la salvezza dell' esercito suo; perchè non era dubbio che se il Re se ne fosse avveduto, gli sarebbe stato facile l' opprimerlo nel transito del fiume, e la vicinanza loro era così stretta, che non si poteva ragionevolmente sperare che questo passaggio potesse stare o cculto.

Comunicò col Duca di Mena e col signore della Motta il suo pensiero, ma ad ambedue pareva impossibile, non che pericoloso, sapendosi quanto sia malagevole il passare un picciol fosso, quando è vicina l'opposizione de'nemici, non che fosse da sperare buona riuscita nel transito di un fiume vastissimo imboccato in quel luogo dall'acque salse ad un esercito intero, pieno di bagaglie ed impedito di munizioni e di numero grosso di artiglierie, con il nemico feroce e poderoso alle spalle.

Stringeva nondimeno la necessità, ed alla salute di quell' esercito in altro modo non si poteva provvedere: per la qual cosa il Duca ristretto in sè medesimo, deliberò di tentare se con la destrezza potesse condurre a fine questo pensiero. Fatte però passare in certe piccole barchette oltre il fiume a poco a poco otto insegne del reggimento della Berlotta, fece fabbricare un forte su l'altra ripa, il quale in forma di stella avea tre speroni rivolti a battere e ad assicurare il fiume, ed un altro simile ne fece fabbricare su la ripa, nella quale era l'esercito a dirimpetto dell'altro, ma col ridotto volto al fiume, e con la fronte opposta al luogo

di dove potevano comparire i nemici, ed in esso, oltre il conte di Bossù con mille fanti, de' quali molti erano moschettieri, pose quattro pezzi di artiglieria che battessero di lontano e tenessero aperta la strada della campagna. Nell'istesso tempo s'accomodavano con grandissima segretezza in Roano molti barconi, de' quali n'era molto numero, che con merci sogliono navigare per il fiume, e si contessevano di travi e di tavole nel modo che sono i porti, per i quali si passano ordinariamente i fiumi grossi. Altre barchette pure si apparecchiavano con sei uomini al remo per ciascuna per ajutare e per rimorchiare con più facilità le più grandi: ed alcuni puntoni a guisa di zattere erano costruiti di grossissimi travi sufficienti a portare e sostenere le artiglierie.

· Arrivate queste barche la sera che precedeva il vigesimoprimo giorno di maggio, le quali in poche ore con il beneficio della seconda del fiume e del riflusso del mare erano venute da Roano, senza perdere momento di tempo passarono la medesima notte, la quale era serena, la cavalleria e la fanteria Francese con il Duca d'Omala, indi l'artiglierie e tutte le bagaglie dell' esercito, poscia la fanteria degli Svizzeri, e nello spuntar del giorno passava la fanteria Spagnuola, Italiana e Vallona, restando di qua dall' acqua il Principe Ranuccio con Appio Conti, il quale, partito il Duca di Montemarciano per Italia, comandava alle genti della Chiesa, e con esso loro mille fanti Italiani del Capizuechi, e dugento cavalli, con i quali rivolti in arme verso il nemico fingevano di volere scaramucciare nella campagna.

Il Re vedendo poco numero di gente su per i colli, e quella non si muovere, benchè i suoi cavai leggieri eorressero per la pianura, ebbe sospetto, ehe come l'altra volta mutassero alloggiamento, ma non già che passassero il fiume, il quale aggrandito dal flusso della marea, ha in quel luogo più similitudine di mare, che di riviera.

Per certificarsi del tutto spinse il baron di Bîrone a riconoscere quello che si faceva, il quale salito alla sommità d'un colle, sopra il quale non appariva alcuno, tornò di gran galoppo, e riferì che i nemiei passavano il fiume, al quale annuncio il Re, spintosi senza altro pensare con tutta la cavalleria a quella volta, lasciò che l'infanteria lo seguitasse: Ma la cavalleria non poteva impedire il transito del nemici, se prima non si espuguava il forte del conte di Bossir, il quale con l'artiglierie e con i moschetti saettava tutta la pianura all' intorno, e faceva spalla, coprendoli, a quelli che passavano la riviera; il che avvertito finalmente dal Re, e giudicando l'impresa difficile e di troppa dilazione, occupò un altro colle che dominava a cavaliere il fiume, ed ordinò che con la maggior celerità che fosse possibile, si conducessero in quel luogo l'artiglierie per combattere e per affondare le barche che passavano. Ma intanto che si apprestano e che tumultuariamente si conducono, di già era passato tutto l'esercito, onde il Re quasi portato dalla disperazione non potendo far altro corse per investire Il Principe Ranuccio, il quale ultimo di tutti ritirandosi a poco a poco s'era ridotto sotto alla difesa del forte.

Avanzossi il Re precipitosamente sotto all'artiglierie ed alla moschetteria più del dovere, ma fu costretto in poco spazio d'ora con qualche danno e sensa n'un effetto a ritirarsi, sicche il reggimente del conte di

Bossù, ed i mille fanti del Capizucchi ancor eglino trapassarono un dopo l'altro il fiume, e l'artiglierie che
erano nel forte ritirate a pezzo a pezzo si posero sopra un puntone, ed ultimo di tutti s'imbarcò il Principe Ranuccio co' suoi cavalli; nel qual tempo già l'artiglierie del Re erano arrivate sul colle, e cominciavano
a battere le barche che tragettavano, e similmente
il forte della Berlotta, ma percuotendo le cannonate
di ficco facevano in ogni luogo poco danno.

Maggiore fu il pericolo per le navi armate del Re, che da Quillehove; comparvero nel fiume a quest' ora medesima, ed andarono per assalire il barcone che portava l'artiglierie cavate ultimamente dal forte, perchè essendo con poca guardia si dubitava che potessero facilmente pervenire in poter de' nemici; ma il Principe Ranuccio, che in tutta questa impresa avea conseguita grandissima laude, non potendo sofferire di vedersi perdere l'artiglierie innanzi agli occhi, nella salvezza delle quali consisteva la maggior riputazione di quell'impresa, passato dal porto sopra il quale si conduceva, sopra una piccola barchetta, corse personalmente a soccorrerle, il che avendo similmente in altre barchette fatto il signore della Motta, Cammillo Capizucchi, il colonnello San Polo e molt'altri signori e capitani, e battendo con grand'impeto il forte della Berlotta attraverso del fiume, le navi del Re restarono d'assalire, onde ridotto il barcone finalmente alla ripa, le artiglierie furono scaricate in un momento da due terzi di Spagnuoli ordinati a riceverle e ad accompagnarle, ancorchè l'artiglieria del Re non meno dell'altra fulminasse con grandissimo impeto in quella parte.

Passato tutto l'esercito, le artiglierie ed i carriaggi senza lasciar cosa alcuna che fosse di momento, finalmente il Principe Ranuccio non si volle partire dal fiume, sinchè tutti i ponti e le barche non furono per ogni luogo abbruciate, acciocchè non potessero servire al Re per passare il suo esercito e seguirli, e perfezionato interamente senza niuna mostra di perturbazione il suo pensiero, si congiunse nell' inclinar del giorno con il restante dell' esercito che s' era allontanato dal fiume.

Ma nè anco la passata del fiume fatta con tanta industria, e quello che importava più di tutto senz'aver ricevuto alcuno benchè minimo danno, lasciava star con l'animo riposato il Duca di Parma, dubitando che il Re passando con l'esercito sopra il ponte dell'Archia non deliberasse di seguitarlo, il che se fosse avvenuto. per lo stato nel quale egli si ritrovava, attesa la stanchezza della gente, e principalmente il non aver danari da sostenere il suo campo, dubitava di dovere incorrere in grandissimi pericoli e travagli: per la qual cosa essendosi condotto ad alloggiare a Neuburgo, il qual luogo fu dall'esercito saccheggiato ed abbruciato. prese con tanta fretta la strada di Parigi, che in quattro alloggiamenti si condusse a san Clu, e non volendo passare per la città per non dare occasione alla gente sua di shandarsi, fece gettare un ponte sopra le barche, e, ripassata la Senna, non rallentò mai la fretta di camminare, sino che non si vide alle mura di castello Tierrì nella Sciampagna, lontano da' nemici, e su la strada di ritornare a dirittura in Fiandra.

Il Re intanto, il quale era passato improvvisamente da una certa speranza d'opprimere i suoi nemici, ad una piena certezza d'aver perdute le fatiche, le spese, i travagli ed il sangue sparso da'suoi, e dalla sua persona medesima per il lungo spazio di tanti mesi,

vedendo liberato Roano dall'assedio, condotto in altra parte salvo l'esercito de' collegati, la sua nobiltà già stanca e consumata, gli Alemanni diminuiti di numero; e strapazzati da' patimenti passati, dopo d'essere stato due giorni non solo afflitto dell'animo, ma perplesso ed ambiguo ne'suoi pensieri, deliberò di ridurre l'esercito a minor numero, come avea similmente fatto dopo l'assedio di Parigi, e liberando sè ed i suoi da travaglio e da spesa, con un campo volante stare attendendo che risoluzione fossero per fare i capitani della lega.

Parti la nobiltà, ed i signori tornarono a' loro governi, e rassegnati i Tedeschi, e regolate le compagnie l'una nell'altra, il Re con tremila cavalli e cinque in seimila fanti, si condusse seguendo il viaggio de' nemici a' confini di Sciampagna e della Picardia.

Ma i patimenti di tutto il verno passato produssero infermità così gravi in quelli ch' erano stati nel campo, che infiniti gentiluomini e capitani di valore o morirono, o lungamente stettero infermi, fra' quali Francesco di Borbone Duca di Mompensieri ammalato di febbre nel ritorno al suo governo di Normandia, e fermato a Lisieux per la violenza del male, passò il terzo di di giugno da questa vita, Principe d'altissimo coraggio e di bontà inestimabile, e per queste condizioni ben degno di qualsivoglia più emiente comando, se gli fosse stato concesso maggiore vivezza, o più perspicace ingegno dalla natura.

Morì in questo medesimo tempo poco lontano da Beoves monsignore di Guitrì, uomo di grandissimo valore e per l'esperienza, e per la prudenza sua vissuto in singolare riputazione fra gli Ugonotti, i quali in monsignor della Nua ed in questo cavaliere, dopo il Duca di Buglione, aveano collocate tutte le loro sperange. Nel partire che fece dal fiume Senna l'esercito della lega si scoprirono più che mai accese le discordie e le male soddisfazioni tra' capitani: perciocchè il Duca di Mena al quale non piaceva il consiglio di discostarsi così presto dal Re, e di tornare ad abbandonare le cose alla sua discrezione, attribuiva pubblicamente a sè atesso il consiglio d'aver senza ferir colpo liberata la città di Roano, e con la pazienza e con l'industria fatto disciogliere l'esercito del Re senza avere rimesso la somma delle cose all'incerto esito della battaglia: che il partito similmente di rimuover l'impedimento di Candebec, e liberare la navigazione della Senna, com' era. stato necessario, così era stato proposto ed ottenuto da lui; che se poi il Duca di Parma non si fidando d'alcuno avea voluto senza occasione mettere la sua persona in pericolo in un luogo, ed in un' opera che non importava la spesa, e se la sua ferita avea dato tempo di riaversi al Re e di serrargli in un angolo, dal quale spedendosi presto avevano avuta comodità di ritirarsi, questa non era colpa del suo consiglio ottimo e salutare, ma difetto dell' esecuzione, la quale non era stata rimessa a lui; che l'industria di passare il fiume non si poteva se non lodare, ma che se fosse stata applicata a fare un porto da poter passare e ripassare liberamente la riviera, si sarebbe aperto l'adito alle vettovaglie da quella parte, onde il Re, senza danari e con l'esercito stanco e consumato, sarebbe stato costretto di partire con vergogna, e di lasciare libero il campo a loro di far imprese utili e segnalate, ma che il non volere gli Spagnnoli spendere se non iscarsamente, ed il non volere dare ajuti se non piccoli, e nondimeno essere pertinaci a reggere, a dominare ed a governare a

loro modo, era ragione ch' ora tutte le fatiche e le spese passate perissero, e che il Re tornando a riaversi si costituisse di nuovo superiore e di riputazione e di forze.

All' incontro il Duca di Parma esagerava avere con le sole armi del Re Cattolico liberata due volte felicemente la lega, riscattate di mano al nemico le due città più principali della Francia, avere levata la vittoria e la riputazione del Re di Navarra, che strapazzando per ogni luogo i Francesi veniva solo dall' esercito suo all'opportunità raffrenato; e che ora pure sebbene il conte di Vandemont con le forze di Loreno l'aveva abbandonato, e sebbene i Francesi principali interessati erano convenuti all' esercito lentamente, avrebbe finito d' opprimere il Re, se essi si fossero accordati a seguitarlo, e se con il condursi imprudentemente in una rete chiusa per ogni parte, non avessero guasto il frutto della vittoria e dissipata l'opportunità che si rappresentava da vincere finalmente la guerra: che il Re Cattolico profondeva l'oro ed il sangue de'suoi regni per beneficio loro, ed essi all'incontro non avendo mira se non di arricchire in privato, poco si curavano del beneficio pubblico, e molto meno della salute del regno; e finalmente ch' egli non voleva dimorare inutilmente e senza frutto a Roano, e permettere che non solo le cose di Fiandra, ma le medesime di Francia andassero senza riparo in ruipa.

Da queste parole non erano diversi i fatti, perchè il Duca di Mena mostrando di avere necessità di medicarsi si volle fermare a Roano, e non seguitare l'esercito che partiva, ed il Duca di Parma sdegnato che non lo seguitasse, non volle lasciargli forze di sorte alcuna, anzi conducendo seco il Duca di Guisa, spar-

geva voce di dovere lasciare a lui il comando delle genti Spagnuole, che resterebbono nella Francia, il che più d'ogni altra cosa pungeva l'animo del Duca di Mena, il quale, partendosi anco con l'esercito il Cardinale Legato, e rimanendo solo ed abbandonato, appena potè ottenere che gli Svizzeri del Papa con il commissario Matteucci rimanessero seco in Roano; e nondimeno anco questa fu pietra di grandissimo scandalo, perchè il Matteucci, uomo ruvido nel trattare e pertinacissimo nelle sue opinioni, o avendo ordine tale da Roma, o per non aver danari con che pagarli, volle ne' medesimi giorni licenziare gli Svizzeri, nè fu possibile per ragione alcuna, nè per esortazioni, nè per minacce rimoverlo da questo proposito; anzi avendolo il Duca di Mena ricercato che li ritenesse ancora per un mese offerendosi di pagargli, o vero che gli facesse restare al soldo suo, non potè ottenere alcuna cosa, onde fortemente sdeguato e dolendosi di essere mal trattato da tutti, diede ordine che il Matteucci fosse ritenuto, il che sebbene non seguì, perch' egli si ascose in abito di soldato, e partì con i medesimi Svizzeri, e perchè il Duca passata la prima furia dell' ira dissimulò, e non curò che l'ordine fosse eseguito, il Legato nondimeno gravemente se ne dolse, ed a Roma la cosa fu malamente sentita, onde al Duca per ogni parte moltiplicavano le male soddisfazioni, le quali poterono tanto in lui, che di nuovo cominciò a porgere orecchie alla trattazione di pace, che mai aveva tralasciata di maneggiare monsignor di Villeroi con animo di concludere l'accordo col Re, e di liberarsi per questo modo dagli strazi, come egli diceva, degli stranieri.

Aveva monsignore di Villeroi tenuta viva la pratica ora con uno ed ora con un altre di quelli del Re, e

secondo che o l'una parte o l'altra s' era trovata superiore, così aveva variato il trattato, perchè quando il Re si sentiva stretto fortemente da'nemici, ricorreva col pensiero a soddisfare il partito della lega, e liberarsi da pericolo e da travaglio, e quando il Duca di Mena si trovava o mal trattato, o poco aiutato da'collegati, si rivolgeva ancor egli alla speranza dell'accomodamento; ma la difficoltà insuperabile ch' era nella conversione del Re, perch' egli non la voleva fare a petizione de'suoi nemici, ed il Duca non voleva stringere il trattato, s'egli non fosse prima cattolico, aveva sempre troncate le pratiche, e posto il negozio in totale disperazione.

Ma in questo tempo avendone monsignor di Villeroi trattato lungamente ed alla libera con monsignore di Lomenia uno de'segretari di Stato del Re, il quale era stato fatto prigione, e si ritrovava in Pontoisa, egli dopo la sua liberazione ne trattò col Re appunto nel tempo che per l'approssimarsi del Duca di Parma si trovava in pericolo ed in travaglio; per il che egli diede ordine al signore di Plessis Mornè, che altre volte ne aveva trattato, ed uomo nel quale per la prudenza e dottrina sua egli molto si confidava, che ne tornasse a promovere proposito con il medesimo Villeroi, il quale avendone più volte scritto al Duca di Mena ed al presidente Giannino, finalmente dopo molto trattare, il Duca che non aveva voluto mai condescendere a particolare alcuno, s'era dichiarato in questo tempo con Villeroi, che se il Re avesse data sicurezza della sua conversione e soddisfazione a sè ed agli altri signori del partito, sarebbe convenuto di riconoscerlo e di sottoporsi a lui.

Trattarono Plessis e Villeroi con iscambievole pro-

messa di segretezza, ma non si trovava alcun ripiego, con il quale, non facendo il Re la sua conversione di presente, i collegati potessero per l'avvenire esserne sicuri, poichè allegavano che il Re l'aveva da principio 'promessa ai Cattolici medesimi che lo seguivano. e non l'aveva però mai osservata loro, onde non si poteva sperare ch'egli fosse nè anco per osservaria sicuramente ad instanza de' suoi nemici: oltreche il Re voleva fare questa promessa con parole incerte ed ambigue, e con riserva d'istruzioni e di ammaestramenti, che come erano per porgere a qualunque deliberazione egli fosse per fare sufficiente escusazione, così non acquetavano l'animo del Duca di Mena; e le condizioni che si proponevano nel suo particolare, non gli soddisfacevano interamente. Per la qual cosa dopo molto trattare e molto scrivere e replicare, all'ultimo il Presidente Giannino scrisse d'ordine del Duca a Villeroi. e gli diede commissione di proponere per ultime condizioni; che il negozio della conversione del Re fosse rimesso all'arbitrio del Papa, al quale dovesse il Re far passare il marchese di Pisani accompagnato dal Cardinale de' Gondi per intendere la volontà sua, e ricevere in ciò quelle condizioni che la Sede Apostolica avesse giudicate convenienti, e ch'egli avrebbe inviata persona espressa, e dato ordine agli agenti suoi in Roma che promovessero il negozio ed ajutassero a superare le difficoltà per ridurre il Pontefice a ragionevole deliberazione: che per sicurezza che il Re perseverasse nella religione e mantenesse la pace, dovessero le piazze, città e fortezze per il tempo di sei anni restare in mano di quelli che al presente le possedevano, per restituirle al Re ed alla sua libera disposizione tra questo tempo, se si vedesse procedere sicuramente la pace: che al Duça DAVILA YOL IV

di Mena fosse lasciato il governo della Borgogna con tutte le piazze aneo che al presente tenevano per il Re, il quale governo fosse ereditario ne' suoi figliuoli con autorità di disponere e di distribuire a suo modo i benefici, gli uffici, i governi e le cariche, che per l'avvenire vacassero in quella provincia: che il Re gli desse un officio della corona superiore agli altri, come sarebbe di gran Contestabile o di suo luogotenente generale: che gli desse tanta somma di danari, che bastassero a pagare quei debiti che per la presente occasione aveva contratti: che al governo di Borgogna fosse aggiunto quello di Lione e del Lionese; che al Duca di Nemurs il Re provvedesse d'altro governo equivalente: che il Duca di Guisa avesse il governo di Sciampagna e due fortezze per sicurezza sua, il Duca di Mercurio quello di Bretagna, il Duca di Giojosa quello di Linguadoca, il Duca d'Omala quello di Picardia, e per sua sicurezza Santo Spirito di Rua: che a tutt'i signori della lega fossero mantenuti i loro carichi, uffici, dignità e governi, che si trovavano possedere innanzi al cominciamento della guerra: che nella pace fosse compreso il Re Cattolico, e dategli soddisfazioni ragionevoli delle sue pretensioni: che a tutte le cose seguite tra l'armi s' imponesse silenzio, e che la narrativa e preambolo dell'accordo fosse disteso in modo che si vedesse chiaro che il Duca di Mena non aveva sinora riconosciuto il Re per rispetto della religione, ed ora lo faceva per la sua conversione con il consentimento del Papa: e che apparisse anco molto espresso ch'egli non aveva avuta parte nella morte del Re Enrico ultimo suo precessore.

Queste condizioni conferì il signore di Villeroi a Monsignore di Plessis, e gliene diede un sommario, essendo nella lettera del Presidente con le loro cause e ragioni largamente distese.

Fece da principio Monsignore di Plessis poco sembiante d'approvarle, ma il signore di Villeroi gli replicò non essere questo un accordo con gli Ugonotti. che per ogni legge divina ed umana erano obbligati a riconoscere il loro Re stabilito, ma essere una capitolazione, per la quale si contentavano i signori dell'unione di riconoscere, o, per dir meglio, di far Re con certe condizioni uno che era possessore del regno: che il Re, seguita la ricognizione, ne conseguiva la corona di Francia ch'egli non possedeva, e però non gli dovevano parere strane le condizioni: che i signori della lega ora ricercavano tutto quello che giudicavano per loro sicurezza opportuno, perchè, fatta la ricognizione, non potrebbono più trattare nè domandare alcuna cosa, ma semplicemente supplicare, come sudditi, il loro sovrano signore; che non era maraviglia che domandassero molto in una volta, essendo ben sicuri di non dovere ottenere più alcuna cosa d'avvantaggio durante il suo regno, e forse anco in quello de' suoi figliuoli: che il Duca di Mena s'era mostrato così buon Francese, che voleva più tosto con queste condizioni riconoscere un Re Francese, benchè nemico, che con assai maggiori un forestiero, benchè confidente ed amico: che il Re sempre aveva detto di voler contentare ed assicurare i signori di Loreno e tutti gli altri del partito loro, ed ultimamente, mentre ardevano sotte a Caudebec le fazioni militari, l'avea di sua bocca affermato al barone di Lux, col quale n'avea parlato in campagna lungamente, dicendogli che se i signori dell'unione lo volevano riconoscere e segnitare, non avrebbe rifiutata alcuna condizione, e particolarmente avrebbe

data a suo potere degna soddisfazione al Duca di Mena, il quale conosceva essere buon Principe e buon Francese: che il medesimo avea replicato poi di suo ordine il Maresciallo d'Aumont al medesimo barone, e che però non doveva ora parere strano quel che già pochi giorni egli medesimo aveva profferito.

Ma il signore di Plessis che considerava quel rimettere il negozio della conversione al Papa, dal quale per la potenza degli Spagnuoli non si sarebbe ottenuta cosa alcuna, tornava a replicare ch' era cosa d'aspettare dall' inspirazione divina, e non da altri, dopo tali istruzioni, che conoscesse d'essere in errore, perchè altrimenti era cosa illecita il dimandarla, e pessima il concederla, dovendosi prima pensare all'anima, e poi all'altre cose del mondo; e quanto all'altre condizioni, repilogandole dimostrava, che rimanendo tutti i governi e tutte le cariche e benefici a' signori della lega, il Re non aveva nè che riserbare nè che concedere a'suoi: che sarebbe cosa mostruosa il vedere tutte le provincie in mano di una sola famiglia, ed esclusi i Principi del sangue e tanti altri signori, che avevano travagliato e posto la vita in pericolo per la corona del Re.

E nondimeno dopo d'avere di nuovo promessa la segretezza, la quale più di tutte le cose raccomandava e richiedeva il Duca di Mena, disse di volerne trattare col Re medesimo, e di rimettere la risoluzione al suo volere.

Ma entrato nel consiglio del Re a Bussì, ove si ritrovavano, tanto fu lontano ch' egli favorisse il trattato della pace e le condizioni proposte, nè che osservasse la segretezza che aveva promessa, ch' egli pubblicamente in presenza di tutti del consiglio chiese

perdono se sin ora, non già per cattiva intenzione, ma per inavvertenza, avea ingannata Sua Maestà, poichè gli erano state proposte condizioni tali, ch' egli se ne vergoguava e si sdegnava grandemente di palesarle: confessava di avere creduto troppo per il desiderio della pace, e per la volontà di ben servire alla causa pubblica; ma che le condizioni che si proponevano erano così inique, tanto vergognose al Re e tanto perniciose per l'universale, che ben dimostravano che il Duca di Mena ed i suoi non avevano alcun pensiero di pace, ma che cercavano di trattenere il Re, e d'ingelosire gli Spagnuoli per cavarne danari e soddisfazioni: che le cose che si proponevano erano tali, che non meritavano risposta, nè stimava che fossero degne dell' orecchio di quel consiglio! è nondimeno avendole proposte con questo preambolo, parve non solo a tutto il consiglio, ma al Re medesimo ch'elle non fossero tanto esorbitanti come egli le rappresentava, tanto più quanto era noto a ciascuno che nel principio le dimande sono larghe, ma poi nel corso del trattare vengono a poco a poco ristrette, sicchè ognuno restò scandalizzato del signore di Plessis, nè vi fu alcuno, il quale non giudicasse ch' egli, come Ugonotto, abborrisse la conversione del Re, e perciò non desiderasse, anzi attraversasse la pace.

Il Re avendo questa medesima opinione fece intendere a Villeroi, che avrebbe trattato volentieri seco a bocca, ed il marescial di Birone ed il Duca di Buglione vollero abboccarsi con lui, sebbene e l'uno e l'altro poco era inclinato alla pace, Buglione per essere Ugonotto, Birone per avere tutta la fortuna sua riposta nell'armi, onde con la continuazione della guerra sperava di ascendere al sommo della potenza e degli

onori; é quelle cariche e quei titoli, che il Duca di Mena dimandava, pretendeva egli ed ambiva fondato nel proprio merito per sè stesso.

Plessis continuando l'intento suo, e palesando appresso gli uomini di sentimento il suo occulto pensiero, divulgò tutto il trattato contra la fede data a Villeroi, e fece vedere copie delle capitolazioni proposte a molte persone, onde non solo tutta la fazione del Re ne fu consapevole, ma anco le Principesse ch'erano in Parigi le videro e le credettero, di modo che fecero gravi condoglienze, che il Duca senza saputa loro e de'signori del partito trattasse di stabilire la pace; e quel che fu molto peggio, pervennero a notizia anco de'ministri Spagnuoli, i quali quantunque non credessero così leggiermente essere stabilito il negozio, si riempirono nondimeno di sospetto e di gelosia.

Aveva creduto Plessis fare in un istesso tempo due buoni effetti per l'intenzione sua, l'uno di attraversare e di sciogliere totalmente ogni trattato di pace, perchè gli pareva di avere scoperto che per averla il Re inclinava a mutare religione, il che temevano gli Ugonotti sopra ogni cosa, l'altro di mettere in diffidenza il Duca di Mena col suo partito, e particolarmente con gli Spagnuoli, onde ne fosse per seguire più facilmente la disunione e la ruina della lega. Ma come i consigli troppo interessati bene spesso o per voler di Dio, a cui non piacciono, o per loro propria fallacia sortiscono diverso fine da quello che i loro ritrovatori confidentemente disegnano, questa divolgazione produsse effetto molto differente da quello che il signore di Plessis sicuramente attendeva: perciocchè dalla parte del Re mise grandissimo romore e confusione: non nocque al Duca di Mena, perchè il Papa restò molto edificato

della candidezza sua, vedendo che senza la conversione del Re rifiutava ogn' altro comodo e grandezza particolare, e che il negozio della religione tutto rimetteva alla Sede Apostolica; e gli Spagnuoli entrati in qualche timore che la pace potesse facilmente seguire, si contennero di dare più male soddisfazioni al Duca di Mena, e partendo il Duca di Parma per necessità di curarsi e per rispetto delle cose di Fiandra, lassiò qualche numero di forze nella Sciampagna, e non ne diede il comando al Duca di Guisa, come avea destinato, ma ne lasciò il carico a monsignor di Rono con titolo di maestro di campo generale, il qual era per ubbidire al Duca di Mena senza contraddizione, e Giovan Battista Tassis passato a ritrovarlo si sforzò di rimediare con la destrezza sua ai disgusti passati, essendo restato Diego d'Ivarra all'esercito, perchè sapeva non essergli grata la sua presenza.

Si aggiunse che il Duca, il quale s' era imbarcato a trattare questa pace per la disperazione nella quale si ritrovava condotto, vedendo che già ricuperava la riputazione e l'autorità, che aveva in gran parte per innanzi perduta con i ministri Pontificj e con gli Spagnuoli, fu per l'avvenire più renitente a porgere orecchie alla concordia; ma parendogli che l'essere stato ingannato, col rivelare il segreto contra la fede, gli porgesse non solo escusazione, ma legittima cagione di servirsi ancor egli della trattazione a suo profitto, la continuò di maniera ch'ella andò servendo per tenere in fede or questo or quello, secondo che gli si rappresentava il bisogno.

All' incontro i Cattolici del partito del Re risvegliati dal romore di questa trattazione, e gravemente sdegnati che si negoziasse la pace per mezzo d' un Ugo-

notto, e che al partito della lega si promettesse la conversione, che per molte e reiterate istanze essi non avevano potuta ottenere, cominciarono di nuovo a macchinare il terzo partito, e più arditamente di prima, a radunarsi separatamente ed a trattare d'abhandonare il Re, o d'accordarsi con quelli della lega di maniera tale che consultato molte volte il negozio tra il Cardinale di Borbone, il conte di Soessons, il Duca di Lungavilla, il conte di san Polo, il Duca di Nevers, il maresciallo d'Aumont, monsignor d' O, monsignore di Lavardino, il conte di Luda e molti altri signori, si lasciarono intender col Duca di Mena, che alla salute e sicurezza comune sarebbe stato utile unire tutti i Cattolici, ed intimare al Re che in termine di certo tempo prefisso e ragionevole si facesse Cattolico, e desse sicurezza del mantenimento della religione, il che facendo si dovesse riconoscere e stabilire, e non lo facendo eleggessero unitamente un Re Cattolico riconosciuto ed ubbidito da tutti.

Questa pratica essendo cominciata a riscaldarsi, il Re vedendo ch' era per sortirne o una conversione sforzata e poco onorevole, o la ruina delle cose sue, poichè dalle segrete consulte la cosa era passata a mormorazioni palesi, fece fare grandissima istanza a Villeroi per mezzo di monsignor di Fleuri suo cognato, che venisse ad abboccarsi seco, e deliberò d'attendere da sè stesso alla riconciliazione di Roma.

Era successo ad Innocenzo IX, dopo un lungo e travaglioso conclave nella Sede Apostolica Ippolito, Cardinale Aldobrandini, uomo di robusta età, poichè non eccedeva i cinquantasei anni, ma dotato di matura prudenza e di singolare destrezza negli affari di Stato, acquistata con il continuo uso della corte e col

maneggio delle più importanti faccende del tempo suo. Questo avendo assunto il nome di Clemente VIII, benchè favorito dagli Spagnuoli nella elezione sua, e perciò pieno di dimostrazioni grate ed amorevoli verso di loro, non era però totalmente disposto a lasciarsi reggere a quei disegni ch' essi avevano, ma voleva dipendere da sè medesimo, e dopo l'interesse primario della religione aver la mira all' uguaglianza ed alla salute universale.

Teneva gran confidenza con la repubblica di Venezia, con il gran Duca di Toscana, giudicando quella non solo pietra fondamentale della libertà d'Italia, ma anco conciliatrice avveduta della pace del Cristianesimo, e questo per la sua molta prudenza intento a seguitare la medesima strada, e però aveva con il Senato confermata strettamente la confidenza, che in quello Stato avevano avuta i suoi maggiori, essendovisi nelle loro avversità ricoverati: e con il gran Duca, scordatosi delle fazioni antiche, per le quali il padre suo era stato spinto in esilio fuori della città di Firenze, aveva contratta nuova e confidente corrispondenza per incamminare con l'ajuto e con il consiglio di questi il governo della Chiesa, a beneficio e salute comune de' Cristiani. Il primo e più importante negozio che se gli rappresentasse era quello di Francia, nel quale come il fatto della religione gli era sommamente a cuore, così le private emulazioni, le antiche discordie e la presente ambizione de' grandi gli erano molto ben note, ma perchè il tempo e l'occasione dovevano somministrare le aperture necessarie alla pace ed unione di quel regno, si era intanto raffigurato di sostenere la lega con opportuni soccorsi, ma non con quello interessato fervore che profusamente avevano

fatto i suoi predecessori, desiderando che le cose prendessero tal piega, che non inchinassero alla divisione o alla distruzione, ma alla salvezza e alla ristaurazion d'un tanto reame; il che giudicava dover succedere se fosse eletto e stabilito un Re non solo Cattolico e ubbidiente della Sede Apostolica, ma anco Francese, e di tal condizione, che traesse seco la soddisfazione e la pace universale.

Aveva però confermata la legazione nel Cardinale di Piacenza, giudicandolo già per lunga pratica non solo ben informato, ma più atto ancora a maneggiare questo negozio di ciascun altro; e bench' egli si fosse per lo passato fatto conoscere molto parziale degli Spagnuoli, stimava che, mutato padrone, e cangiate le commissioni, dovesse com' uomo prudente ed esperimentato procurare piuttosto di soddisfare all' intenzione sua, che di seguire gl'interessi di Spagna, i cui fini non sempre possono concorrere uniti con quelli della Sede Romana: ma avendo con la confermazione del Legato dimostrata quanto bastava l'intenzione sua ben inclinata alla lega, nel resto, sotto colore dell' impotenza presente della Sede Apostolica, s' era liberamente dichiarato di non poter assistere a' collegati più che con quindicimila ducati al mese, mostrando che per lo passato le spese eccessive fatte con distruzione dell'erario e con aggravio de' popoli, non avevano prodotto frutto alcuno equivalente a tanto dispendio e a tanti apparati; ed insistendo al rimedio che stimava opportuno, aveva commesso al Legato che procurasse la radunanza degli Stati liberi, acciocchè eleggendosi un Re di comune consentimento, si troncassero le macchinazioni, si serrasse la strada all'ambizione, e si potesse con certo fine e con uno scopo visibile ed apparente attendere al bene della religione ed alla pacificazione del regno.

Questi pensieri, ch' erano noti da molte congetture a ciascuna delle parti, siccome ponevano il Duca di Mena in buona speranza, che il Pontesice inclinasse a riconoscere il suo merito e le sue tante fatiche, e fosse per favorire le cose sue, così non dispiacevano al Re, il quale non disperava di trovare tra questa moderazione qualche temperamento di aggiustare le cose sue. Per la qual cosa astringendolo il moto de' Cattolici già tutti posti in pensiero di voler vedere qualche risoluzione, si abboccò a Vernon con Giovanni Mocenigo oratore del Senato Veneziano, e gli discorse che avendo disegnato di trovar modo con il quale si facesse apertura delle cose sue col Pontefice, desiderava che la repubblica, la quale sapeva essere molto confidentemente ristretta con esso lui, o con ambasciatore espresso, o per mezzo dell'ordinario residente in Roma, come meglio giudicasse opportuno, coadiuvasse questa sua giusta intenzione, avendo deliberato di procurare che passasse in Italia il Cardinale de' Gondi; nella prudenza e candidezza del quale si confidava, e con esso lui il marchese di Pisani per nome della nobiltà Cattolica che l'assisteva, a trattare del modo di pervenire alla riconciliazione ed alla pace, ma che essendo questa trattazione in apparenza molto difficile per i rispetti di Roma e per la potenza soverchia degli Spagnuoli, stimava che l'intercessione della repubblica, il suo consiglio, l'autorità e l'opera fossero per servire di tramontana a così importante maneggio.

Trovò l'ambasciatore pronto a darne avviso a Venezia, il quale sapendo la buona intenzione del Senato alla conservazione del regno, l'assicurò che avrebbe

avuta ogni assistenza che avesse saputa desiderare. Il medesimo fece trattare al gran Duca per mezzo di Girolamo Gondi, ricercandolo non solo d'adoperarsi col Pontefice, nel che stimava più l'opera del Senato Veneziano, ma anco a maneggiarsi con i Cardinali, acciocchè ponendosi il negozio in deliberazione fosse, meno che si potesse, attraversato.

Gettati questi fondamenti, instava per la venuta del signore di Villeroi, perchè disegnava aggiustarsi di tal maniera con il Duca di Mena, ch'egli ancora favorisse le cose sue nella corte di Roma, poichè seguendo la sua riconciliazione con la Sede Apostolica restava rimesso lo scrupolo della religione, e poteva il Duca di Mena con onorevolezza sua abbracciare quei partiti, che egli larghissimi ed avvantaggiosi era per fargli. Ma il Duca, che avea presa diffidenza per il tiro usato dal signore di Plessis, e che sperava aggiustare le cose sue con gli Spagnuoli, lasciava correre il trattato per valersene in utile suo, ma senz' animo di concludere, essendosi tornati a ravvivare nella mente sua i pensieri che la disperazione aveva per innanzi distrutti e sconcertati. Per la qual cosa, benchè Villeroi fosse a Roano a trovarlo, e poi di notte s'abboccasse con il Re medesimo a Gisors, non si passò più a trattare di condizione alcuna, ma il Duca di Mena assentì che il Re mandasse alla volta di Roma, per trattare poi e per concludere, quando il negozio col Pontefice fosse aggiustato, ed il Re si contentò che il Duca radunasse gli Stati del suo partito per trattare con loro circa la presente, risoluzione.

Non avevano mai intermesso gli Spagnuoli di chiedere la radunanza di questi Stati, ed uniti con il Cardinale Legato ne avevano fatte e pubbliche e private richieste, e sempre il Duca avea interposte difficoltà e dilazioni, ora allegando l'urgenza d'attendere al maneggio delle armi, ora dicendo che prima si dovesse trattare e concludere co' Principi del partito, e talora allegando le difficoltà di radunare i deputati per l'incendio universale della guerra, per il quale essi mal volentieri avrebbono abbandonato le case e le città proprie ne' presenti bisogni, e non si sarebbono assicurati di far con pericolo della vita viaggi così lontani; ma ormai la sua renitenza era universalmente attribuita ad una sregolata ambizione ed al desiderio di continuare nella potestà che di presente teneva, nè si poteva senza gravi querele e senza pericolo di discordia e di disunione, più ricusare di fare la radonanza; onde rivolto col pensiero a rimovere questo scandalo, dal quale sorgevan tutte le male soddisfazioni con i ministri Spagnuoli, andò pensando che siccome il negare la riduzione era pericoloso ed ormai odioso a ciascuno, così le difficoltà che nascerebbono, e quelle ch' egli artificiosamente vi interporrebbe, sarebbono tante che gli Stati da sè medesimi senza venire ad alcuna deliberazione si sarebbono disciolti e terminati; ed intanto potrebbono porgere a lui comodità ed occasione o di ravvivare la sua autorità, ovvero di trovare rimedio alla riconciliazione col Re, quando pure non potesse ottenere che il regno capitasse nella sua discendenza: però siccome gli Spagnuoli mostravano di volerlo ora onorare e soddisfare, ed altrettanto dimostrava il Legato per commissione di Roma, così egli mostrando di concedere alla cortesia quello che non aveva voluto cedere al timore ed alle minacce, scrisse al Legato ed al Duca di Parma, che ora era maturo il tempo di radunar gli Stati, che voleva dar soddisfazione a' Principi che con tanta istanza

gli avevano richiesti, e venire finalmente ad una risoluzione, e che però procurassero d'avere le commissioni e da Roma e di Spagna, perchè fra pochi mesi i deputati sarebbono convenuti, per il quale essetto spedì lettere ad ogni provincia e distretto, acciocchè eleggessero i deputati per convenire nel luogo che sarebbe destinato a tenere gli Stati universali.

Nell'istesso tempo il Re aveva fatto trattare al Cardinale de' Gondi il suo passaggio in Italia, ed avea ricercati i Cattolici del suo partito, che destinassero un ambasciatore al Pontefice, al che, sebbene alcuni s'erano opposti, allegando che il parlamento aveva decretato che non si mandasse per l'avvenire a Roma per alcuna emergente occasione, il Re nondimeno rispose che ciò era stato decretato nel Pontificato di Gregorio XIV, ma che al presente Pontefice egli concedeva che si potesse inviare. Così fu eletto il marchese di Pisani, ed il Cardinale de' Gondi si contentò di fare questo viaggio per soddisfare il Re e per procurar il riposo universale del regno.

Questa deliberazione fermò in gran parte le risoluzioni de' Cattolici, attenti a vedere quello che producesse questa legazione, e soddisfatti in parte che il Re già trattasse di riconciliarsi con la Sede Apostolica e col Papa.

Ajutò grandemente a placarli il decreto che il Re fece in questo tempo intorno alla dispensa de' benefici del regno, perciocche dopo che i parlamenti di Turs e di Chialone avevano decretato che per la collazione e confermazione di essi non si ricorresse più a Roma, e dopo che la congregazione de' medesimi prelati aveva fatta la dichiarazione a favore del Re, quei benefici, che vacavano, si dispensavano ad ogni qualità di per-

sone senza riguardo, per premio delle spese, per ricognizione delle fatiche e per propria inclinazione; e l'amministrazione delle cose spirituali era assegnata dal gran consiglio ad uno de' preti della diocesi con titolo d'economo spirituale, il che non solo era contra i decreti de' Canoni, ma scandaloso e pericoloso, contrario alla salute de' popoli, e molto vicino allo stile degli Ugonotti.

Aveva pensato Rinaldo di Belna Arcivescovo di Burges, uomo di grandissima letteratura e di singolar eluquenza, che avendo egli nome di Patriarca (così sogliono dar titolo all' Arcivescovo di quella città) fosse molto facile, nè meno ragionevole, che a lui si conferisse l'autorità, come a superiore spirituale delle Gallie, di dispensare i benefici del regno, col tenere per tutta la Francia quel grado, che il sommo Pontefice țiene sopra l'universale della Chiesa; e come questo pensiero gli s' era di lunga mano nodrito nell'animo. così aveva tentato tutti quei mezzi che giudicava appropriati a poter conseguire il suo disegno. Per questo ad esortazione sua erano state così acerbamente trattate le Bolle del Pontefice, per questo s' era proceduto così caldamente contra i rappresentanti della Sede Apostolica, e per questo fine ora rappresentandosi il disordine della perversa collazione de' benefici e dell' abuso degli economi eletti dal gran consiglio, magistrato temporale a cui non aspetta il giudicio della sufficienza spirituale, si procurava in questo calore degli animi che si prendesse partito, e che nelle Gallie si costituisse un prelato di dignità e di potestà superiore a tutti, a cui fosse commessa questa elezione.

Ma strepitando il Cardinale di Borbone e gli altri signori Cattolici, che questo era un espresso modo di

alienarsi dalla Sede Apostolica, fare scismatico il regno, e troncare per sempre ogni speranza d'accordo, che essi non erano per tollerarlo, e che subito fatto questo decreto avrebbono preso partito alle cose loro, il Re dichiarò pubblicamente di non voler levare l'ubbidienza alla Sede Apostolica, e che se per non fomentare il male s' era decretato che non si portassero danari a Roma, acciocchè il regno non fosse oppugnato con le sostanze e con il proprio suo sangue, questo s'era stabilito per modo di provvisione, sin tanto che i Pontefici persistessero nell'opponere ai legittimi successori della corona; che non intendeva, nè voleva che fosse fatta innovazione alcuna, ma mantenere le cose ecclesiastiche, la religione ed i privilegi della Chiesa Gallicana nell'essere che gli aveva trovati al suo avvenimento alla corona; e finalmente fece decretare al consiglio, che i Vescovi, ciascuno nella sua diocesi, creassero gli amministratori delle cose spirituali, e dove i Vescovati erano vacanti supplisse il Metropolitano, ed in difetto suo il Vescovo più vicino; il che acquetò in gran maniera gli animi de' Cattolici, e fermò, per qualche tempo ancora, le loro risoluzioni.

In questo mentre non erano più lente l'esecuzioni dell'arimi di quello che si fossero i consigli ed i trattati di pace; perciocchè il Duca di Mena, medicatosi della sua indisposizione in Roano, era con parte della sua gente uscito a mettere l'assedio a Ponteo di mare, luogo che per essere vicino incomodava e restringeva il commercio di quella città, e dall'altro canto Monsignore di Villars era similmente passato ad assediare la nuova fortezza di Quillebove per aprire totalmente l'adito e la navigazione della Senna, dispiacendogli, oltre l'impedimento e l'incomodo, che gli Olandesi e

gl'Inglesi si anuidassero in quel luogo molto opportuno a ricevere i legni loro, e posto in mezzo a'suoi governi di Avro di Grazia e di Roano, molestando e portando danno e disagio ed all'uno ed all'altro di loro.

Il Re, ch' era ancora ne' confini di Normandia, vi spinse il maestro di campo Griglione con mille e cinquecento fanti Francesi, ed il signore di Bouquetot con cento gentiluomini del paese, desiderando non meno di conservarsi quel sito, di quello che desiderassero di scacciarnelo i suoi nemici.

Erano aucora le fortificazioni di quel luogo imperfette; perche sebbene l'armata Olandese vi aveva sollecitamente lavorato, non aveva servito il tempo che si potessero ridurre a perfezione, di modo tale che senza incamiciatura e incrostatura di muro erano i baluardi e le trincee non solo di semplice e non condensato terreno, ma appena superavano l'altezza d'un uomo, ancorchè fossero ottimamente intese e con avveduto consiglio diligentemente disegnate. Piantò nei primi giorni Villars cinque cannoni per battere una mezza luna, che difendeva la porta rivolta al canto di terra ferma, ed avendo fatto grossa radunanza di contadini, che per tutto il paese volontariamente seguivano il suo nome, si avanzò con una trincea e cominciò a lavorare con la zappa di modo, che si condusse sotto alla mezza luna, e la ridusse in istato di potervi appresentare l'assalto. Assalirono da principio molto serocemente quei di fuori, ma il numero de' difensori era così grosso, che non meno gagliarda riuscì la resistenza di dentro, ed essendosi il giorno seguente rinnovato l'assalto, Griglione, lasciato il carico della difesa al colonnello Reburs ed'al signor di Bel-

DAVILA VOL. IV

lebat governatore della piazza, egli sorti per altra parte così furiosamente con il signore di Bouquetot, che non avendo trovata resistenza nella trincea, fece grandissimo danno, distrusse una parte dei ridotti, inchiodò due pezzi d'artiglieria, e se la cavalleria di Villars con i capitani Borosè e Perdriello smontata a piedi non correva al pericolo, ne restavano del tutto prese le trincee e disfatta la fanteria, onde essendosi a pena rimesso dopo molte ore Griglione, Monsignore di Villars conoscendo la debolezza delle sue forze e disperato di poter far buono effetto, levò il di seguente l'assedio e si ricondusse a Roano.

Di questo disordine era stato principale cagione il Matteucci, perchè se non avesse licenziati gli Svizzeri, vi sarebbe stato tanto corpo d'esercito sotto Quillebove, che per avventura l'assedio sortiva diversamente.

Ebbe il Duca di Mena miglior successo a Ponteo di mare, perchè postovi l'assedio, e ben fortificate con i suoi ridotti egualmente distanti le trincee, si assicurò di maniera nella debolezza della sua gente, che piantata l'artiglieria e cominciato a battere, il governatore che non aveva forze eguali con quelle di Quillebove, prese partito d'arrendersi, salvo la roba e le persone, e da quella parte restò libero l'adito di condurre vettovaglie in Roano.

In questo tempo il Duca di Parma aggravato non solo dalla ferita, ma anco da una sua indisposizione solita, per la quale camminava di gran passo all'idropisia, deliberò di trasferirsi ai bagni di Spa nella Fiandra, e di ricondur seco la maggior parte dell'esercito per provvedere alle cose di quei paesi, e particolarmente della Frisia, ove gli Stati di Olanda facevano giornalmente molti progressi. Lasciò nondimeno in Fran-

cia seicento fanti più dell'ordinario in Parigi, così ricercato, contra il volere del Duca di Mena, dal Legato e da' ministri Spagnuoli, e tremila fanti Italiani e Valloni con seicento cavalli, i quali assistessero ne' contorni di Parigi, a Soessons e nella Sciampagna, il comando de' quali con tutto che il Duca di Guisa l'ambisse ed istantemente lo ricercasse, diede al signore di Rono con titolo di maestro di campo generale, e con ordine di espressamente ubbidire al Duca di Mena, essendosi deliberato in questo tempo di dargli tutte le soddisfazioni possibili per assicurarlo nel partito, ed alienarlo dalle pratiche della pace.

Con questa gente e con quella della provincia, Monsignore di Rono si condusse sotto Epernè, città sette leghe distante da Chialone di mediocre circuito, ma di forma antica, e nello stato che si trovava poco atta a resistere a qualsivoglia mediocre oppugnazione, stimando che presa che fosse, col riempirla di gente si potesse incomodare e restringere grandemente Chialone, ove risedeva con grandissimo numero di persone il parlamento, essendo massime quella terra situata sopra il corrente del fiume Marna. L'assedio fu breve, perchè battute furiosamente le mura, che per la vecchiezza loro cadendo fecero grandissima apertura, il signore di Santo Stefano che non aveva presidio sufficiente a difendere la debolezza della terra, senza aspettare gli ultimi esperimenti, s'arrese.

Il Re il quale passato di Normandia s'era condotto ai confini di quella provincia, non avendo avuto tempo di soccorrere questa piazza, deliberò, come ne seppe la presa, di volerla ricuperare, più per mostrare di tener conto dei comodi del parlamento, che per alcun altro riguardo; perlaqualcosa inviati innanzi il Duca di

Nevers ed il Maresciallo di Birone, egli, conforme alla sua consuetudine, correndo largamente i luoghi vicini si condusse sin sotto a Chialone.

Aveva il signore di Rono con grandissima diligenza risarcite le mura rotte dalla batteria precedente, ed avea sollecitamente fatte fabbricare trincee e rivellini, ben considerando che il Re si sarebbe posto senza dilazione a ricuperare il perduto. Erano dentro alla terra seicento fanti Francesi, ed altrettanti Valloni del terzo del conte di Bossu, ed intorno a sessanta cavalli, molti pezzi d'artiglieria minuta e quantità conveniente di munizione, e radunati i contadini di quei contorni si lavorava del continuo a migliorare i ripari.

Alloggiò la fanteria del Re il giorno vigesimo sesto di luglio, sotto alla terra, e subito alloggiata il Marescial di Birone volle avanzarsi con venti cavalli per riconoscere il sito ed i lavori che aveano nella difesa fatti i nemici, ma non fu appena arrivato su la strada che conduce alla città dalla parte di mezzogiorno, che una cannonata di molte che a ventura tiravano i difensori, cogliendolo di sbalzo a mezzo il corpo lo fracassò e lo dissipò di maniera, che senza profferire parola alcuna cadde subitamente da cavallo in terra morto.

Fu incomparabile la perdita di questo capitano, poichè nella prudenza, nell' esperienza, nella disciplina e nel valor suo si appoggiavano tutte le cose del Re, e non solo il carico degli eserciti riposava tutto intiero sopra delle sue spalle, ma le cose del governo, i consigli di Stato, le trattazioni co' Principi, gli affari propri del regno tutti si reggevano col parer suo, di mamiera tale che i parziali suoi attribuivano all'opera di lui tutto quello che prosperamente era succeduto o nel negozio o nell'armi, e quelli che più arditamente l'adu-

lavano lo chiamavano pubblicamente la balia e la nutrice del Re.

E veramente non si può negare da chi è stato presente alle cose, che dopo all'avvenimento del Re alla corona sino alla morte di Birone sono successivamente accadute, le quali sono state le più ardue, le più importanti, e, per così dire, le fondamentali del suo regnare, che nella prudenza e nella vigilanza di questo nomo non consistesse tutto lo spirito e l'anima non solo de' consigli, ma ancora dell' imprese e delle operazioni.

Ma non restarono però gli emuli suoi di non attribuire molti disordini a colpa di lui, e particolarmente che non desiderando per suoi fini che si acquetassero le discordie, ma che continuassero l'armi, le quali mentre duravano egli dominava l'animo del Re e tutti gli affari del regno, e non si movendo molto per le cose della religione, della quale s'era mostrato poco curante sino da' primi anni, fosse cagione che non solo le armi civili con tauta ruina pubblica e privata continuassero, ma che il Re differisse con arti e con promesse l'effetto così necessario della sua conversione.

Morì nell'ingresso dell'anno sessantesimoquinto dell'età sua, intero d'animo, robusto di forze, pieno di sollecita diligenza, ed indefesso nelle opere militari.

Dopo la morte di lui, rimanendo il carico totale dell' esercito al Duca di Nevers, si cominciò ad ordinare l'assedio della terra, ed il Re ricevuto l'avviso di quello era succeduto, dopo molte ore di lagrime e di pubblica condoglienza, si mosse con grandissima celerità per ritornare al campo.

S'erano similmente mossi da Rens trecento fanti Valloni del terzo della Berlotta per entrare nella terra a

soccorso degli assediati, parendo che premesse molto a' collegati la sua conservazione. Questi camminando a quella volta, e già vicini ad entrare, furono sopraggiunti dal baron di Birone che per vendicare la morte del padre innanzi a tutti s' era avviato al campo, al quale non parendo di pretermettere l' occasione di tagliare a pezzi questa fanteria, che senza spalla di cavalli trovava alla campagna, corse impetuosamente ad assalirli.

I fanti non punto smarriti, essendo una parte picchieri, e l'altra parte moschettieri ed archibugieri, ed essendosi abbattuti in una strada cava cinta di qua e di là da due alture o tumuli di terra quasi da due ripari, fecero alto, e rivoltando ferocemente la fronte riceverono con l'aste l'impeto de' cavalli, ed intanto i compagni misti tra loro con gli scoppietti non mancavano incessantemente di tirare, di modo che morti due capitani di cavalli e molti gentiluomini, appariva. molto difficile di poterli sforzare. Sopraggiunse monsignore di San Luc con un'altra squadra di cavalleria del Re, che marciava alla volta del campo, al quale parendo gran vergogna che così pochi fanti resistessero alla campagna, si spinse a fare il medesimo tentativo: ma ricevuto con la medesima costanza fu non meno degli altri rigettato; e molto peggio avvenne a monsignore di Giurì che con la cavalleria leggiera ultimo sopravvenne, perchè volendo fare il medesimo sforzo vi lasciò morto il proprio luogotenente con più di sessanta de' suoi, di modo tale che i fanti, non ricevendo ormai più molestia dalla cavalleria, usciti dal concavo della strada salirono una collina tutta ingombrata di viti, dalla quale con poca dilazione erano per calarsi alla fossa della terra rivolta all'angolo di Ponente: ma in questo tempo sopravvenendo il Re medesimo col resto delle genti, e vedendo l'affronto che da così piccolo drappello di fanti ricevevano i suoi cavalli, si cacciò di galoppo su l'orlo della fossa, e benchè la città non cessasse di tirare e con l'artiglierie e co' moschetti, passando nondimeno velocemente, si condusse ad affrontare i fanti che calati dal colle s'erano di già condotti alla pianura, onde tagliata loro a questo modo la strada di poter ricoverare sotto alle mura, e circondati per ogni parte, dopo lunga e valorosa resistenza, furono finalmente tagliati a pezzi, sebbene con perdita di più di dugento di quelli della parte del Re, e più di dugento altri o mal trattati o feriti.

Il medesimo giorno strinse l'assedio d'ogni intorno, e senza perder tempo si cominciò a sollecitare l'espugnazione: e perchè gli assediati s' erano affaticati tutti i passati giorni a riempire la fossa d'acqua per avanzar più tempo di perfezionare le loro fortificazioni, si mise il primo studio nel derivare e nel rivoltare l'acqua in altra parte, il che fece consumare tre giornate di tempo; ma non fu così presto aperto l'adito per l'asciugar della fossa, che il baron di Birone impaziente di aspettare l'effetto dell'artiglieria, che per opera di monsignore di San Luc tuttavia si piantava, diede la scalata ad un torrione nuovamente ridotto in difesa da quei di dentro, e venuto alle strette, di modo che combattevano solo con le spade, rinnovò con tanta pertinacia l'assalto due e tre volte, che finalmente con molta strage d'ambe le parti l'ottenne; ma mentre nell'alloggiarvi i suoi si alza di terreno per coprirsi dall'offese di dentro, colto da uno scoppietto nella spalla rimase gravemente ferito.

Preso quel torrione e levate conseguentemente l'altre difese, avendo l'artiglierie fatto nella muraglia vec-

chia patente apertura, cominciarono i difensori ad accorgersi di non aver forze sufficienti a sostener l'assalto, e perciò avendo mandato a trattare di arrendersi, il secondo giorno conclusero di uscire liberi con le bagaglie, ma di lasciar le bandiere, il che volle per ogni modo il Re per rispetto delle insegne Spagnuole del conte di Bossù, le quali per riputazione desiderava d'aver in suo potere.

La terra fu riposta in mano del Duca di Nevers governatore della provincia il nono giorno d'agosto.

Da Epernè si volse l'esercito all'espugnazione di Provins, città della Bria per l'inegualità del sito e per la grandezza del circuito poco atta ad essere difesa, essendo tutta piena di giardini e di vigne, poco abitata di popolo, e malissimo provveduta di difensori, e nondimeno procedendo lentamente le cose, nè stringendo l'oppugnazione, vi si consumò tutto il restante del mese, e pervenne in potere del Re non prima del secondo di di settembre.

Offerivasi all' oppugnazione dell' esercito la città di Meos, della quale come più vicina a Parigi ed opportuna a stringere quella città, erano entrati in grandissima gelosia non solo i Parigini, ma il Duca di Mena medesimo, il quale venuto a Boves vi spinse il signore di Vitrì con ottocento fanti e con trecento cavalli, il quale insieme con il signore di Rantigni governatore della terra, e con il presidio ordinario vi si affaticò di maniera che fu ridotta in termine di buona difesa; il che considerato dal Re, e giudicando l' espugnazione difficile e molto lunga, trapassato oltre Meos lungo le ripe del fiume Marna che si conduce a Parigi, deliberò di fabbricare un forte in mezzo della riviera, nell' isola che si chiama di Gornè, acciocche posto in mezzo tra

l'una città e l'altra impedisse il loro commercio e la navigazione del fiume, sicchè senza perder tempo all'espugnazione di Meos venisse a conseguire il medesimo, e forse maggior frutto.

Fu questo pensiero del Duca di Nevers, il quale avendo avuta la cura d'eseguirlo, vi s'applicò con tanta diligenza che in pochi giorni si cominciarono ad alzar i ripari, facendosi la fortificazione a similitudine di stella con cinque angoli acuti, e con una piattaforma alta e rilevata nel mezzo. Stava il Re alloggiato con tutto l'esercito su la ripa del fiume, e con astringere i contadini di tutto il paese all'intorno, e con far lavorare le fanterie medesime a vicenda l'una compagnia dell'altra, procurava che il forte si riducesse in difesa.

All' incontro i Parigini solleciti ed ansiosi di questo impedimento, ch' era per peggiorare la condizione del vivere ed augumentare in estremo la carestia, della quale era la città molto afflitta, non cessavano di stimolare il Duca di Mena, acciocchè s' opponesse alla fabbrica del forte tanto pregiudiciale agl' interessi comuni: nè desiderava il Duca meno di loro di potervisi opporre, ma la poca gente che aveva seco lo costringeva a procedere lentamente, perchè prima fu necessario aspettare che si raccogliessero le guarnigioni vicine, e poichè l'ebbero radunate, se gli abbottinarono i Tedeschi del conte di Collalto creditori di molte paghe, senza i quali non poteva muoversi con isperanza di buono effetto.

Si acquetarono finalmente i Tedeschi essendo loro stata numerata certa somma di danari, ma erano trapassati molti giorni intanto, onde tanto più ebbe tempo il Duca di Nevers di ridurre il forte in difesa, e tanto

maggiormente si rese difficile il tentativo di poterlo impedire; e nondimeno il Duca si avanzò dall'altra parte del fiume disegnando di combattere e di occupare una Badia, la quale soprastando al fiume poteva poi battere il forte a cavaliero; ma essendovi dentro il signore di Pralin ed il conte di Brienna con numero molto grosso così di cavalli come di fanti, si scaramucciò caldamente lo spazio di due giorni continui, innanzi che il Duca si potesse alloggiare in sito appropriato ad oppugnarla, e condotta e piantata che fu l'artiglieria, comparve dall'altra parte il Re ch'alcuni giorni era stato indisposto a San Dionigi, alla venuta del quale essendosi gettato un ponte su le barche, si rinforzò di maniera il presidio della Badia, che non contenti quei che la difendevano d'uscire a tutte l'ore ferocemente a scaramucciare con l'esercito della lega, s' erano alloggiati con molte trincee in campagna, e con esse condottisi sin sotto a' ridotti del Duca, ed al posto medesimo dove s'erano collocate l'artiglierie: perla qual cosa apparendo non solo difficile, ma quasi del tutto impossibile il guadagnar la Badia difesa da così numeroso presidio, e soccorsa e sostenuta dal campo regio con la comodità del ponte su le barche, il Duca senza ostinarsi si ritirò ad alloggiare nel villaggio di Condè per aspettare il signore di Rono ed il colonnello di San Polo, chiamati da lui con le forze straniere e con quelle della provincia di Sciampagna, giudicando impossibile d'opponersi al campo del Re, se con l'arrivo di questi ajuti non avesse grossamente augumentato il numero dell'esercito suo: ma avendoli aspettati indarno da' sedici sino al vigesimosecondo dì di settembre, si ritirò finalmente a Meos senza poter impedire la perfezione del forte, di dove per non perdere inutilmente il tempo e dare qualche sollevamento all'afflizione de' Parigini, si condusse dopo non molti giorni in altra parte ad assediare Crespi, luogo del contado di Valois, ed ottenutolo senza molta contesa, rese più facile e più sicuro il passo a qualche quantità di vettovaglie che dal paese fertile d'intorno potevano condursi in Parigi.

Mentre con queste piccole fazioni si trattengono i capi delle parti, l'uno per istringere la città, l'altro per allargarle la strettezza del vitto, i trattati dell'un partito e dell'altro camminavano con maggior calore che non faceva la guerra.

Era intento il Re con l'animo alle cose di Roma, avendo dall'equità e dalla prudenza del Papa conceputo grandissima speranza di potersi riconciliare con la Chiesa, ma voleva piuttosto che il negozio passasse per via di composizione e d'accordo, che per modo d'umiliazione e di perdono, e però desiderava che il senato Veneziano ed il Gran Duca di Toscana, come mediatori, s'interponessero a negoziare questa riconciliazione con la Sede Apostolica, il trattato della quale, così stando in pendente, tratteneva gli animi de' Cattolici sin tanto che se ne vedesse risoluzione, e non alienava gli Ugonotti non ancora sicuri che seguisse l'accordo, anzi pieni di ragionevole speranza, che questo modo di trattare a Roma non fosse per partorire alcun frutto.

Il Cardinale de' Gondi abboccatosi nel suo passaggio col Re, e fatto il viaggio con passaporto di lui per i luoghi ch' erano del suo partito, s' era fermato a Firenze, desiderando che dal Gran Duca Ferdinando fossero prima conciliati gli animi d'alcuni tra' Cardinali, i quali vedeva apparecchiati ad opponersi alla sua trattazione.

Il marchese di Pisani, fatto il viaggio nel medesimo tempo, dopo passate l'Alpi, s' era condotto a Desenzano sul lago di Garda luogo della repubblica di Venezia, per procurare che il Senato col mezzo del suo ambasciatore rompesse il primo ghiaccio nell' introdurre il trattato col Papa. Ma erano ancora molto acerbi questi tentativi, perciocchè le cose che tuttavia si facevano in Francia dal consiglio regio, e da' parlamenti di Turs e di Chialone, ove avevano dannate le Bolle del Pontefice, e le commissioni date della legazione al Cardinale di Piacenza, e fatte molte altre dichiarazioni di così fatta natura, davano poco segno di pentimento e di conversione nel Re, ed aveano posto come in necessità il Pontefice di perseverare nel proteggere la lega. e di risentirsi di queste ingiuriose dimostrazioni, con così poco rispetto intentate contra di lui, così per sicurezza della religione, come per riputazione della sua propria persona: nè poteva assicurarsi ancora che il Re, stato per lo passato così pertinace nella credenza sua, potesse così tutto in un tratto sinceramente farsi Cattolico, ma dubitava che questa fosse una mera finzione per istabilirsi nel regno, e però giudicava essere ufficio suo con lunghezza di tempo, e con molti argomenti e congetture assicurarsi dell' interno della sua conversione, per non finire di perdere la religione con una deliberazione precipitosa e poco decente alla dignità della persona sua, ed a quella opinione che il mondo aveva conceputa di lui.

Aggiungevasi la potenza degli Spagnuoli ch' occupava la maggior parte de' Cardinali, l'obbligo che aveva il medesimo Pontefice a quella fazione che l'aveva portato al Pontificato, onde era necessitato a maneggiarsi molto destramente con loro, e l'umore della corte che non può tollerare quelle cose che gli pajono pregiudicare all' autorità Ecclesiastica ed alla maestà della Chiesa: oltre che l'avversità patite dal Re sotto Roano, ch' erano fresche e divolgate con l'aggiunta della fama, rendevano il trattato di presente improprio e per niuna condizione opportuno.

Ed il Duca di Mena, ch'aveva data a Villeroi qualche intenzione di favorire la conversione del Re appresso il Papa, giudicando così lecito a sè l'ingannare il nemico, come era stato lecito a lui il mancargli di parola e divolgare il segreto de' trattamenti passati in confidenza, rientrato più che mai ne' suoi antichi disegni, per mezzo del Porta e del Vescovo di Lisieux, suoi agenti alla corte, con i fatti e con le parole contrariava a suo poter quelle cose che si trattavano in avvantaggio di questa conversione. Per la qual cosa il Papa deliberato di non dare scandalo di sè nell'ingresso del suo Pontificato, nè sentendo le cose in termine che con sicurezza della religione e con decoro della Sede Apostolica si potesse porgere orecchie a quello che si proponeva, mostratene le ragioni molto apparenti all'ambasciatore Veneziano ed al Fiorentino, scrisse al Legato che facesse intendere al Cardinale de'Gondi che non si movesse di Francia, la quale commissione essendo arrivata tardi, lo trovò già partito; onde inteso poi che aveva di già passati i monti, spedì il padre Alessandro Franceschi dell'ordine de' predicatori suo teologo ad incontrarlo, ed a vietargli a suo nome che non venisse più innanzi, essendo risoluto, come cattivo Cardinale ed aderente d'eretici, di non lo volere nè vedere nè ascoltare, ed al marchese di Pisani fece per mezzo del suo nunzio residente in Venezia risolutamente avvertire, che essendo egli sospetto d'eresia,

avendo seguito e militato per un eretico, non dovesse entrare in alcun modo nello Stato della Chiesa, altramente sarebbe astretto di procedere contra di lui.

Il Cardinale, il quale si trovava all' Ambrogiana, villa del Gran Duca presso a Firenze, non punto smarrito per l'intimazione così sicura e risoluta del Pontefice. volle che il frate gliela desse distesamente in iscritto, e con esso lui spedì il suo segretario a Roma ad iscolparsi delle cose che gli venivano apposte: dimostrò ch' egli non avea voluta da principio sottoscrivere la lega, com'era stato ricercato, perchè sul fatto vedeva e per la lunga pratica dell' uso di Francia conosceva non essere messa in piedi questa unione per vero zelo e sincero affetto verso la religione, ma per palliare l'ambizione de' grandi e per ricoprire gl' interessi di Stato, a' quali come Ecclesiastico non era di dovere ch' egli prestasse l'assenso, nè si facesse ministro degli altrui affetti e dell'altrui passione: che n'aveva fatta sua scusa col Pontefice Sisto V, il quale, fatto capace del vero, aveva ricevuto in buona parte la sua deliberazione: che se aveva trattato con il Re di Navarra durante l'assedio di Parigi per liberare la città dalla estrema miseria della fame, l'aveva fatto con consentimento del Legato Apostolico e con licenza di lui: che se al presente aveva trattato col medesimo Re personalmente, l'avea fatto per non si mettere in pericolo d'essere fatto prigione nel suo viaggio, e convenire poi con poca riputazione del suo grado trattar con lui ed abboccarsi per forza: che aveva ubbidito la intimazione del Legato Sega mandatagli dopo partito sino a'confini di Loreno, perchè gli avea fatto intimare che se voleva trattare alcuna cosa in favore degli eretici e del Re di Navarra, non passasse a Roma, onde non avendo

egli simile intenzione aveva continuato il suo viaggio: che si maravigliava che il Pontefice ricusasse ch' egli andasse a' suoi piedi ed all' ubbidienza sua, ove s'egli era colpevole avrebbe potuto non solo riprenderlo ma castigarlo: ch' era pronto a rendere conto minuto e vero delle operazioni sue, e se si fosse trovato in mancamento non ricusava il debito castigo: che l'intenzione sua era stata di ridursi a Roma per far consapevole il Pontefice delle calamità e miserie della Francia, le quali per avventura non gli erano sinceramente rappresentate: che come prelato e Vescovo di Francia e Cardinale gli veniva a far sapere essere più di quaranta vescovati vacanti, l'entrate de' quali erano godute da donne, da cortigiani, da soldati e da persone aliene dalla professione episcopale, e che intanto le povere anime erano disperse senza pastore : che si sentiva in obbligo di rappresentargli che i curati delle parrocchie, i sacerdoti e gli altri preti, abbandonata la propria funzione e la cura delle anime, attendevano ad insauguinarsi le mani ed a vivere nella professione dell' armi: che si sentiva aggravato nella coscienza, se non gli faceva sapere il pericolo nel quale si trovava un regno così nobile e così grande di divenire scismatico, se non si prendeva partito alla salute ed all'unione sua: che questo gli pareva ufficio di un buon Cattolico e di buon Cristiano, e non d'eretico nè di fautore e promotore d'eresie: che quando Sua Santità avesse voluto ascoltar i suoi sensi intorno alle discordie ed alle calamità della Francia, gli avrebbe detti e sottoposti al suo gravissimo e prudentissimo giudicio, e quando gli avesse imposto silenzio avrebbe taciuto, poichè quanto a sè, appagata che fosse la coscienza, non intendeva di passare più innanzi.

Queste ragioni arditamente proposte dal segretario introdotto dall' ambasciatore Fiorentino, penetrarono addentro nell'animo del Papa, il quale avendo da questo e da' discorsi dell' oratore Veneziano compreso molti particolari, si confermò nell' opinione che avea, o di portare alla corona con pieno consentimento d'ognuno un Principe del sangue, ovvero di potere per avventura un giorno con decoro della Sede Apostolica e con restaurazione degli ordini della Francia, vedere il Re di Navarra riconciliato sinceramente alla Chiesa, e terminate in questo punto tutte le discordie di quel regno.

Ma perchè ancora questa speranza era debole ed oscura nell'incertezza dell'avvenire, nè giudicava convenirsi o precipitare il corso naturale delle cose, o del tutto abbandonare la lega, la quale, se non altro, serviva di stimolo e d'instromento necessario alla conversione del Re, deliberò di persistere ancora nell'incominciato modo d'apparenza, incamminando intanto destramente e con la pazienza convenevole l'occulto de' suoi pensieri.

Pertanto benchè egli in un Breve scritto al Cardinale di Piacenza e divolgato alle stampe, dichiarasse di desiderare che fosse eletto un Re Cattolico e nemico dell' eresia, e d'abborrire che uno che tuttavia perseverava negli errori fosse ammesso alla possessione della corona, e perciò mostrasse d'acconsentire anco alla radunanza degli Stati per devenire finalmente ad una buona e salutare elezione, spedì nondimeno al medesimo Legato il protonotario Agucchi suo nipote, avvisandolo segretamente d'andare molto destro e molto pesato, e di non permettere che nell'assemblea degli Stati i voti fossero o sforzati o corrotti, ma che le volontà fossero libere ed

i suffragi non interessati; che non permettessa l'elezione d'un Re che fosse più per accendere le discordie, che per mettere fine alla guerra; che. procurasse che non fosse fatto torto a nessuno; che si prendesse quell'espediente che per via più facile e più sicura, e con manca novità che sosse possibile, potesse produrre e cagionare la pace; e che non procedesse con molti scrupoli, ma condonasse quello che onestamente si poteva fare al tempo ed alla natura delle cose, e purchè la religione fosse sicura, posponesse molt'altre considerazioni nell'ordine e nel modo di trattare: ammonendolo finalmente, che questo era negozio di tanta importanza, che non sarebbe mai a bastanza ponderato ed esaminato. e che però si guardasse da' precipizi, dalla fretta del deliberare e da' consigli apparenti e speciosi, ed avesse senza altro rispetto solamente la mira alla quiete delle anime ed al servizio di Dio.

Credeva il Papa che questi avvertimenti bastassero senza maggior dichiarazione appresso la prudenza del Legato per fare che negli Stati si procedesse moderatamente, ed a fargli capire che non approvava l'elezione d'un Re forestiero, per lo stabilimento del quale sarebbono necessarie più lunghe guerre e più ruinose che mai fossero state, ma che se si poteva con decoro della Sede Apostolica e con sicurezza della religione, o stabilire un Re del sangue di Borbone, o componere le discordie con il Re di Navarra, che sarebbe migliore e più espedito consiglio; ma il Legato, abbandonatosi tutto alla volontà degli Spagnuoli, da' quali sperava di essere portato sino alla sommità del Pontificato, poichè al merito delle sue fatiche aggiungendosi daddovero i favori del Re Cattolico, si giudicava in istato di potervi pervenire, e dalla lunga dimora in Francia, DAVILA VOL. IV

e dalla consuetudine de Parigini avendo già contratta parzialità con la lega ed inimicizia col Re, o non seppe acciecato dall'affetto, o non volle tirato da suoi disegni intendere i sensi del Pontefice, e con tutti gli spiriti s' era dato a portare l' impresa degli Spagnuoli:

Ma il Duca di Mena avvertito in parte dal segretario Porta e dal Vescovo di Lisieux delle moderate commissioni del Papa, giudicò che l'animo di esso pendesse a favor suo, e che quelle parole di far eleggere un Re Cattolico, difensore della Chiesa, nemico degli eretici, ma che si potesse stabilire con universale approvazione e senza motivo e sovversione, accennasse la sua persona, e perciò sperando fermamente di dovere avere il favor del Pontefice, e per conseguenza del Legato, e che i tentativi degli Spagnuoli non fossero fomentati da loro, sbracciatosi dalla trattazione della pace, era tutto rivolto con l'animo dalla radunanza degli Stati, intento a farla di maniera che riuscisse in avvantaggio ed in sicuro stabilimento delle cose sue.

Per questo avea procurato con grandissima diligenza che i deputati che s'eleggevano non fossero di quelli che erano stati presi dall'oro, o dalle promesse de'ministri di Spagna, ma de'suoi dependenti', ed ove quelli mon si erano potuti avere, avea almeno ottenuto che fossero per lo più persone di buon sentimento, affezionata alla patria ed al bene universale, stimando che questi difficilmente sarebbono condescesi ad eleggere un Re forestiero, e che non fosse del loro medesimo sangue. Restava a deliberare il luogo dove si dovesse tenere l'assemblea degli Stati, e gli Spagnuoli che disegnavano far, nel tempo che ella fosse congregata, entrare in Francia il Duca di Parma, ed accostarsi con l'assercito a spalleggiare e a dar calore alle pretensioni

del Re Cattolico, desideravano principalmente la città di Soessons. Il Duca di Loreno, come più vicina a se, proponeva la città di Rens, dal che non dissentivano molto gli Spagnuoli.

Ma il presidente Giannino ed il signore di Villeroi consigliarono il Duca di Mena di ridurre l'assemblea nella città di Parigi, senza aver riguardo al pericolo ed alla lunghezza del viaggio de' deputati, ed all'incomodità e carestia de viveri, per dar contento e soddisfazione agli abitanti di essa che ne facevano grandissima instanza, ed aveano bisogno dopo tante calamità di essere consolati e mantenuti in sede, ed oltre di ciò per far la congregazione degli Stati più pubblica e più celebre per la qualità del luogo, e per non mettere in pericolo le città di Rens e di Soessons, perciocchè si considerava che venendovi il Duca di Parma, accompagnato secondo il costume suo da grosse forze, poteva facilmente astringere l'assemblea a' suoi voleri, ed impadronirsi in quelle piazze, il che gli sarebbe difficile da ottenere in Parigi, così per la grandezza sua e per il numero del popolo, come per essere più lontano dalle frontiere, e tutto circondato ed attorniato dalle città e dalle fortezze del Re piene di numerose guarnigioni, le quali in ogni occasione si potrebbono chiamare, per impedire la violenza che si volesse fare alla città ed agli Stati.

Era oltre di ciò meglio disposta la città di quello che fosse stata per l'addietro giammai, poiche rimessa la perniziosa potenza de sedici, era restato il governo in mano de soliti magistrati eletti con gran riguardo dal medesimo Duca di Mena, e non v'essendo gli agitatori, quietavano gli animi del popolo senza quelle sollevazioni che solevano perturbare tutte le cose: oltre

# 68 DELLE GUERRE CIVILI DI FRANCIA che il parlamento residente nella città avrebbe potuto servire di opportuno istromento a trattare ed a impedire molte cose.

Dispiacque grandemente ai ministri Spagnnoli questa deliberazione, e vi s'opposero da principio, mostrando la necessità che v' intervenisse il Duca di Parma, il quale non poteva avanzarsi tanto innanzi nel regno ed allontanarsi tanto dalle frontiere, e contendendo che il numero de' deputati avrebbe accresciuta la carestia e la necessità de' Parigini: ma l' opposizione del Duca di Parma fu rimossa dalla morte di lui, e l'interesse dei Parigini non fu messo in considerazione, perchè essi medesimi fecero ufficio con gl' istessi Spagnuoli, che desistessero dall' impedimento che frapponevano, perchè la città stimava suo avvantaggio, suo utile, e molto più sua onorevolezza e splendore che radunanza tanto celebre si facesse nella città, e con l'intervento ed assistenza loro.

Assenti a questa opinione anco il Cardinale Legato, così per non incomodare sè medesimo con la spesa di nuovi viaggi, come perchè con il calore de' Parigini aveva opinione di ridurre l'assemblea a far l'elezione di quel Re che fosse più di soddisfazione ed alla Sede Apostolica ed all'intenzione del Re di Spagna. Per la qual cosa il Duca di Mena, lasciato il governo dell'esercito al signore di Rono, creato da lui Maresciallo e governatore dell'Isola di Francia, si trasferì in Parigi con poca comitiva, e quivi con la presenza e con le parole sue procurò di consolare il popolo afflitto per la carestia e per l'interrompimento del commercio dei traffichi della città, mostrando che fra pochi giorni nell'assemblea degli Stati si sarebbe preso espediente a messi opportuni ordini per liberare totalmente la città

e sollevarla dalle strettezze presenti, affaticandosi con promesse liberali, e con onorare ed accarezzare ciascuno, e particolarmente i magistrati della città ed i predicatori, di conciliarsi la benevolenza del popolo, la quale per la passata severità dubitava avere totalmente perduta.

Non era senza gran ragione la speranza che il Duca di Mena aveva di poter finalmente trasferire la corona in sè e nella sua discendenza: perciocchè, considerando lo stato presente con il dovuto riguardo, era cosa chiara che l'unione delle corone, ovvero l'elezione dell'infante Isabella, cose procurate dagli Spagnuoli, non sarebbono mai tollerate dagli animi Francesi, i quali da niuno interesse e da niuna pratica potrebbono mai essere condotti a sottoponersi all' imperio de' loro naturali nemici, e benchè qualche particolare, corrotto con danari o con l'aspettazione di carichi e di grandezze, vi avesse accomodato il gusto, l'universale nondimeno che più poteva, non vi si sarebbe, mai in alcuna maniera aggiustato. Per la qual cosa, cadendo questo pretensioni, e rimanendo escluse, stimava egli, e la ragione glielo dettava, che il Re Cattolico non potesse concorrere più volentieri all'elezione d'alcun altro, quanto della persona sua, poichè eleggendosi o il Duca di Loreno o quello di Savoja, come correva fama per il partito che essi fossero per procurare, s'aggiungevano Stati e potenza alla corona di Francia, la quale era verisimile che il Re Cattolico non avesse caro che s'aumentasse, ma che piuttosto scemasse di grandezza e di forze: non vedeva che il Re Cattolico potesse aspettar di cavar maggiore frutto del dispendio e delle fatiche. passate, quanto eleggendo lui, il quale per il bisogno che avrebbe avuto degli ajuti suoi per istabilirsi nel re-

gno, sarebbe stato costretto dalla necessità a contentarlo ed a condescendere a molte cose che gli altri per avventura non sarebbono stati così facili a consentire.

Il medesimo giudicava del Papa che come lontano dagl' interessi, e pieno di quella moderazione che dimostrava, sarebbe più facilmente condesceso in lui che in alcun altro per non privarlo del frutto delle sue tante fatiche, considerando ch' egli solo avea sostenuto il partito Cattolico e la causa della religione, la quale alcun altro nè per autorità nè per prudenza avrebbe potuto sostenere.

Vedeva l'universale de' Francesi inclinato e disposto a favor suo per l'autorità che teneva nel partito, del quale aveva così lungamente tenuto il principato, e che dalla dignità e carico che ora possedeva alla piena potenza di Re non v'era altra differenza che il titolo, tenendo di già l'amministrazione delle cose come luogotenente della corona: conosceva che niuno degli altri della sua casa poteva o per valore o per esperienza o per autorità o per merito agguagliarsi con lui, e che l'ombra sola del suo volere gli avrebbe confusi ed atterriti.

Aggiungevasi la diligenza con che a suo vantaggio erano stati eletti i deputati, l'inclinazione del parlamento nuovamente con il castigo de' sedici restituito in essere da lui, la dipendenza del consiglio di Stato, e l'arte di maneggiare questo disegno, nelle quali condizioni tutti gli altri erano incomparabilmente inferiori. Il medesimo concetto aveva il Duca di Parma, il quale, poichè in Ispagna il suo consiglio di vincere con la pazienza e di portare le cose in lungo non aveva più luogo, stimava più utile alle cose del Re Cattolico l'elezione del Duca di Mena che d'alcun altro, poichè

con più facilità, con minor dispendio e con più avvantaggiose condizioni si poteva stabilire, onde n' avea scritto liberamente in Ispagna, ed appariva che nel corso del negozio avrebbe favorite le cose sue, o perchè così giudicasse profittevole al Re Filippo, come dimostrava, o perchè, come dicevano gli altri ministri, non avesse a caro che la monarchia Spagnuola con tanto cumulo sì accrescesse e si riducesse unica nella Cristianità senza contrappeso e senza scontro.

Ma la morte sua succeduta il secondo di di dicembre nella città d'Arras dopo lunga e travagliosa indisposizione, variò alquanto lo stato delle cose, come dicevano allora gli Spagnuoli, con vantaggio delle cose del Re Cattolico, ma come apparve poi dagli effetti, con notabile loro diminuzione: perciocchè, rimossa la riputazione del nome suo, che già avea posto come in ubbidienza l'umore de' Francesi, nè essi stimavano molto gli altri capitani e ministri Spagnuoli, nè i medesimi ministri erano eguali a lui, nè d'autorità nè di sapere; ed avendo concetti ed opinioni diverse da quelle ch' egli prudentemente nodriva nell'animo, e con le quali aveva condotto il negozio sino a quest' ora, camminarono poi con tal precipizio, che le cose del Re Cattolico presero piega molto differente da quella che tuttavia prendevano di presente.

Ma il Duca di Mena con la perdita di lui perdè anco molto delle speranze sue, e vedendo gli altri ministri, e particolarmente Diego d'Ivarra, totalmente alieni da lui, cominciò a dubitare di non essere astretto a prendere altra risoluzione, e pensò di guidare le cose sue con maggior arte e maggior cautela che non avea fatto per lo passato. La radunanza nondimeno degli Stati era camminata tanto innanzi, che non si poteva

più differire, ed era necessario congregarla così per non si rompere affatto con gli Spagnuoli, come per soddisfare le istanze del Papa, e molto più perchè i deputati erano già eletti, ed in gran parte incamminati per ritrovarsi in Parigi.

Queste cose accaderono l'anno mille e cinquecento novantadue, nel qual anne varia fortuna con diversi accidenti aveva travagliate l'altre provincie del regno.

Nel principio dell' anno Monsignor della Valetta, governatore di Provenza, aveva posto l'assedio a Roccabruna, luogo tenuto in quella provincia dal Duca di Savoja, e poichè l'ebbe indarno battuta molti giorni, deliberato di voltare l'artiglierie e piantarle da un'altra parte, ove aveva scoperto essere la muraglia più debole e più facile l'adito di andare all'assalto, cominciò nuove trincee per piantarvi l'artiglieria, intorno alla quale opera mentre si affatica personalmente per sollecitarne la perfezione, colto da una moschettata nella testa, e portato al suo padiglione, nello spazio di poche ore passò da questa vita; cavaliere che alla sagacità dell'ingegno avendo congiunto il valore e l'intrepidezza dell' animo, avea con poche forze sostenuto con onore e senza perdita la potenza molto superiore del Duca di Savoja.

Morto lui, restando la Provenza dalla parte del Re senza governo, Monsignore delle Dighière solito a sovvenire a quei bisogni, lasciata la cura del Delfinato al colonnello Ornano, vi si trasferì con la solita diligenza, ed aggiunte alle sue le forze della provincia, s' impadronì con velocità grandissima di tutte le terre e castella poste alle ripe del fiume Varo, il quale divide l' Italia dalla Francia, e poi passato improvvisamente il fiume, e sbarattate le fortificazioni fatte dal Duca per ostare all'ingresso del suo paese, depredò ogni cosa con grandissimo spavento de' popoli fin sotto alle mura di Nizza, e ripassato il fiume s' era messo ad espugnare le castella vicine con prospero progresso, non gli bastando però l'animo di assalire nè Aix nè Marsilia nè altre città principali, per non avere nè esercito nè apparato sufficiente a poter disegnare alcune di queste imprese.

Ma mentre egli si trattiene in Provenza, le cose del Re riceverono grandissimo danno nel Delfinato, perchè Monsignore di Maugirone governatore di Valenza qual si fosse la cagione, convenne di mettere quella città nelle mani del Duca di Nemurs o del marchese di san Sorlino suo fratello, governatore per la lega in quelle parti; il che eseguito senza ricevere impedimento, il Duca di Nemurs, intento a seguitare la prosperità della fortuna, avea battuto ed espugnato san Marcellino, e conseguentemente presi molti altri luoghi, che diligentemente fortificati impedivano che le forze della lega non si congiungessero da quella parte col Duca di Savoja; per il che Monsignore delle Dighiere astretto a partirsi di Provenza da questa diversione, lasciò libero il campo al Duca di Savoja, il quale passato il Varo e ricuperati tutti i luoghi che gli erano stati presi, si avanzò a mettere l'assedio ad Antibo, la quale città posta sul mare, e per la celebrità del porto, di molta considerazione, fu da lui benchè con difficoltà e con lunghezza espugnata.

Ma il signore delle Dighiere tornato nel Delfinato, rimosse lui di Provenza con la diversione, non meno che egli per via del Duca di Nemurs ne fosse stato divertito, perchè avendo raccolto un esercito più buono ed ispedito che numeroso, deliberò di passar l'Alpi e condursi a portar la guerra in Piemonte, ed avendo

superato il Monginevra, passo ordinario a condurre gli eserciti di qua dai monti, si distese per la valle di Perosa e per il marchesato di Saluzzo con tanto terrore de' popoli e con tanto romore, che il Duca, lasciato il carico della Provenza al conte Francesco Martinengo, fu astretto di venire a rimediare alla distruzione del suo paese. La qualità de' luoghi aspri e montuosi cinti da dirupi e da balze, e d'ogni intorno circondati dall' Alpi, massime in una stagione che già in quelle parti inclinava al verno, perchè di già era il fine del mese di settembre, impediva il progresso dell' armi, e non permetteva che gli eserciti potessero urtarsi con tutte le forze; e nondimeno avendo i Francesi espugnata Perosa e la torre di Luserna, ed essendosì avanzati insino a Briquerès, ed avuto avviso che i capitani del Duca raccoglievano parte dell' esercito a Vigone, deliberarono d'assalir il campo innanzi che si mettessero insieme tutte le forze. Così avanzatisi col marciare tutta la notte, la mattina del quarto giorno d'ottobre assalirono improvvisamente la terra, ove per la difficoltà del sito e per la resistenza de' difensori fu lungo il travaglio e pericoloso il conflitto; ma finalmente essendo pochi i Savojardi ed il luogo debole per sè stesso, restarono disfatti con morte di seicento soldati, e con la prigionia di gran parte de' capitani e di dieci bandiere di fanteria, ed i Francesi ritornati vittoriosi a Briqueras cominciarono con grandissima diligenza a fortificare quel luogo, il quale con astringere tutti gli nomini di quei contorni a lavorarvi avendo ridetto in difesa, lasciatovi buon presidio, s'avanzarono verso Saluzzo in tempo che già il Duca era venuto contutto l'esercito a Villafranca; e mon avendo impresa più importante da poter tentare, si misero ad oppugnare Cavors, luogo di montagna e difeso da una torre ben forte situata a cavaliero del luogo. Ma mentre quivi con arte e con fatica si sforzano di condurre e di piantare l'artiglieria, il Duca passato per l'altra strada si condusse di notte ed assalire Briqueràs, giudicando che non essendo ancora le fortificazioni finite, fosse non molto difficile il levarlo ai nemici, e levandolo. essi rimanevano di maniera circondati, che nell'augustie di quelle valli sarebbono facilmente restati oppressi, ma trovò resistenza più gagliarda di quello che aveva creduto. Perlaqualcosa dopo quattro ore di ferocissimo assalto deliberò di ritirarsi, sapendo che i Francesi erano così vicini, che non potevano molto tardare di venire in soccorso de' suoi; il che riuscì anco verissimo, perchè Monsignore delle Dighiere, lasciato assediato il luogo ch' era piccolo, e con poca gente si poteva tenere ristretto, si condusse con il resto dell'esercito a quella volta, ove lo strepito dell'archibugiate che altamente risonavano per quei monti, lo conduceva; ma avendo trovato il Duca partito da Briqueràs, deliberò velocemente di seguitarlo, e raggiunta la retroguardia a canto ad un villaggio nel passar di certo rio, l'assalì con tanto impeto che disordinò l'ultime schiere della cavalleria. Fece alto il restante dell' esercito, e si scaramucciò furiosamente per molte ore, sin che stanchi tutti dal travaglio, ed avvicinandosi la notte, il Duca si ritirò a Vigone, e la Dighiere si condusse a Cavors, ove la torre ed il castello battuti e tormentati finalmente si arresero, ed egli, scorso a depredare quelle valli ed impedito delle nevi e dal freddo di procedere ad altre imprese, verso la fine del mese di dicembre se ne ritornò nel Delfinato.

Ma nella Provenza éra venuto il Duca di Epernone,

il quale intesa la morte del fratello, e volendo conservarsi quella provincia datagli in governo sino al tempo del Re Enrico III, e nella quale aveva sostituito a sè il signore della Valetta, vi passò con tutte le forze sue, e senza molta contesa avea ricuperato Antibo e ridotte in suo potere tutte le terre insino al Varo; le quali per la debolezza erano preda ora dell' una parte ora dell' altra, e benchè molti nella provincia non seguitassero il nome suo anco di quelli della parte del Re, egli nondimeno confidato nelle forze che avea condotte seco attendeva con sollecitudine a sottomettere tutte le città all' ubbidienza del suo governo.

Prosperamente auco passavano le cose del Re nella provincia di Guascogna e della Linguadoca, perciocchè avendo Antonio Scipione Duca di Giojosa fratello di Anna, morto nella battaglia di Cutràs e capo dell'armi della lega in quella provincia, ottenute molte vittorie, espugnati molti luoghi, e reso il suo nome formidabile in quei contorni, finalmente aveva posto l'assedio a Villemur fortezza non molto discosta da Montalbano, con disegno, presa che avesse quella e guasto attorno tutto il paese, di stringere anco il medesimo Montalbano, ricetto sicuro e da molti anni in qua piazza d'arme stabilita dagli Ugonotti: ma passando il Duca di Epernone nel medesimo tempo con il suo esercito per condursi in Provenza, e toltosi alquanto fuori della strada per voler soccorrere quella piazza, Giojosa, sentendosi inferiore di forze', levò l'assedid e si ridusse nelle terre del suo partito, sin tanto che passato il Duca di Epernone al suo viaggio gli parve di poter opportunamente ritornare a Villemur per proseguire il cominciato disegno.

Erano in Villemur trecento fanti, presidio molto de-

bole per sostenere un' oppugnazione così gagliarda; per la qual cosa monsignore di Temines che si ritrovava in Montalbano, deliberato di non lasciar perire gli assediati senza soccorso, partito da quella fortezza con dugento archibugieri, cento e venti celate ed un scelto numero di gentiluomini, per diverse strade dalle ordinarie e per luoghi coperti e difficili, si condusse dentro alla piazza, volendo innanzi travagliare nella difesa di Villemur che, dopo di aver perduto quel luogo, aver da difendere le mura di Montalbano. Il Duca di Giojosa levate le difese e condottosi su la fossa, aveva piantato otto cannoni, e con essi furiosamente batteva la muraglia, ne mancando in alcuna cosa all'ufficio di valoroso e di diligente capitano, fornito dalla città di Tolosa abbondevolmente di quelle cose che all'espugnazione si appartenevano, la stringeva di maniera che già il pericolo era urgente, e bisognava presta risoluzione o di soccorrere gli assediati, o di lasciarli perire; onde Enrico di Danvilla Duca di Momorausì, governatore regio nella provincia, non volendo ricevere questo scorno su gli occhi propri, radunate le forze che aveva e chiamata in suo ajuto la nobiltà di Overnia ch' era vicina, spedì monsignore di Leques e con lui i signori di Chiambaut e di Montoisone, acciocche procurassero o di far levare l'assedio, o di soccorrere con potente ajuto in altro modo la piazza.

Si radunarono questi a Bellagarda, il che inteso dal Duca di Giojosa, lasciata la fanteria all' assedio, egli con la cavalleria e qualche numero di archibugieri corse furiosamente ad assalirgli. Fu da principio aspro e furioso l' assalto, onde cominciarono quei della parte del Re a disordinarsi; ma avendo Leques fatto dar fuoco a due colubrine ed a due altri pezzi minori che ave-

vano cavati da Montalbano, raffrenarono di modo gli assalitori che finalmente si partirono senza aver fatto altro effetto, e ritornò il duca di Giojosa nell'alloggiamento suo, attendendo a continuare l'oppugnazione con tanta sicurezza e con tanto sprezzo, che aveva alloggiato sparsamente la sua cavalleria per i villaggi all'intorno, acciocchè nella sterilità del paese potesso con minor incomodità trattenersi.

Ma essendo arrivato in ajuto di quelli della parte del Re il Visconte di Gordone, essi, ripreso animo ed accrescinti di forze, perchè avevano mille ed ottocento cavalli e poco meno di quattromila fanti, deliberarono di assalire improvvisamente le trincee del Duca, giudicando che se gli assediati, come si promettevano dal valore del signor di Temines, fossero usciti alle spalle, facilmente si trapasserebbono le trincee e si metterebbe soccorso nella piazza.

Con questo disegno entrati la sera del giorno decimonono d'ottobre in una selva che largamente distendendosi si conduce vicino a Villemur, arrivarono così improvvisamente ad assalire la mattina seguente il campo del Duca di Giojosa, che spuntarono le prime trincee innanzi che coloro che neghittosamente le guardavano, avessero tempo di prender l'armi.

Il Duca, intesa la venuta de' nemici e la fuga delle sue guardie, inviati innanzi dugento archibugieri a cavallo a trattenere il nemico, e dato il segno con tre tiri alla cavalleria di concorrere al campo, si fermò con tutta la sua gente in battaglia tra la prima e la seconda trincea per ricevere l'assalto dei realisti, i quali inanimiti dalla prosperità del principio, coraggiosamente l'investirono e con non minor ferocità furono ricevuti.

Durò il conflitto con incertezza della vittoria lo spazio d' un' ora e mezza, ma intanto monsignor di Temines con la maggior parte del presidio uscito per le cannoniere della fortezza, e fatto un piccolo ma valoreso squadrone, assalì dalle spalle il grosso del Duca che appena resisteva; di modo che non potendo sostenere l'impeto d'ambe le parti, la fanteria si pose in fuga, e corse senza ritegno a passare il ponte che per comodità del campo avevano sul fiume Tar fatto gettar su le barche; ma essendo il ponte debole e la calca grandissima, facilmente si ruppe sotto tanto peso, e tutta la gente che v'era sopra miserabilmente confusa si sommerse.

Il Duca che salito sopra un ronzino avea fatto ogni opera di buon capitano per trattenere i suoi, essendosi ritirato con pochi gentiluomini sempre combattendo sino alla ripa del fiume, trovò il ponte 'già rotto e la sua gente affogata, onde necessitato di passare a guenzo la riviera sopra l'istesso ronzino, sopraffatto dell' acqua per la debolezza del cavallo e per la fretta del passare, cadde nel mezzo del fiume, e si affogò con non minore disavventura di quello che fosse nella fuga perita la gente sua.

S'era intanto radunata la cavalleria al tiro dei tre cannoni, ma essendo morto il capitano e prese le trincee per ogni luogo, attese a salvare le reliquie di quelli che fuggivano, e si ritirò senza dar travaglio a' nemici. Così rotto il campo della lega con morte di mille soldati, e con la presa di ventidue insegne e di tutta l'artiglieria, restò libera dall'assedio la piazza di Villemur, e l'armi del Re nella provincia grandemente superiori.

Ma molto diversamente procedevan le cose nella Bre-

tagna. S' era congiunto a difesa della parte del Re il Principe di Conti governatore degli eserciti nel Poetù, e nel paese di Mena il Principe di Dombès governatore della Bretagna, ed aveano unitamente deliberato d'assediare Cran, città grande e forte posta sul confine che divide la Bretagna dall' altre provincie vicine, nella quale essendo grossa guarnigione, scorreva e depredava tutto il paese all'intorno.

Raccolte però tutte le forze loro si posero a quell'impresa, l'uno dall'una parte, e l'altro dall'altra del fiume, che correndo per il mezzo della città la divide in due parti; ma come succede per l'ordinario che dove comanda più di un capitano negli eserciti le cose passano sempre non solo lente e tarde, ma disordinate e confuse, l'assedio cominciato con grande speranza si andò tanto allungando, che il Duca di Mercurio ebbe comodità di mettere insieme le sue forze per soccorrere, come grandemente desiderava, quella piazza, Per la qual cosa avendo chiamati da Blavetta gli Spagnuoli, e radunata tutta la cavalleria e la nobiltà del paese, levati anco duemila archibugieri Bretoni, s' incamminò con diligenza alla volta di Cran in tempo che avendo il Principe di Conti derivata l'acqua della fossa dalla sua parte, e battendo già il Principe di Dombès gagliardamente dall' altra, s' erano ridotti in pericolo gli assediati di non poter sostenere i primí assalti.

All' avanzare del Duca, i Principi non giudicando che gli eserciti loro stessero bene divisi col fiume in mezzo, deliberarono che il Principe di Dombès ripassasse la riviera e si congiungesse con il Principe di Contì nel medesimo alloggiamento, il che si fece innanzi all'arrivo de' nemici, ma con tanto poco avve-

dimento, che per non si privare della comodità di ripassare il fiume, o per inavvertenza o per trascuraggine o per altro, lasciaron in essere e con pochissima guàrdia il ponte che tre miglia sotto la terra avevano gettato sopra le barche.

Passato il Principe e riuniti gli eserciti volendosi liberare dall' imbarazzo dell' artiglierie grosse, senza perder tempo ritiratele dalla muraglia le inviarono imanzi a castel Gontiero, ove aveano disegnato di ritirara, e le palle, che per il numero loro e per la fretta non potevano condur via, sotterrarono in diversi luoghi peri tenerle ascose al nemico.

Ma'l Duca di Mercurio, il quale rrovato il ponto ia essere, era passato il fiume speditamente senza trovar resistenza, marciando con bell'ordine s'avanzò così presto, che appena i Principi avevano levato il campo ed ordinato l'esercito alla partenza, che il signore di Bois Daufin, che conduceva la vanguardia della lega, comparve su la campagna e cominciò a spingere i cavalli leggieri alla lor volta. Molti de'capitani più pratici, e particolarmente Carlo di Momoransi signore di-Danvilla, dannavano il consiglio di ritirarsi in vista degl'inimici, contendendo pon vi essere esempio alcuno che simile partito non fosse sempre stato pernicioso aglieserciti, non essendo possibile che l'uno non si ritiri con ispavento e con disordine, e l'altro non s'avanzi con impeto e con ardire; per la qual cosa erano di parere che, fermandosi nel posto che tenevano, e tirando, se s'avesse tanto tempo, un fosso alla frontedell'esernito, s'attendesse arditamente l'assalto de'nemici, e richiamando l'artiglieria che non era molto! lontana, si rivolgesse furiosamente contra di loro.

Assentiva in gran parte a questo il Principe di Dom-

bès, ma il Principe di Conti superiore d'autorità e d'anni, e che per essere ne' confini del suo governo teneva il principale comando, gli mandò a dire ch'attendesse a ritirarsi con l'ordine già disegnato, perch' egli non voleva, essendo inferiore di forze, pericolare quell'esercito e tutt'i paesì vicini. Per la qual cosa avviatosi innanzi con la vanguardia condotta da Ercole di Roano Duca di Mombasone, e con la battaglia alla quale comandava, lasciò ordine che il Principe di Dombès con il retroguardo lo seguitasse; ma egli stretto ed incalzato dalla cavalleria de' nemici, perchè non solo la loro vanguardia lo premeva, ma era sopraggiunto il Duca di Mercurio con tutte le forze, fu finalmente costretto a fermarsi, e rivoltando la faccia serrarsi addosso a' nemici, l' ardire de' quali represse per poco spazio, sin tanto che, circondato dal numero tanto maggiore, ed abbandonato da' suoi, dopo aver fatte tutte le prove di valoroso e di costante capitano fu costretto, essendo quasi rimaso solo, a ritirarsi, abbandonando a' nemici l' adito della strada, i quali seguitando ferocemente il corso della vittoria, urtarono nella fanteria, la quale assai disordinatamente per la strettezza delle strade si ritirava: onde senza pur far mostra di difendersi fu in pochissimo spazio d' ora distrutta e dissipata, essendone da' cavalli leggieri e dalla fanteria Spagnuola che sopravvenne, fatta grandissima strage.

Il Principe di Conti senza voltar mai faccia con la sua cavalleria intatta pervenne a castel Gontiero la sera, ove poco dopo il Principe di Dombès con undici soli cavalli lo sopraggiunse. Le artiglierie, abbandonate per la stada da quelli che avevano la cura di condurle, pervennero tutte in potestà de' nemici, e la nobiltà come fu arrivata salva in luogo, ove non poteva essere

perseguitata, si sbandò da sè medesima, e ciascuno separatamente si ridusse alla sicurezza della sua casa. Questo conflitto accaduto il vigesimoterzo dì di maggio afflisse le armi del Re da quella parte di sì fatta maniera, che non solo castel Gontiero abbandonato dai Principi che si ritirarono più a dentro, ma Mena ancora e Laval con tutti i luoghi vicini pervennero in potere della lega.

Il Principe di Conti si ritirò nel paese di Mena, ed il Principe di Dombès per diversa strada si ricondusse a Renes, e gl' Inglesi maltrattati, feriti e disarmati si ridussero ne' borghi di Vitrè, lasciando per molti giorni al Duca di Mercurio il possesso della campagna.

Era già stato destinato dal Re il maresciallo d'Aumont al governo della Bretagna, perciocchè il Principe, che di ora innanzi noi chiameremo Duca di Mompensieri, era succeduto al padre nel governo di Normandia, e luogotenente suo aveva eletto Francesco d'Epinè signore di San Luc, uomo che per la prontezza dell' ingegno, per l' ornamento delle lettere e per il valore dell' armi era salito in grandissima estimazione; i quali avendo radunate forze per ogni parte, e fatta levata di fanteria nel paese di Bruaggio, del qual luogo san Luc era governatore, affrettavano la venuta loro, perchè il Duca di Mercurio espugnato il castello di Malestrato si preparava per assediare Vitrè città principale, e nella conservazione della quale consisteva la somma delle cose.

I capitani del Re, messe le forze insieme, nel principio dell'arrivo loro assediarono Mena città più grande che forte, ed ottenutala a patti, stettero dubbiosi se dovevano passare innanzi ad incontrare il Duca di Mercurio, o se dovessero fermarsi per combattere Rocchefort luogo munitissimo, il quale incomodava partico-

larmente la città di Angers e tutti i luoghi vicini. Deliberarono finalmente, per l'instanze de' popoli e de' signori che gli seguivano, di tentare quel luogo; ma l'espugnazione riuscì così difficile, essendo difeso dal signore di sant' Offange, che dopo duemila cinquecento tiri di cannone e perdita di molto tempo e de' migliori soldati dell'esercito, sopravvenendo le pioggie dell'autunno ed avvicinandosi con il soccorso il Duca di Mercurio, furono finalmente astretti a levarsi senza aver ottenuto l'intento loro.

Ma il Duca, avendo, col prendere diverse vie e far mostra di voltarsi ora ad una parte ed ora all'altra, tenuti sospesi i nemici, si condusse improvvisamente a Quintino, ove s'erano ridotti settecento Tedeschi che sotto al Duca di Mompensieri militavano in quelle parti, e trovatili sprovveduti delle cose che si richiedevano a far lunga difesa, gli necessitò ad arrendersi con espressa condizione d'uscire dalla provincia e di non militare più contra di lui, cosa che riuscì di grandissimo danno alle cose del Re, perchè non avevano fanteria nè più franca, nè più veterana, nè meglio disciplinata di quella. Accrebbe il danno della parte del Re la rotta degl' Inglesi, i quali, essendo come sempre sogliono afflitti da gravissime infermità e condotti a debolissimo stato, aveano impetrata licenza dal Duca di Mompensieri di condursi a Danfront nella bassa Normandia per mutar aria, e per ricuperare col riposo le forze; ma assaliti nel viaggio dal signor di Bois Daufin con la guarnigione di Laval, di Cran, di Fugeres e dei luoghi circonvicini, restarono di maniera dissipati, che appena di tanto numero ne restarono vivi dugento.

Tutto all' incontrario passavano improspere in Loreno le cose della lega: perciocchè mentre il Duca di Buglione, il quale aveva preso con il pettardo Stenè ed occupati alcuni luoghi minovi, vuole ultimamente soccorrere Belmonte assediato da Monsignor d'Amblisa generale del Duca di Loreno, venuti gli eserciti ferocemente alle mani, i Lorenesi, perdute le trincee e l'artiglierie, furono totalmente rotti e dissipati, dopo il quale conflitto il Duca di Buglione, preso Dun improvvisamente con avervi similmente attaccato pettardo, e correndo il paese senza ostacolo, aveva messe l'armi della lega in grandissima confusione.

In questo stato di cose cominciò l'anno mille cinquecento novantatre con universale disposizione degli animi dell' un partito e dell'altro più inclinata allo stabilimento degli affari, che al maneggio ed all'esecuzione dell'armi. La prima novità di quest'anno fu la dichiarazione del Duca di Mena fatta sino il dicembre passato, ma pubblicata non prima del quinto giorno di gennajo presente, nella quale, dichiarando l'intenzione sua nel radunare e congregare gli Stati del suo partito, pregava ed esortava i Cattolici che seguivano le parti del Re, ad unirsi ad un medesimo fine con lui, e prendere espediente alla salute e pacificazione del regno. Era ella del tenore che segus.

Carlo di Loreno, Duca di Mena, Luogotenente generale dello Stato e corona di Francia a tutt' i presenti e d'avvenire salute. L'inviolabile e perpetua osservanza che ha avuto questo regno della religione e pietà è stata quella che l'ha fatto fiorire sopra tutti gli altri di Cristianità, e che ha fatti onorare i Re nostri del nome di Cristianissimi e primi figliuoli della Chiesa, avende gli uni per acquistar questo si glorioso titolo e lasciarlo a' loro posteri passato i mari, e scorso sino agli ultimi confini della terra con potentissimi esergiti per far

la guerra agl' infedeli, e gli altri combattuto più volte contro di quelli che cercavano d' introdurre nuove Sette ed errori contrarj alla fede e credenza de' loro padri: in tutte le quali espedizioni sono sempre stati accompagnati dalla nobiltà, che volentieri esponeva a tutt' i perigli la vita ed i beni propri per aver parte in questa sola vera e soda gloria d' aver ajutato a conservare la religione nella sua patria, o stabilirla nei paesi lontani, ne' quali il nome e l' adorazione di nostro Signore: non era ancor conosciuta, onde non solo risuona la fama del valore e del zelo di tutta la nazione in ogni parte, ma con l' esempio suo si sono eccitati altri potentati a seguitarla nell' onore e nel pericolo di così degne imprese e di così lodevoli acquisti.

Non si è punto dopo questo ardore la santa intenzione de' nostri Re e de' loro sudditi raffreddata o mutata sin a questi ultimi giorni che l'eresia si è nascostamente introdotta in questo regno, ed accrescinta di sì fatta maniera, per i mezzi che ciascuno sa, che non è più di mestieri di mettere avanti gli occhi nostri, che siamo finalmente caduti in questa lagrimosa disgrazia, che i Cattolici stessi i quali doveva l'unione della Chiesa inseparabilmente congiungere, si sono con un prodigioso e nuovo esempio armati gli uni contro degli altri, e disuniti in luogo di collegarsi per difesa della loro religione. Il che giudichiamo essere avvenuto per le malvage impressioni e soliti artifici, de' quali si sono serviti gli eretici per persuaderli che questa guerra non era per la religione, ma per dissipare ed usurpare lo stato, ancorche noi abbiamo prese l'armi, mossi da un si giusto dolore, o piuttosto astretti da sì grande necessità, che la causa non possa esserne attribuita ad altri che agli autori del più scellerato, disleale e pernicioso consiglio che fosse mai dato a Principe; cd ancorchè la morte del Re sia occorsa per colpo celeste e mano di un sol uomo, senza ajuto nè saputa di quelli che avevano pur troppo occasione di desiderarla: e non ostante che noi avessimo fatto fede, ogni nostro scopo e desiderio tendere solo a conservare lo Stato, seguir le leggi del regno col riconoscere per Re il Cardinale di Borbone più prossimo e primiero Principe del sangue, dichiarato tale in vita del Re defunto per sue lettere patenti, verificate in tutt' i parlamanti, ed in questa qualità designato suo successore quando venisse a mancare senza figliuoli maschi, il che ci obbligava a deserirgli questo onore, e rendergli ogni obbedienza, fedeltà e servità, come ne avevamo intenzione, se avesse piaciuto a Dio liberarlo della cattività nella quale si ritrovava; e se il Re di Navarra, da cui solo poteva sperare questo bene, avesse voluto, obbligando i Cattolici tutti, metterlo in libertà, riconoscerlo egli stesso per Re, ed aspetture che natura avesse fatto finir i suoi giorni, servendosi di questa occasione per farsi instruire e riconciliarsi con la Santa Chiesa, avrebbe trovato i Cattolici uniti e disposti a rendergli la medesima ubbidienza e fedeltà, dopo che fosse succeduta la morte del Re suo zio.

Ma perseverando egli ne' suoi errori non era possibile di farlo, se noi volevamo restare sotto all' ubbidienza della Chiesa Apostolica e Romana, che l'aveva scomunicato e privato delle ragioni che potea pretendere nella corona; oltre che noi avremmo, facendolo, rotta e violata quell'antica usanza così religiosamente conservata per tanti secoli e successione di tanti Re, dopo Clovigi sino al presente, di non riconoscere nel trono reale alcun Re che non fosse Cattolico, ubbidiente

88

figliuolo della Chiesa, e che non avesse promesso e giurato nella sua consecrazione, ed in ricevere lo scettro e la corona, di vivere e morire in essa, e di difenderla e mantenerla, e d'estirpare con tutte le sue forze l'eresie, primo giuramento de' nostri Re, sopra il quale quello dell'ubbidienza e fedeltà de' suoi sudditi è fondato, e senza il quale non avrebbono mai riconosciuto ( tanto erano devoti della religione ) il Principe, che si pretendeva d'essere chiamato dalle leggi alla corona. Osservanza giudicatasi santa e necessaria per la salute e bene del regno dagli Stati tenuti a Bles l'anno millecinquecentosessantasei, allora che i Cattolici non erano ancora divisi nella difesa della loro religione, che fu tra di loro tenuta come legge principale e fondamentale dello Stato, e rimase stabilito con l'autorità e volere del Re, che due di ciascun ordine sarebbono deputati e mandati al Re di Navarra e al Principe di Condè, per rappresentar loro da parte dei detti Stati il pericolo al quale si mettevano, per essere usciti da santa Chiesa, ed esortarli a riconciliarsi con essa, e denunziar loro che altrimenti venendo il caso di succedere alla corona, ne sarebbono perpetuamente esclusi come incapaci.

Nè la dichiarazione dopo fatta in Roano nell'anno mille cinquecento ottantotto, confermata nella convocazione degli Stati tenuti ultimamente in Bles, che questa consuetudine e legge antica fosse inviolabilmente osservata come legge fondamentale del regno, altro è che una semplice approvazione di giudicio sopra ciò data dagli Stati antecedenti, contro i quali non può opporre suspizione alcuna giusta per condannare o ributtare il loro potere ed autorità.

Così il Re defunto la ricevette per legge, e ne promise e giurò l'osservanza nella sua chiesa e sopra il prezioso corpo di nostro Signore, come fecero tutti i deputati degli Stati nella detta ultima assemblea, non solamente avanti le inumane uccisioni, che l'hanno resa sì infame e funesta, ma anco dopo che più non temeva i morti, e sprezzava quelli che restavano, i quali teneva come perduti e disperati d'ogni salute, avendolo fatto perchè riconosceva esservi tenuto ed obbligato per debito, come sono tutti i superiori, a seguire ed a conservare le leggi che sono come colonne principali, o piuttosto basi di loro stato.

Non si potrebbono dunque giustamente biasimare i Cattolici dell'unione che hanno seguiti i decreti di santa Chiesa, l'esempio de' loro maggiori, e le leggi fondamentali del reguo, i quali richiedono dal Principe; che aspira alla corona con la prossimità del sangue, la professione della fede Cattolica, come qualità essenziale e necessaria per essere Re d'un regno acquistato a Gesti Cristo per la potestà del suo Evangelio, che ha ricevuto dopo tanti secoli, e nella forma ch'essa è annunciata nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

Queste ragioni ci avevano fatto sperare, che se qualche apparenza di debito aveva ritenuto appresso del Re defunto molti Cattolici, dopo la sua morte la religione, legame più forte di tutti gli altri per congiungere gli uomini, gli unirebbe tutti alla difesa di quello che deve loro essere più caro della vita: tuttavia contra ogni umana credenza vediamo essere avvenuto il contrario, perciocchè fu facile in quel subito movimento di persuader loro che noi eravamo colpevoli di quella morte, alla quale non avevamo pur pensato, che l'onore gli obbligava d'assistere al Re di Navarra che pubblicò di volerne far la vendetta, e che promise loro di farsi Cattolico fra sei mesi, ed essendovi una volta stati îm-

barcati, l'offese che la guerra civile produce, le prosperità che egli ha avute, e le medesime calunnie, che gli eretici hanno continuate di pubblicare contro di noi, sono le vere cause che ve gli hanno poi ritenuti sin al presente, e dato mezzi agli eretici di avanzarsi tanto innanzi, che la religione e lo Stato ne sono in manifesto pericolo; e tutto che noi abbiamo visto di lontano il male che questa divisione era per apportare, e ch'essa sarebbe cagione di stabilire l'eresia con il sangue e con l'armi de' Cattolici, e che questo potrebbe la nostra sola riconciliazione ovviare, la quale per questo effetto abbiamo con tanto affetto ricercata, non è tuttavia stato in poter nostro giammai di pervenirvi, tanto sono stati alterati gli animi ed occupati dalle passioni, che ci hanno impedito di vedere i mezzi della nostra salute. Noi gli abbiamo sovente fatti pregare di voler entrare in conferenze con noi, come si offerivano di fare con essi noi per prendervi espediente. Abbiamo fatto dichiarare ed a loro ed al Re di Navarra medesimo, sopra qualche proposta fatta per il riposo del regno, che se lasciato l'error suo si riconciliasse con la Chiesa, con sua Beatitudine e con la santissima Sede, per una vera e non finta conversione, e per azioni che potessero render testimonio del suo zelo verso la nostra religione, che noi molto volentieri avremmo apportata la nostra ubbidienza, e tutto ciò che da noi dipende, per ajutare a metter fine alle nostre miserie, e gli avremmo proceduto con tale candidezza e sincerità, che niuno potrebbe giustamente dubitare che tale non fosse la nostra vera intenzione. Queste aperture e dichiarazioni sono state fatte allora che noi eravamo in maggior prosperità ed avevamo mezzi per intraprendere cose maggiori, quando questo

pensiero ci fosse caduto nella mente, piuttosto che di servire al pubblico, e di cercare il riposo universale:

Al che rispose, come è noto a ciascuno, non voler essere forzato da' suoi sudditi, chiamando forze le preghiere sattegli di ritornare alla Chiesa, le quah anzi doveva accettare in buona parte, e come una salutare ammonizione, che gli rappresentava il debito a cui sono i più gran Re non meno obbligati che i più piccoli della terra: perciocchè chi ha una volta ricevuto il Cristianesimo nella vera Chiesa, ch'è la nostra, di cui non vogliamo mettere in dubbio l'autorità con chi si sia, non più se ne può uscire, che il soldato arrolato possa partirsi dalla fede che ha promessa e giurata, senza esserne tenuto per disertore e violatore delle leggi di Dio e della Chiesa.

Ha parimente aggiunto a detta risposta, che dopo che sarebbe ubbidito e riconosciuto da tutti i suoi sudditi, si farebbe istruire in un concilio generale e libero, come se vi fossero necessari concili per dannare un errore tante volte riprovato dalla Chiesa, massime per l'ultimo concilio di Trento altrettanto autentico e solenne, quanto alcun altro che si sia celebrato dopo molti secoli.

Ed avendo Dio permesso che abbia avuto vantaggio dopo il guadagno d'una battaglia, la medesima preghiera gli fu ripetuta, non da noi che non eravamo in istato di doverla fare, ma da persone d'onore, desiderose del ben pubblico e riposo del regno, come seguì parimente nell'assedio di Parigi da prelati di grande autorità, che mossi dalle preghiere degli assediati, si disposero di andare a lui per trovare qualche rimedio a' loro mali. Nel qual tempo se risoluto vi si fosse, o piuttosto se lo Spirito Santo, senza il quale

alcuno non può entrare nella sua Chiesa, gli avesse; dato quest'animo, avrebbe molto meglio fatto sperare della sua conversione ai Cattolici, che sono giustamente entrati in sospetto di un subito cambiamento, e sono sensitivi in cosa, che tocca sì dappresso l'onore di Dio, le vite e le coscienze loro, le quali non possono mai essere sicure sotto il dominio degli eretici. Ma la speranza nella quale era allora di soggiogar Parigi, e per conseguenza il terrore delle sue armi ed i mezzi che si prometteva di trovarvi dentro per occupar con forza il resto del reame, gli fecero ributtare questo consiglio di riconciliarsi con la Chiesa, che poteva unir i Cattolici e conservare la religione.

Ma dopo che ebbe liberata la città con l'ajuto dei Principi, e signori e d'un buon numero della nobiltà del regno, e dell'armata che il Re Cattolico, il quale sempre con le sue forze e modi ha sostenuta questa causa (di che gli siamo obbligatissimi), mandò sotto la condotta del Principe di Parma, Principe di felice memoria assai conosciuto per la riputazione del suo nome e de' suoi gran meriti, non lasciò per questo di rientrare nelle sue prime speranze, perciocchè questa armata straniera, subito levato l'assedio usoì del regno, ed egli avendo comandato a' suoi, mise insieme una grande armata, con la quale si rese padrone della campagna, e fece allora pubblicare apertamente e senza dissimularlo, ch' era delitto di pregarlo e di parlargli di conversione avanti che averlo riconosciuto, ed avergli prestato il giuramento di fedeltà ed ubbidienza, che noi eravamo obbligati di deponer l'armi, di presentarsi avanti lui così nudi e disarmati per supplicarlo e donargli potere assoluto sopra de' nostri beni e vite, e sopra l'istessa religione per usarne o abusarne, come gli piacesse, mettendola in evidente pericolo per nostra viltà, in vece di ciò che con l'autorità e mezzi della santa Sede, ajuto del Re Cattolico ed altri potentati che assistono e favoriscono questa causa, noi abbiamo sperato sempre che Dio ci farebbe la grazia di conservarla, li quali tutti non avrebbono più a veder altro ne' nostri affari, se noi l'avessimo una volta riconosciuto, e si diffinirebbe questa querela della religione con troppo vantaggio degli eretici, tra lui capo e protettore dell'eresia armato di nostra ubbidienza e delle forze intere di tutto il regno, e noi che non avremmo per resistergli che semplici e deboli supplicazioni indirizzate ad un Principe più desideroso di udirle che di provvedervi.

Per ingiusta che si sia questa volontà, e che il seguirla sia il vero mezzo di ruinare la religione, nondimeno tra i Cattolici che l'assistono, molti si sono lasciati persuadere ch'era ribellione l'opponersi, e che noi dovevamo piuttosto ubbidire a'suoi comandamenti ed alle leggi della polizia temporale, che vuole stabilire di nuovo contro le antiche leggi del regno, che ai decreti di santa Chiesa ed alle leggi de'suoi predecessori, dalla successione de' quali pretende la corona, che non ci hanno altrimenti insegnato a riconoscere gli eretici, ma per contrario a rigettarli, a far loro la guerra, ed a non tenerne alcuna nè più giusta nè più necessaria, come ch'ella sia grandemente pericolosa.

Qui ci sovvenga, ch' egli stesso s' è armato più volte contro i Re nostri per introdurre una nuova dottrina dentro il regno: che molti scritti e libelli diffamatori sono stati fatti e pubblicati contro quelli che vi si opponevano, e consigliavano di estinguere a buon' ora il nascente male ancor debole: che voleva allora, che si

# of Delle Guerre Civili di Francia

oredesse le sue armi esser giuste, perciocchè vi andava della religione e della coscienza, e che noi difendiamo un'antica religione così tosto ricevuta in questo regno come incominciata, e con la quale è cresciuta questa corona sin ad essere la prima e la più potente della Cristianità, la quale noi conosciamo molto bene non poter essere conservata pura, inviolabile e senza pericolo sotto un Re eretico, ancorchè nell'arrivo per farci deporre l'armi e renderlo padrone assoluto, dissimuli a prometta il contrario.

Gli esempj vicini, la ragione, e ciò che ogni giorno proviamo ci dovriano far saggi, ed insegnare che i sudditi seguono volentieri la vita, i costumi e la religione stessa de' loro Re per mantenersi in buona grazia loro, ed aver parte negli onori e benefici, ch' essi soli possono distribuire, e che dopo aver corrotti gli uni con i favori, hanno sempre i mezzi di astringere gli altri con l' autorità e col potere. Noi siamo tutti uomini, e ciò ch' è stato riputato per lecito una volta che tuttavia non l' era, lo sarà anco dopo per un' altra causa che ci parrà non men giusta della primiera che ci fe' fallire.

Molti Cattolici hanno pensato per qualche considerazione poter seguire un Principe eretico, ed ajutarlo a stabilire, nè il vedere ruinate le Chiese, gli altari ed i monumenti de' loro padri, molti de' quali sono morti combattendo per distruggere l'eresia ch'essi sostengono, ed il periglio presente e futuro della religione, gli hanno potuti divertire. Quanto più sospette dunque ci dovrebbono essere le sue forze ed i suoi appoggi, se di già fosse stabilito Re ed assoluto padrone ? poichè si troverebbe in tal caso ciascuno sì afflitto e lasso, anzi ruinato dall'infelice guerra passa-

ta, ch' eleggerebbe, purche vivesse in sicuro riposo, ed anco con qualche speme di mercede, di soffrire piuttosto ogni dispiacere, che d'opporsegli con pericolo.

Sono alcuni di parere che in tal caso sarebbono tutti i Cattolici uniti ed unanimi in conservare la religione, e che per ciò facil cosa sarebbe interrompere il disegno di chi tentasse cose nuove. Noi dobbiamo per certo desiare questo bene, ma tuttavia non osiamo sperarlo così in un tratto; ma sia così, che estinto il fuoco non vi resti in un istante più calore nelle ceneri, e che deposte l'armi, resti del tutto l'odio nostro estinto, è però certissimo che non saremmo per questo esenti dall'altre passioni degli eretici, i quali per forza o per arte sentendosi su l'avvantaggio di avere un Re della loro religione, ch'è quanto desiderano, farebbono a voglia loro.

E se i Cattolici volessero ben considerare sino al presente le azioni che provengono dal loro consiglio, ci vedrebbono assai chiaro, perciocchè si mettono le migliori città e fortezze acquistate in loro potere, o di persone che in ogni tempo si sono dimostrate loro favorevoli. I Cattolici ché vi risedono sono tutto il dì accusati e convinti de' supposti delitti, sendone sola, ma taciuta causa, l'opposizione che hanno sinora fatta ai loro disegni, che essi malamente battezzano ribellione. I principali carichi cadono nelle mani loro, e si è venuto di già sino alla corona.

Le Bolle di nostro signore Gregorio XIV, e Clemente VIII, piene di santi ricordi e di paterne ammonizioni fatte a' Cattolici per separarli dagli eretici sono state non solo rigettate, ma con ogni dispregio conculcate da' magistrati che ingiustamente s' attribuiscono il nome di Cattolici, perchè se fossero tali, non abu-

terebbono della semplicità di coloro che lo sono: che il servirsi dell'esempio di cose avvenute in questo regno; allora ch' era questione d'introdur cose contra la libertà e privilegi della Chiesa Gallicana, è molto differente dal nostro fatto, non essendo mai il regno stato ridotto a questa infelicità, dopo che ha ricevuto la fede, di sopportare un Principe eretico, o di vederne alcuno di tal qualità, che vi abbia preteso ragione, e se pareva loro che queste Bolle avessero qualche difficoltà, essendo Cattolici, doveano procedere per dimostranze, e con il rispetto e modestia ch'è dovuta alla Santa Sede, e non con tauto sprezzo, bestemmie ed empietà, come han fatto; ma forse hanno con ciò voluto dimostrare agli altri, che sanno essere migliori Cattolici, che si deve far poco conto del capo della Santa Chiesa; acciocchè ne siano poi tanto più facilmente esclusi. Nel male vi si procede per gradi, si comincia sempre da quello che o non par male, o è minore degli altri, si cresce poi il di seguente, ed al fine si arriva al sommo.

Quindi è, che riconosciamo Dio essere molto adirato contra questo povero e desolato regno, e che ci vuol ancora castigare per i peccati nostri, poichè non gli hanno potuti piegare tante azioni, che tendono alla ruina della nostra religione, nè le molte e spesso repetite dichiarazioni fatte da noi, massime da pochi giorni in qua, di rimetterci in tutto a quello che piacerebbe a Sua Santita ed alla Santa Sede d'ordinare sopra la conversione del Re di Navarra, se Dio gli faceva la grazia di lasciare gli errori; le quali dichiarazioni dovrebbono pur fare indubitata fede della nostra innocenza e sincerità, e giustificare l'armi nostre come necessarie alla nostra salute. Pure non lasciano di pub-

blicare che i Principi uniti per difesa della religione non tendono che alla ruina e dissipazione dello Stato, ancorchè le loro azioni e proposte fatte di comune senso di tutti loro, massime de' maggiori che ci assistono, siano il vero e più sicuro mezzo per levarne la causa, o pretesto a chi v' aspirasse.

Gli eretici non hanno altro appiglio, che di dolersi del soccorso del Re Cattolico, il qual essi di mal occhio veggono, e ci terrebbono per migliori Francesi, se noi ce ne volessimo astenere, o, per dir meglio, più facili ad essere vinti, se fossimo disarmati. Al che ci basterà rispondere, che la religione afflitta e posta in grandissimo periglio in questo regno, ha avuto bisogno di trovar questo appoggio, che siamo tenuti di pubblicare quest' obbligo che gli abbiamo, e di ricordarsene in perpetuo, e che implorando il soccorso d'un sì gran Re alleato e confederato a questa corona, non ha da noi richiesta cosa alcuna e non abbiamo parimente fatto da parte postra trattato alcuno con chi si sia dentro o fuori del regno, in diminuzione della grandezza e maestà dello Stato, per la conservazione del quale noi ci precipiteremmo volentieri ad ogni sorte di pericoli, pur che non fosse per renderne padrone un eretico, scelleratezza che noi abbiamo in orrore come abbominevolissima, e maggiore di tutte le altre.

E se volessero i Cattolici, che gli assistono, spogliarsi di questa passione, e partirsi dagli eretici, e ginngersi non già a noi, ma alla causa della nostra religione, e ricercare i rimedi in comune per conservarla, e provvedere alla salute dello Stato, noi ci troveremmo senza dubbio la conservazione dell'uno e dell'altro, e non sarebbe in poter di colui che avesse sinistra intenzione d'abusarne in pregiudicio dello Stato

DAVILA VOL. IA

e di servirsi d'una sì santa causa, come d'uno specioso pretesto ed ingiusto per acquistar autorità ed onore.

Noi li supplichiamo dunque e scongiuriamo nel nome di Dio e di questa istessa Chiesa, nella quale protestiamo di voler sempre vivere e morire, di volersi separare dagli eretici, e di considerare che restando gli uni agli altri opposti, non possiamo prender rimedio alcuno che non sia pericoloso, e per fare patire molto tutto questo Stato, e ciascuno particolare, pria che apportarvi bene alcuno, dove per contrario la riconciliazione renderà ogni cosa facile, e farà ben tosto finire le nostre miserie.

Ed acciò che tanto i Principi del sangue, quanto gli ufficiali della corona, ed altri non siano punto ritenuti ed impediti d'attendere a sì buon' opera, e per dubbio di non essere secondo i loro meriti, gradi e dignità riconosciuti, rispettati ed onorati da noi ed altri Principi e signori di questo partito, promettiamo su l'onore e fede nostra, pur che si separino dagli eretici, di farlo sinceramente; assicurandoli, che in noi ed in quelli che ci seguono, troveranno l'istesso rispetto e rivereuza. Ma li supplichiamo ben di farlo quanto prima, e di tagliare i nodi di tante difficoltà, che non si possono sviluppare, se non tralasciano ogni cosa per servire a Dio ed alla sua Santa Chiesa, e se nou si rimettono avanti gli occhi, che la Religione deve passare al di sopra di tutti gli altri rispetti e considerazioni, e che la prudenza non è più tale quando ci fa dimenticar questa nostra primiera obbligazione.

E per procedere con più maturo consiglio, noi facciamo loro sapere che abbiamo pregato i Principi, Pari di Francia, Prelati, signori e deputati de' parlamenti e delle città e ville di questo partito, di volersi trovar nella città di Parigi il decimosettimo giorno del prossimo mese di gennajo, per eleggere unitamente senza passione e risguardo dell'interesse di chi si sia, il più utile per la conservazione della Religione e dello Stato. Nel qual luogo se parerà loro di mandar qualcheduno per farvi aperture che possano servire ad un tauto bene, vi troveranno ogni sicurezza, saranno uditi con attenzione e con desiderio di renderli contenti.

Che se l'instanti preghiere che loro facciamo di voler tener mano a questa riconciliazione, ed il pericolo vicino ed inevitabile della ruina di questo Stato, non hanno potere a bastanza sopra di loro per eccitarli ad aver cura della comune salute, e che noi siamo costretti per essere abbandonati da loro di ricorrere a straordinari rimedi contro la nostra intenzione e volere, noi protestiamo avanti a Dio ed agli uomini, che a loro dovrà essere ascritto il biasimo, e non agli uniti Cattolici, che si sono con ogni potere adoperati di difendere e di conservare questa causa comune con buona intelligenza e con concordi animi, e con il consiglio di loro stessi. Nel che se si volessero affaticare con buono affetto, la speranza di un compito riposo sarebbe vicina, e noi tutti sicuri che i Cattolici tutti insieme contra gli eretici loro antichi nemici, che sono soliti di vincere, presto vedrebbono il fine della guerra.

Così preghiamo i signori de' parlamenti di questo regno di far pubblicare e registrare le presenti, acciocchè siano notorie a tutti, e che ne duri perpetua memoria all'avvenire in discarico nostro, dei Principi, Pari di Francia, prelati, signori, gentiluomini, città e comunità che si sono insieme unite per la conservazione della loro religione.

Con questa forma di dichiapazione il Duca di Mena, ancorchè vivamente portasse le sue ragioni, ed egregiamente disendesse la causa del suo partito, non s'impegnava però all' elezione di nuovo Re, ma tenendo le cose in bilancia si lasciò aperta la strada a poter prendere con l'opportunità qualsivoglia deliberazione che consigliasse il tempo, e che permettesse la qualità degli affari; perciocchè diminuito grandemente delle speranze sue per la morte del Duca di Parma, per l'unione che vedeva tra il Legato ed i ministri Spagnuoli, ai quali sapeva essere odiosa la sua persona, e per la concorrenza de' Duchi di Guisa e di Nemurs, che non erano per mancare a sè stessi, avea pensato di non tentare l'elezione di sè medesimo e della sua discendenza, se non in caso che gli paresse non solo di poterla far riuscire con pienezza di voti e con universale consentimento, ma anco di aver forze e dependenze tali e così sicure, che non avesse da temere di potersi stabilire nel possesso della corona : altrimenti era risoluto, o di rimettersi in piena autorità di Luogotenente merale del regno, a seguitare la guerra, se potesse per mezzo degli Stati ridurre le cose a segno, che con poche dependenze forestiere potesse sostenere l'impresa, avvero se questo nou gli riuscisse di poter coneguire, più tosto condurre gli Stati ad accordarsi con il Re mediante la conversione sua, che tollerare che il regno pervenisse in alcuna altra persona, fermo sempre nel suo proposito di non perenettere nè la unione delle corone, nè la divisione del regno; la quale sua deliberazione piena di probità e di sincerità verso la patria, non solo piaceva a molti del suo partito, ma il Re medesimo, al quale da molte congeture era nota, non si poteva talvolta astenere di commendarla.

Ma il Cardinale Legato ed i ministri Spagnuoli non ben soddisfatti della dichiarazione così ambigua, nella quale parcva che s'aspirasse più all'accomodamento con i Cattolici del contrario partito, che all'elezione di nuovo Re, deliberarono di farvi la giunta, e di dichiarare perfettamente l'intenzione loro, e perciò il Cardinale Legato pubblicò una scrittura in forma di lettera del tenore che segue.

Filippo per grazia di Dio Cardinale di Piacenza del titolo di sant' Onofrio, Legato a latere di Nostro Signore Papa Clemente per divina provvidenza Papa VIII, e della Santa Sede Apostolica in questo regno, a tutt'i Cattolici di qualsivoglia preminenza, stato e condizione si siano, che seguono il partito dell' Eretico, e gli aderiscono o gli prestano favore in qualsivoglia maniera, salute, pace, dilezione e spirito di miglior consiglio, in lui ch' è la vera pace, sola sapienza, solo dominatore Gesù Cristo nostro Salvatore e Redentore.

L'esecuzione d'opera si santa e necessaria come è quella che risguarda il carico e dignità, che ha piaciuto a Sua Santità darci in questo regno, ci è sì a cuore, che riputeremmo ben impiegato il sangue e la vita nostra, quando vi potesse essere di giovamento i e piacesse a Dio che ci fosse permesso di trasportarci in persona, non solo di città in città, o di provincia in provincia, ma di casa in casa, tanto per rendere a tutto il mondo certissima prova dell'affezione nostra da Dio conosciuta, che per isvegliare in voi per lo suono della viva voce nostra un generoso desiderio di far rinascere nella Francia con la singolar pietà de' vostri antecessori, cioè con la Religione Cattolica Apostolica e Romana, il prospero e fiorito stato, donde l'eresia l'ha miserabilmente fatto cadere.

. Ma poiche per l'infelicità de' tempi e degl' impedimenti che vi son pur troppo conosciuti, non vi ci possiamo familiarmente, come sarebbe l'intenzione di Sua Santità e nostro volere, comunicare, abbiamo pensato essere debito nostro di supplire con questa lettera al meglio che ci sarà possibile. Che se v'aggrada d'accettarla e leggerla con ispirito di veri cristiani e cattolici, e liberi d'ogni artificio che sia alieno dalla verità, ecciterete in noi una gratissima e ferma speme di potervi in breve liberamente offerire la nostra presenza in tutte le parti di questo regno, non già per esortarvi al debito, ma ben per congratularci con essi voi di ciò che vi avrete a consolazione degli uomini da bene sì valorosamente soddisfatto. Non facendo punto dubbio, che se rientrando in voi stessi porrete cura di riconoscervi come dovete, non avrete bisogno della voce nè della lettera nostra nè d'alcun altro rimedio esteriore per rimettervi nella sanità di prima, perciocchè vedrà allora ciascuno di voi, che dalla sola eresia, come da fonte di tutti i mali, è nata in voi questa cecità d'intelletto ed abbagliamento di spirito, che v' impedisce di fare delle vostre e dell'altrui azioni giudicio sì sano come è vostro solito.

Scoprirete allora per certo i varj artificj, con i quali praticano continuamente gli eretici di distraervi da questa devozione ed ubbidienza, che come veri figliuoli della Chiesa avete sì religiosamente resa sin a questi ultimi giorni al suo sommo capo, ed al seggio apostolico, il nome ed autorità di cui tentano con tutti i mezzi di rendervi odioso e contentibile, sapendo che questo sol punto tira dopo di sè per necessaria conseguenza la ruina della Religione Cattolica in Francia, e lo stabilimento della loro empietà, che non saprebbe

pigliar piede dove il trono di san Pietro è riverito come si deve.

E per non tocear qui d'altro, che di ciò che fa più a proposito nostro, quale apparenza v'è di pensare, che il capo della Cristiana Chiesa voglia in parte ajutare o consentire alla ruina e dissipazione di questa Cristianissima corona? che ben ne potrebbe aspettare, e quale infelicità non ne dovrebbe temere? Con tutto ciò è la principal calunnia, con la quale si sono sforzati di farvi abborrire il nome e santa memoria dei . Pontefici ultimamente morti, tutto che non siano punto partiti co' vestigi de' loro predecessori, de' quali non è molto che solevate con ragione lodare la sollecitudine che avevano di questo regno, e la riconoscenza che gli rendevano di tante e sì segnalate imprese fatte da' Re Cristianissimi, con singolare pietà, liberalità e valore in beneficio della Santa Sede; e per tralasciare gli altri più antichi esempi non potete sì tosto aver messo in obblio, con qual applauso ed azione di grazie riceveste il notabile soccorso, che fu mandato contro gli eretici dalla felice memoria di Pio V a Carlo IX allora Re vostro; potete dunque oggidi accusar nei successori suoi quello che approvaste in lui? L'eresia è sempre l'istessa, sempre perniciosa, maledetta, esecrabile, ed è contro questo infernal mostro, che i vicari di Cristo e successori di Pietro, per non prevaricar nel debito dell'ufficio loro muovono guerra mortale ed irreconciliabile, e non contra i Re ed i regni. Cattolici, di cui sono padri e pastori. È contr' essa che senza eccezione di persone impiegano non men giustamente che salutarmente la spada della suprema giurisdizione, che Nostro Signor Gesù Cristo ha messa loro in mano, per recider dal corpo della Chiesa i mem-

bri fetidi ed incancheriti, acciocchè la loro contagione non sia pestifera e mortale agli altri. Il che fanno però più tardi che possono, precedendo sempre la dolcezza e pietà paterna l'ufficio di Giudice soprano, in maniera che il rigor loro non castiga mai se non gl' incorreggibili.

Che se vi piace volgere gli occhi sopra l'altre provincie, o più tosto senza uscire del vostro regno considerare qual trattamento ha sempre ricevuto dalla santa Sede Apostolica, voi troverete, che dopo l'incendio accesovi dall'eresia, che continua a consumarlo, alcuno di quei sommi Pontefici non ha ommesso cosa che dovesse o potesse, per ajutarvi ad estinguerlo. La buona intelligenza che hanno sempre avuta con i Re vostri, e la continua assistenza che gli hanno loro sempre data d'uomini e mezzi, le frequenti legazioni che hanno mandate di qua, dimostrano assai lo zelo che hanno sempre avuto della tranquillità, riposo e conservazione di questo nobilissimo Stato.

Così non sono state mai le loro azionì tolte in sospetto, nè mai interpretate da voi, mentre che come
veri Cattolici e Francesi avete piuttosto voluto dar la
legge agli eretici che prenderla dalla loro mano. Gli
avete sempre provati quali era il bisogno sin a questi
ultimi giorni, che per le vostre discordie e connivenza
avete lasciato prender tal piede all' eresia sopra di voi,
ch' ella non vi chiede più grazia, come già faceva, dell' impunità, ma comincia ella a punir, come ognun sa,
coloro che più solleciti di loro salute ricusano di sottomettersi al suo giogo. Strana ed infelice rivoluzione,
che vi fa detestare come un gravissimo delitto ciò che
voi stessi avete insegnato agli altri essere virtù rara ed
eccellente, e che per contrario vi fa coronare il vizio,

il quale dovreste ancor oggidi dannare al fuoco, come avete fatto per lo passato.

Ecco che può il mortifero veleno dell' eresia, dal cui contatto si sono generati tanti altri assurdi e contraddizioni, che non negherete essere sparsi fra di voi se vorrete darvi della mano nel petto. Perciocchè il voler sostenere che i privilegi e libertà della Chiesa Gallicana s' estendono sin là, di permettere che si riconosca per Re un eretico relapso ed escluso dal corpo della Chiesa universale, è un sogno da frenetico, che non procede d' altronde che dalla contagione eretica. E dall' istessa vogliamo dire aver parimente origine tutte le sinistre interpretazioni, che si son fatte delle azioni ed intenzioni de' nostri Santi Padri.

Ma vediamo un poco se quelle del defunto Papa Sisto V, che sono espressamente dichiarate per sue Bolle concernenti il fatto della legazione dell' illustrissimo Cardinale Gaetano, possono in parte alcuna essere calunniate.

L'istesso Cardinale fu mandato dal Pontefice predetto di felice memoria in questo regno, non come araldo o re d'arme, ma come angelo di pace, non per iscuotere i fondamenti di questo Stato, nè per alterare o innovare cosa alcuna nelle sue leggi o polizia, ma ben per ajutare a mantenere la vera ed antica Religione Cattolica Apostolica e Romana, acciocchè, sendo uniti tutt'i Cattolici insieme per il servizio di Dio, ben pubblico e conservazione di questa corona, con mutuo ed unanime consenso, potessero con sicurezza e riposo ubbidire, e rendersi soggetti ad un solo cattolico e legittimo Re.

Ora com' erano tali intenzioni pie, e dirizzate alla salute comune, così non si può negare che l'effetto ed

esecuzione di esse non sia stato procacciato, tanto per l'istesso Pontefice Sisto, che per l'istesso monsignore Gaetano, non già forse con quella severità che secondo il giudizio d'alcuni sarebbe stata necessaria, ma ben con tutta quella dolcezza, clemenza e carità, che si può desiderare da un benignissimo padre verso i suoi più cari figliuoli.

Non fu sì tosto quel saggio Legato entrato in questo regno, che per cominciare a metter daddovero la mano all' opra s' indirizzò di primo arrivo a tutti quelli che credette troyar tanto più disposti a rendergli nell'amministrazione del suo carico ogni favore ed assistenza, quanto maggiori erano e gli obblighi ed i mezzi che aveano di ciò fare, così non sendogli allora permesso d'andargli a trovar in persona dove erano, mandò da loro a posta alcuni prelati per conferir ben particolar-. mente sopra ciò che potea concernere il frutto della sua legazione. Possono quei tali, ed anco tutti gli Arcivescovi, Vescovi, prelati, signori, gentiluomini ed altri, con i quali trattò o fece trattare durante la sua legazione, ed a' quali potè avere scritto sopra questa materia, sar fede s'abbia egli mai ecceduto i limiti della sua commissione, e quanto egli abbia sempre protestato non aver Sua Santità altra mira, nè disegno, che di mantenere e di difendere la Religione Cattolica, e di conservare questa corona illesa ed intiera ai legittimi successori cattolici, e capaci di essa.

Che se per l'istesso mezzo si doleva di ciò, che avendo quasi del tutto posto in obblio, non solo la singolar pietà e religione de' vostri antecessori, ma la conservazione della patria e la riputazione insieme, e quel ch'è peggio, la salute dell'anime vostre, voi v'eravate accostati al partito di colui, che non potevate ignorar essere meritamente resecato dal corpo della Chiesa, di colui che come tale avevate già più tempo fa, ed anco pochi mesi prima in piena congregazione degli Stati giustissimamente pronunziato incapace di questa Cristianissima corona; di colui donde l'armi non seppero spargere mai altro sangue che de' Cattolici, e che finalmente per un esempio al tutto barbaro aveva violato nella persona di un sol nomo tutte le leggi divine ed umane, avendo lasciato morire in cattività, sotto la custodia e sacrileghe mani d'un eretico, un suo zio Cardinale di Santa Chiesa Romana, Principe del sangue, di sì pia e santa vita, com' è stato sempre riconosciuto l'illustrissimo Cardinale di Borbone: queste doglienze non erano senza gran fondamento e ragione, nè dovevate saperne mal grado a quelli che vi facevano tali dimostranze.

Ed in effetto l'esperienza v'ha assai al sicaro fatto sentire com' esse erano caritative e salutari, e di quante avversità avreste liberato questo regno, se, prestandogli l'orecchie, ad alle sante esortazioni che l'accompagnavano, vi foste prontamente separati dall'Eretico per intendere uniti col resto de' Cattolici ad alcun bene e riposo: ma l'istessa infelicità che allora vi fece rigettarli, rese parimente infruttuosi gli abboccamenti e le conferenze, che diverse volte seguirono dipoi tra l'istesso Legato e suoi Prelati, ed alcuni principali signori che sono fra di voi.

Mentre erano le cose di qua in questi termini, e che a Roma Sisto V allora Pontefice desioso di distraervi dall' Eretico e guadagnarvi a Gesà Cristo, dono libero accesso ed audienza a quei che voi gli avevaté mandato, mentre che ogni cosa per abbreviarla parea che vi venisse fatta, in luogo di abbracciare la bella occa-

sione, che Dio vi metteva nelle mani di poter liberare voi stessi e la patria dal giogo infame degli eretici, vi lasciaste trasportare dal vento d'una infelice prosperità a disegni ed a speranze, ch' hanno ridotto questo povero Stato nella disperazione che vedete. Avendo la morte del Pontefice di gloriosa memoria Sisto V e di Urbano VII che gli successe, dato luogo alla successione di Gregorio XIV, cominciò incontanente a farvi vedere che col sommo pontificato è congiunta inseparabilmente una particolare cura e sollecitudine della vostra salute, e della conservazione di questa cristianissima monarchia.

Il Breve che gli piacque di mandarci nel mese di gennajo dell' anno mille cinquecento novantuno, che fu pubblicato; le Bolle ed altri Brevi che nel mese di marzo seguente vi furono appresentati per Monsignor Landriano nuncio di detto Pontefice (che che sappiano dire in contrario gli eretici), non potevano nè dovevano da voi essere presi in altro sentimento. Ben giudicò il buon Pontefice, come quello ch'era di rara pietà e di singolar prudenza dotato, che mentre sareste mischiati fra gli eretici, peste notoria di questo regno, era disperata la salute vostra, che perciò era necessario che ve ne allontanaste tosto e lungi, altrimenti ne perdereste miserabilmente in breve l'anime vostre insieme con le loro, ed esporreste il corpo e beni vostri ai travagli e ruine che avete dopo sofferte e continuate di provar tutto il giorno. Alle urgentissime e vive ragioni che v'allegava in questa materia, aggiugneva le sue rimostranze piene di carità, ed a quelle le sue paterne esortazioni.

Fu per certo grave fallo il non avervi voluto prestar l'orecchie, ed ancor maggiore d'averle voluto calunniare, ma d'aver trattato sì ingiuriosamente, non già quella carta insensibile che contenea la descrizione di sua volontà, ma in essa il nome ed autorità del capo della Chiesa, e per conseguenza dell'istessa santa Sede Apostolica, questa è una scelleraggine che comprende in sè tante nuove specie di delitti, come vi sono parole nei pretesi arresti, che sono stati sopra di ciò pubblicati in Tours ed in Chialone, e tuttavia l'enormità e la grandezza di questi misfatti, e di quelli parimente che in ciò furono commessi dagli Ecclesiastici assistenti al conciliabulo di Ciartres, è stata dissimulata sin qui da coloro, che ne avrebbono potuto fare qualche giusto risentimento,

Nè altrimenti si è verso di voi portato il Papa Innocenzo IX, di felice memoria che gli successe, di cui
la subita morte sarebbe ancor più pianta dagli uomini
dabbene, se la divina provvidenza che mai nel bisogno
abbandona la santa Chiesa, per mezzo dell' elezione del
beatissimo padre Clemente VIII non ci avesse provvisto d'un pastore, quale le necessità de' tempi richiede;
come quello che in niuna sorte di rara virtù cede ad
alcuno dei suoi predecessori, anzi in ciò che tocca alla
oura particolare che hanno sempre avuto della salute e
sicuro riposo di questo regno, mostra d'avanzarli tutti.

Così non fu egli sì tosto alzato al supremo grado dell' Apostolato, che tutti i fedeli pieni d'allegrezza voltarono subito gli animi e gli occhi loro sopra di lui, come sopra un chiaro sole, che il padre della luce Dio e datore di tutte le consolazioni pare aver voluto far risplendere nei giorni nostri per dissipare le tenebre di un secolo così calamitoso.

Ed allora che cominciava ognuno ad aver certa speranza, che aprendo ciascun di voi il cuore per ricevere i raggi d'una sì chiara e benigna luce s' accosterebbe

nell'ubbidienza ed unione della santa Chiesa all'autorità e scorta d'un sì gran capo, ecco che con infinito dispiacere nostro vien pubblicato un altro preteso arresto, partorito in Chialone dall' eresia, contro le Bolle di sua Santità, concernendo il fatto di nostra legazione per la quale si fa pur tuttavia prova di bandir da noi la speranza di quello che dovea essere sì caro a tutte le persone gelose della gloria di Dio, dell'onore, riposo e conservazione di questo regno. Perciocche (e dican pur quel che vogliono quei che il vero e legittimo parlamento di Parigi, il quale ha ritenuto sempre l'antica sua equità e costanza, ha gravemente condannati come gente, che per loro maniera si manifestano pinttosto schiavi dell' eresia, che ministri di giustizia) è impossibile di veder giammai la Francia gioire di una pace e tranquillità durabile, nè d'alcun' altra prosperità, mentre ch' essa gemerà sotto il giogo d' un Eretico.

Questo è non men vero che conosciuto da ciasonno di voi, le cui coscienze ci bastano per farne fede, oltre molte azioni vostre esteriori, che assai chiaramente ci danno a conoscere quel che ne pensate fra di voi, poichè nelle vostre solite protestazioni e rimostranze riconoscete non aver l'ubbidienza, che rendete all'Eretico, altro fondamento che la vana speranza di una conversione e reabilitazione. Ci è caro ad ogni modo di vedere che il vizio di riconoscere per Re d'un regno Cristianissimo un eretico relapso ed ostinato, vi paia troppo atroce ed enorme per confessarvene colpevoli.

Ma poiche la sua ostinazione l'ha già privo di tutti i diritti che vi potea pretendere, vi leva parimenti tutti i pretesti ed iscuse, che sapreste allegare in suo favore e discarice vostro.

Ora è tempo che scopriate arditamente ciò che avete nel cuore, e se non vi è cosa che non sia cattolica, come le precedenti azioni vostre l' han fatto conoscere, allora che le malie degli eretici non v' avevano ancor affascinati, pronunziate per l' amor di Dio col resto de' Cattolici, che voi non desiate cosa alcuna tanto quanto di vedervi uniti sotto l' ubbidienza d' un Re Cristianissimo d' opere e di nome. Sarà cosa da prudente l' aver tali pensieri, e da me nanimo procacciarne l'esecuzione, e virtù d'ogni parte perfetta il fare e l' uno e l' altro.

Or come non v' ha al presente aloun più giusto e legittimo mezzo di venirne a fine, che il tenere gli Stati generali, ai quali siete invitati da monsignore di Mena, il quale seguendo il debito del suo carico ed autorità, ha sempre cercato e cerca or più che mai, con una pietà, costanza e magnanimità degna d'eterna lode, i più certi e sicuri mezzi di difendere e conservare questo Stato e corona nella sua integrità, e di mantenere la religione Cattolica e la Ghiesa Gallicana nella sua vera libertà, che consiste principalmente in non rendere ubbidienza ad un capo eretico; così ci è parso in questa parte protestarvi, che contenendoci, com' è intenzione nostra, ne' termini del carico che ha piaciuto a Sua Santità di darci, nè possiamo nè vorremmo in alcun modo assistere o favorire i disegni ed imprese di monsignor di Mena, nè d'altro Principe o potentato del mondo sia chi si voglia; ma piuttosto ci vorremmo loro con tutte le forze opporre, quando conoscessimo ch' esse fossero in parte alcuna contrarie ai comuni voti e desii di tutti gli uomini dabbene, veri Cattolici e buoni Francesi, ed in particolare alla santa e pia intenzione di nostro Signore, la

quale ad abbondante vi abbiamo voluto per le presenti dichiarare non aver altra mira nè oggetto, che la gloria di Dio, la conservazione della nostra santa fede e religion Cattolica Apostolica e Romana, con l'intera estirpazione dell'eresie e scismi che hanno ridotto in si misero stato questa povera Francia, quale Sua Santità desidera principalmente vedere coronata del suo antico splendore e maesta per lo stabilimento d'un Re veramente Cristianissimo, quale Dio faccia la grazia agli Stati generali di nominare, e quale non fu mai e non può essere un eretico.

Là dunque v'invita a nome di Sua Santità, acciocchè separandovi totalmente dalla compagnia e dominio dell' Eretico vi apportiate, con animo privo d'ogui passione e pieno d'un santo zelo e pietà verso Dio e verso la vostra patria, tutto ciò che giudicherete poter servire ad estinguere il general incendio, che l'ha poco men che ridotta in cenere.

Non è più tempo di proporre vane scuse e nuove difficoltà; non ne troverete altre, che quelle che procederanno da voi stessi, Perciocchè se vi piace di trovarvi in detta adunanza per l'effetto che dovete, possiamo assicararvi a nome di tutti i Cattolici, i quali per grazia di Dio hanno sempre perseverato nell'ubbidienza e divozione della santa Sede Apostolica, che li troverete prontissimi a ricevervi, ed abbracciare ( come fratelli e veri Cristiani, che col prezzo del sangue loro e della vita istessa vorrebbero salvare) una santa pace e riconciliazione con voi.

Fate dunque che daddovero vi vediamo separati dall'Eretico, e chiedete in tal caso tutte le sicurezze che vi parranno necessarie per poter liberamente andare e venire, dire e proporre nella detta adunanza tutto ciò che giudicherete più spediente per pervenire al desiato fine. Monsignore di Mena è pronto di concedervele, e noi non facciamo difficoltà da parte nostra d'obbligarci, che non vi sara contravvenuto in maniera alcuna, offerendo di prendervi per questo rispetto, quando fia di bisogno, sotto la nostra special protezione, cioè della santa Chiesa e della santa Sede Apostolica; e vi sconginziamo di nuovo in nome di Dio di voler finalmente far vedere con vivi effetti che siete veri Cattolici, conformando l'intenzioni vostre a quelle del sommo capo della Chiesa, senza più differire di rendere alla nostra religione santa ed alla patria vostra il debito fedele, che aspetta da voi in questa estrema necessità.

Non accade aspettare dalle vostre divisioni che desolazione e ruine; e quando d'altronde ogni cosa vi succedesse a voto, il che parmi non vi osereste promettere sotto un capo eretico, che dovreste nondimeno considerare che gli scismi de' quali pare pieno questo regno, si convertiscono finalmente in eresia. Il che non voglia Dio per sua santa grazia permettere, ma piuttosto illuminare i cuori e gli animi vostri, rendendoli capaci delle sante sue inspirazioni e benedizioni, acciocch' essendo tutti uniti di fatto e di volontà nell' unità di santa Chiesa Cattolica e Romana, sotto l' ubbidienza d'un Re, che possa essere meritamente chiamato Cristianissimo, possiate godere in questa vita una sicura tranquillità, e finalmente pervenire a quel regno, che, sua divina Maestà ha preparato ab eterno a coloro che perseverando costantemente nella comunione dell'istessa sua Chiesa, fuor della quale non v'è salute, rendono chiaro testimonio della loro viva fede per opre sante e virtuose. Dio ve ne dia la grazia.

: Con questa scrittura in apparenza simile a quella del

Duca di Mena, ma in fatti ripiena di concetti molto diversi, procurò il Legato di stabilire il fine principale dell' assemblea dover essere non di trattar negozio con i Cattolici del partito del Re, non d'accordar con lui se risolvesse di riconciliarsi con la Chiesa, non di portare alla corona alcuno de' Principi del sangue, ma di eleggere un nuovo Re, non solo dipendente dalla Sede Apostolica, ma approvato ancora dal Re Cattolico, per potersi valere della potenza, del danaro e delle armi sue, per proteggerlo e per istabilirlo.

E benchè il Pontefice fatto avvertito della disposizione del Legato, e particolarmente avvisato dal Senato Veneziano, che si sospettava molto di lui, e che molti erano scandalizzati, perchè pareva loro di vedere ch' egli avesse più cura della soddisfazione degli Spagnuoli, che della salvezza dello Stato e della Religione, si dichiarasse molto più che non avea fatto prima col protonotario Agucchi, col mezzo di monsignor Innocenzio Malvasia mandato da lui per commissario dell' esercito in luogo del Matteucci, e gli desse particolar commissione, che si guardasse sopra il tutto d'una elezione di Re mostruosa, non approvata dall' universale, e che fosse per cagionare nuove guerre molto più perniciose delle prime; nondimeno il Legato, o perchè veramente giudicasse gl' interessi della religione così congiunti con quelli degli Spagnuoli, che non si potessero separare, e per rispetto de' suoi privati interessi, i quali lo persuadevano ad acquistarsi interamente il favore del Re Cattolico, o pur per la nimicizia contratta col Re per le dichiarazioni fatte da' suoi parlamenti contra di lui, o perchè le commissioni così oscure del Papa non fossero ben intese da lui, non si distolse dalla prima maniera di trattare, ma con il pretesto e con il colore della

religione, il quale veramente era grande, serviva mirabilmente a tutti i disegni e a tutte le pratiche dei ministri Spagnuoli.

Questi erano ancora incerti del modo, ma certissimi del fine della loro trattazione, avendo deliberato il consiglio di Spagna, che per maggior onestà ed apparenza non si mentovasse l'unione delle corone, cosa più da discorrere con la fantasia, che da sperarne l'effetto, ma che si proponesse l'elezione dell'infante Isabella, il che per diverse vie riusciva ad un medesimo fine.

Ma in Parigi in questo tempo non era alcun altro ministro, fuorche Diego d' Ivarra, il quale continuando il mal affetto che portava al Duca di Mena, e parendogli che senza di lui le forze ed il danaro e l'autorità del Re Cattolico fossero bastanti a far fare questa elezione dagli Stati, continuava anco pratiche separate con i deputati, le quali però tutte pervenivano perfettamente a notizia del Duca di Mena.

Aspettavasi Lorenzo Suarez di Figherroa Duca di Feria destinato capo dell' ambasciata, e con lui Inico di Mendozza dottissimo jurisconsulto Spagnuolo mandato per disputare per via della religione la successione legittima dell' infante, e Giovan Battista Tassis, il quale per informargli era passato loro incontro sino a' confini di Fiandra: ma questi ancora venivano impressi, e che l' Infante fosse in evidente stato di ragione, e che l' autorità e la forza del Re Cattolico fosse tanto temuta in Francia, che senza il Duca di Mena fossero per ottenere dall' assemblea l' intento loro: e sebbene Giovan Battista Tassis riferì loro altrimenti, parendogli che senza il Duca di Mena non fosse per riuscire ad alcun fine, essi nondimeno impressi delle opinioni

di Spagna, e molto lontani dai moderati consigli, che vivendo avea tenuti e rappresentati il Duca di Parma, perseverarono nel concetto loro, e continuarono la pratica nel modo incominciato.

Consigliava Giovan Battista Tassis, ed unitamente. con lui i consiglieri di Fiandra, i quali conoscevano l'umor Francese, e per la vicinanza vedevano le cose più dappresso, che si entrasse in Francia con un esercito poderoso, e con quello il conte Carlo di Mansfelt, a cui era commesso questo carico, si accostasse a Parigi, che nel medesimo tempo con grosse contribuzioni di danari si conciliassero l'animo principalmente del Duca di Mena, e poi degli altri principali signori e di ciascun deputato che avesse credito ed autorità nell' assemblea, e che a' signori della casa di Loreno, che tenevano il principato dell'unione, si facessero partiti larghi ed avvantaggiosi, e si desse loro piena sicurezza di dovergli eseguire: e con queste condizioni, e non altrimenti giudicavano poter riuscire l'elezione, che si aveva da proporre dell' Infante; perciocchè se i Francesi non fossero assediati e presi dall' un canto dall' utile, dall' altro dal timore, stimavano impossibile che per loro spontanea volontà fossero mai per consentire di sottoponersi al dominio Spagnuolo; e se i Principi di Loreno, che si vedevano in tanta potenza ed in una speranza prossima che un di loro fosse per conseguire la corona, non erano con gagliarde condizioni e sicure rimossi da questo disegno, non pensavano che fosseromai per condescendere a trasserire in altri quello che pretendevano per sè stessi: oltre che non era dubbio che per istabilire un' elezione così nuova e così contraria alla natura de' Francesi non fossero necessarie forze poderose ed estraordinarie, ed apparati tali di soldatesca, di danari e di capitani, che potessero superare quelle difficoltà e quelle opposizioni, che si sarebbono molto più nel progresso che nel principio scoperte.

Aggiungevasi che per ispuntare cosa di tanta difficoltà e di così gran momento, era necessario grandissimo augumento di riputazione, e certezza che il Re di Navarra potesse senza melta lunghezza rimaner vinto ed oppresso, il che non era possibile che seguisse senza gran cumulo di eserciti e di danari.

Questi erano i concetti sodi e fondati di quelli, che giudicando con la ragione l'importanza e la gravità degli affari, non erano di parere che per onore del Re Cattolico si proponesse il partito senza certezza infallibile di condurlo persettamente a fine: ma quei ch' erano nuovamente venuti di Spagna, o per concetto differente che di la s'avesse, o per le relazioni date da Diego di Ivarra, giudicavano tutto diversamente, che non si dovesse ne far entrar molte forze nella Francia, ne distribuirsi molti danari, nè dare in fatti, ma solo in parole ed in apparenza, soddisfazione alla casa di Loreno: perciocchè, tenendo basso il Duca di Mena, e mettendo strettezza a lui medesimo ed al suo partito, gli avrebbono posti in necessità di consentir alle domande loro per conseguirne poi aiuti tali, che potessero risorgere dallo stato abbietto nel quale si trova-. vano di già ridotti, perch' erano d'avvantaggio informati, che per volontà non erano inclinati a contentarli: che liberando la lega, e particolarmente la città di Parigi, dal hisogno e dalle strettezze presenti non si sarebbono poi contentati di condescendere al volere del Re Cattolico, essendo la gratitudine arma debole, ove si trattano faccende così gravi, ma che allora ayrebbono acconsentito, quando non vedessero altro rimedio di

liberarsi dalla miseria, la quale tanto più sarebbe efficace, quanto più premesse di presente ed incalzasse: che il dar ora danari era un profonderli senza fondamento e senza sicurezza che producessero frutto, e soddisfare l'ingordigia di quelli, che, ripieni dell'oro di Spagna, e pervenuti al loro intento, non si sarebbono poi curati di soddisfare al debito ed alle promesse loro: che nell'abbondanza e nella prosperità i Francesi sarebbono stati altieri ed insolenti, ma nel bisogno e nella necessità trattabili ed abbietti, e che non bisognava smembrare ne dilacerare il regno con concederne parte a questo ed a quello de' Lorenesi per conseguirlo poi debole, distrutto e dissipato.

A questo consiglio s'affaceva molto lo stato presente delle cose del Re Cattolico; perciocchè esausto in questo tempo grandemente di danari per le spese passate e per i moti del regno d' Aragona, non poteva mettere insieme quelle somme che sarebbono state necessarie al primo consiglio, ed essendo le cose de' Paesi Bassi e dell' esereito per la morte del Duca di Parma, in melta debolezza e confusione, non era possibile che si radunasse un numero di gente così grosso, come ricercava l' ordimento di quel disegno, e finalmente la natura Spagnuola faceva che cominciassero a trattare con economia e con parsimonia le cose di quel regno, che ancora non s' era principiato ad acquistare.

Per queste ragioni vollero i ministri Spagnuoli seguitare l'ultimo consiglio, persuadendosi anco con l'arti loro e con l'assistenza e con l'ajuto del Legato di superare molte difficoltà, e con le parole e con le promesse supplire ove mancavano i fatti.

Ma il Duca di Mena, al qual erano in gran parte noti questi concetti, era ben sicuro che senza l'assenso e la volontà sua non avrebbono ottenuta cosa alcuna, e per il mal affetto che si vedeva portare a quei ministri, e molto più per la speranza di conseguire il regno per sè medesimo, era del tutto alieno dal contentarli, solo lo teneano sospeso e dubbioso le discordie che sorgevano tra lui e gli altri della sua casa, perchè tuttavia il Duca di Loreno pretendeva ragione nel regno e superiorità sopra gli altri della sua famiglia, ed i Duchi di Guisa e di Nemurs non pretendevano meno di lui alla corona, quello per i meriti e per il nome del padre, sopra il sangue del quale era fondato, come egli diceva, tutto l'edificio della lega, e questo per la prospera difesa di Parigi, nella quale giudicava d'aver meritato più di ciascuno degli altri, e d'avere quel popolo a suo favore: oltre che essendo e l'uno e l'altro giovane e senza moglie, non erano tanto lontani con l'animo dall'elezione dell'infante, sperando che uno di loro potesse essere destinato per marito.

Condotto da questo dubbio, il Duca di Mena delibero di preparare molte corde per il suo arco, per aver molte vie da impedire i disegni degli altri, e di condurre le cose sue al destinato fine: onde dopo d'aver con la dichiarazione invitati i Cattolici della parte del Re a trattazione, arme stimata da lui potentissima per attraversare nel bisogno gli Spagnuoli, avea anco fatto rinnovare il negozio col Cardinale di Borbone per tenerlo vivo in pratica, e potersene valere a tempo e luogo opportuno, ed avendo dopo la morte del presidente Brissone preso il luogo di primo presidente del parlamento Giovanni Maestro, uomo totalmente dipendente dal suo volere, avea cominciato per mezzo suo a praticare non solo i Senatori del medesimo parlamento ed i Magistrati della città, ma anco quelli i

quali per inclinare a favore del Re erano chiamati po-, litici, per potersi al bisogno valere anco dell'opera loro; ed avendo trovato il parlamento dispostissimo al suo volere, e facendo gran fondamento sopra l'appoggio dei capitani dell' armi eletti ed aggranditi da ilui. propose ed ottenne che per maggior, riputazione di radunanza così celebre, e per maggiore fermezza dell'elezione d'un Re, cosa di tanto peso e di tanta con-. seguenza, anco il parlamento ed i governatori delle provincie ed i capi dell'armi avessero voto nella radunanza. degli Stati, non ciascuno da per sè, ma per corpo, acciocche con il contrappeso di questi potesse bilanciare i voti degli altri deputati se si fossero mai discostati dal, suo volere: nel che procedeva con tanta arte e con tanta dissimulazione per la pratica grande che aveva del negozio e delle persone, che i ministri Spagnuoli ed il Legato non si accorgevano di molte cose, se non dopo ch' erano stabilite, e guadagnava più animi con l'arte, ch' essi non erano sufficienti a guadagnare con l'oro o con le promesse; ed all'incontro essi appena avevano disegnato d'aggiustare una macchina, che egli, penetrandone il fine, avea trovati molti ripieghi per risolverla o per impedirla.

In questo stato di cose non comportando più il tempo che si differisse la celebrazione degli Stati, si fece, come essi dicono, l'apertura dell'assemblea il vigesimosesto di di gennajo, nel quale essendo radunati tutt' i deputati nella sala del Lovero, e con essi tutt' i magistrati ed ufficiali della corona, il Duca di Mena sedendo sotto al baldacchino, come accostumano i Re di fare, disse d'aver chiamato e con gran fatica radunato così solenne consesso per dover prendere espediente, e trovare rimedio alle calamità e miserie che affliggevano la patria comune.

Esagerò i mali dello stato presente, il pericolo della religione, e le infelicità della guerra, e concluse che l'unico rimedio era l'elezione d'un.Re, il quale per prima condizione fosse così costantemente e sinceramente Cattolico, che auteponesse il bene e l'onore di santa Chiesa alla sua vita istessa, e per secondo attributo fosse tale per valore, per ispeniensa e per riu putazione, che non solo gli animi sollevati volentieri l'ubbidissero, ma anco che con l'armi esti potesse e valesse a combattere e superare i nemici del neguo e della Chiesa.

Esortò per tanto l'assemblea, che assendo ridotta non per moderane gravezze o per trovar mode di pagare i debiti della corona, cose ordinariamente introdute a trattarsi negli. Stati, ma per provvedere di Re, e di pastore a sè ed a tatto il popolo del maggior regno de' Cristiani, non si lasciassero guidare da niuno privato interesse, ma prendessero quella santa e desgna risoluzione che richiedeva il bisogno e la salute comune.

Parlato che abbe il Duca, il Gardinele di Pelleve, come Presidente ecolesiastico dell'assemblea, con lunga e tediosa orazione, e piena di molte digressioni, laudo il Duca, di Mera dello zelo e del valor suo, e per diverse vie rivolgendosi, finalmente concluse con esortare l'assemblea ad eleggere un Re, che, quale lo ricercava il presente buogno, fosse tutto della santa Sede Apostolica, e nemico dell'eresia, alla quale più che ad egni altro male era necessario al presente d'opporsi.

Parlò nell'istessa sentenza, ma molto più brevemente e più a proposito, il bacone di Senessè per la nobiltà, ed il medesimo fece Onorato de Laurenti consigliere nel parlamento di Provenza per il terzo ordine della plebe.

Non fu trattato altro in questa prima adunanza, essendo il solito che non si facciano se non queste cerimonie nel primo ingresso.

Il giorno seguente in una congregazione particolare che sopra a questo affare si teneva fra i principali, fu gravissima contesa tra il Legato unito con l'ambasciatone Spagouolo, ed alcuni de più gran personaggi dell'assemblea perciocche il Legato voleva che nella seconda sessione per ingresso degli Stati facessero tutti un solepne giuramento di non si riconciliare mai, nè mai riconoscere per superiore il Re di Navarra, ancor ch' egli si convertisse e mostrasse di vivere cattolicamente: al che non consentendo il Duca di Mena, come cosa molto diversa dalle pratiche e dall'intenzione sua, gli altri deputati ch' erano presenti contraddicevano con diverse ragioni, ma instando con grandissima veemenza il Legato, finalmente l'Arcivescovo di Lione disse che gli Stati erano Cattolici ubbidienti di santa Chiesa, vottoposti alla superiorità della Sede Apostolica in simil caso, e rassegnati all' ubbidienza del Papa, e che però non sarebbono così sfacciati di voler legare le mani al sommo Pontefice, e di dichiarar prosontuosamente quello che esso non avea dichiarato. prevenendo i suoi giudizi, e dichiarando irreconciliabile con la Chiesa il Re di Navarra, con una termi-' nazione aliena dalla potestà secolare, e tutta propria della giurisdizione ecclesiastica, e che però erano risoluti di non procedere a questo giuramento, per non' offendere la propria coscienza e la maestà e giurisdizione della Sede Apostolica e del Papa, la quale ragione con l'onestà chiuse la bocca al Legato, e prevalse l'intenzione del Duca di non venire a questa dichiarazione.

Ma il giorno vigesimottavo comparve un trombetta del Re alla porta della città chiedendo d'essere introdotto per poter presentare un pacchetto di lettere indirizzate al conte di Belin governatore di essa, e dimandato che negozio fosse il suo, disse volentieri e pubblicamente, che portava una dichiarazione de' Cattolici che seguitavano la parte del Re, diretta all' assemblea degli Stati, ed introdotto diede in mano le lettere al governatore, e più diffusamente andò propalando fra il popolo il contenuto di esse.

Il governatore portò il piego al Duca di Mena, che giaceva risentito nel letto, il quale non volendo aprirlo senza l'assistenza di tutti i collegati, fece chiamare il Legato, il Cardinale di Pellevè, Diego d'Ivarra, il signor di Bassompiera ambasciatore del Duca di Loreno, l'Arcivescovo di Lione, monsignore di Rono, il conta di Belin, il Visconte di Tavanes, il signore di Villars da lui nuovamente dichiarato ammiraglio del mare, monsignore di Villeroi, il Presidente Giannino, e due degli ordinari segretari che chiamano di Stato, alla presenza de' quali essendosi levata la coperta fu trovata. una scrittura con questo titolo: Proposta de' Principi, prelati, ufficiali della corona e principali signori Cattolici, tanto consiglieri del Re, che altri esistenti al seguito di sua Maestà, tendente a fine di pervenire ad un riposo tanto necessario a questo regno per conservazione della religione Cattolica e dello Stato, fatta a monsignor di Mena ed a' Principi della sua casa, signori ed altre persone mandate da alcune città e comunità al presente radunati nella città di Parigi. Veduto il titolo e desideroso ognuno d'intendere il contenuto, su letta la scrittura da uno de'segretari del seguente tenore.

Avendo i Principi, prelati ed ufficiali della corona,

e principali signori Cattolici, tanto del consiglio, come del seguito di sua Maestà, veduta una dichiarazione stampata in Parigi sotto il nome di monsignore il Duca di Mena, e data del mese di dicembre, pubblicata a suon di tromba nella detta città il di quinto del presente mese di gennaio, come si trova scritto al piede di essa, e capitata nelle loro mani in Ciartres, riconoscono, e sono d'accordo col detto Duca, che la continuazione di questa guerra, portando la dissipazione e la ruina dello Stato, se ne tira anco per necessaria. conseguenza la ruina della religione Cattolica, come l'esperienza lo ha pur troppo dimostrato con gran dispiacere di detti Principi, signori e stati Cattolici, che riconoscono il Re che Dio ha loro dato, e lo servono come gli sono naturalmente obbligati, i quali con questo debito hanno sempre avuto per mira principale la conservazione della religione Cattolica, e si sono allora. più inanimiti con l'armi e forze loro nella difesa della corona sotto l'ubbidienza della Maestà sua, quando hanno visto entrare in questo regno gli stranieri, nemici della grandezza di questa monarchia, e dell'onore e gloria del nome Francese, perciocchè è troppo evidente che non tendono ad altro che a dissiparla, e che dalla dissipazione ne seguirebbe una guerra immortale, la quale non potrebbe col tempo produrre altri effetti, che la ruina totale del clero, della nobiltà, delle città e del paese, evento che infallibilmente accaderebbe anco alla religion Cattolica in questo regno.

Quindi è che tutti i buoni Francesi e veri zelatori di essa devono sforzarsi d'impedire con tutte le forze loro il primo inconveniente, dal quale il secondo è inseparabile, ed ambedue inevitabili per la continuazione della guerra. Il vero mezzo per ovviarli sarebbe una

buona pace e riconciliazione fra quelli che l'infortunio di essa tiene così divisi ed armati alla distruzione gli uni degli altri, perciocchè sopra questo fondamento la religione sarebbe restaurata, conservate le chiese, mantenuto il clero nella riputazione e beni suoi, e la giustizia restituita in intero, la nobiltà ricupererebbe il suo antico vigore e le forze per la difesa e riposo del regno, le città si ristorerebbono delle perdite e ruine per lo stabilimento de' commerci, dell'arti ed esercizi alimentatori del popolo, che vi sono quasi del tutto estinti, e le università ripiglierebbono gli studi delle scienze, che hanno per lo passato fato fiorire, e dato tanto splendore ed ornamento a questo regno, e che al piesente languiscono, ed a poco a poco si vanno annichilando. I campi si rimetterebbono in coltura, che in tante parti si sono lasciati sterili, ed in luogo di frutti che solevan produrre per nutrimento degli uomini, sono coperti di cardoni e di spine. In somma per la pace ciascuno stato farebbe l'ufficio suo, sarebbe Dio servito, ed il popolo, godendo d'una sicura pace, benedirebbe quelli che gli avessero acquistato questo bene: dove al contrario avrà giusta causa di dolersi, esecrare e maledir coloro che l'impediranno.

A questo effetto sopra la dichiarazione che il detto signore di Mena fa per i suoi scritti, tanto a nome suo che degli altri di suo partito radunati in Parigi, ove egli allega d'aver convocati gli Stati per pigliare espediente ed avviso al bene della religione Cattolica, ed al riposo di questo regno, essendo se non chiaro che per altro per causa del luogo solo (ove non è lecito nè ragionevole ad altri, che del partito loro, d'intervenire) non ne può uscire alcuna risoluzion valida ed utile per l'effetto ch'egli ha pubblicato, ed essendo

anzi certissimo che ciò non farà che infiammare tanto più la guerra, e levare tutti i mezzi e le speranze di riconciliazione, i detti Principi, prelati, ufficiali della corona ed altri signori Cattolici esistenti al seguito di sua Maestà, sicuri che tutti gli altri Principi, signori e stati Cattolici che lo riconoscono, concorrono con loro nel medesimo zelo verso la religione Cattolica e bene dello Stato, come convengono nell'ubbidienza e fedeltà dovuta al loro Re e Principe naturale, hanno a nome di tutti, e con licenza e permissione di sua Maestà, voluto con questi scritti far sapere al detto signore di Mena ed altri Principi della casata; prelati, signori ed altre persone radunate nella città di Parigi, che se vogliono entrare in conferenza e comunicazione de' mezzi atti a sopire i tumulti, in conservazione della religione Cattolica e dello Stato, e deputare alcune persone dabbene e degne per ritrovarsi unitamente nel luogo che potrà essere eletto tra Parigi e san Dionigi, vi manderanno da parte loro il giorno che a questo effetto sarà stabilito ed accordato per ricevere ed apportare tutti quei partiti ed aperture che si potranno ritrovare per un sì buon effetto, come apportandovi ciascuno la buona volontà, ch' è obbligato, quale essi promettono per sè stessi, si assicurano che si troveranno mezzi di pervenire ad un tanto bene.

Protestando avanti Dio e gli uomini, che se tralasciata questa via, prenderanno altri mezzi illegittimi che non potrebbero essere se non perniciosi alla religione ed allo Stato, e se finiranno di ridurre la Francia all' ultimo periodo d'ogni calamità e miseria, rendendola preda e bottino dell'avidita ed ingordigia Spagnuola, ed il trofeo della loro insolenza, acquistato per i trattati e cieche passioni d'una parte di coloro che

portano il nome di Francesi, degenerando dal debito ch' è stato in tanta venerazione appresso i nostri maggiori, la colpa del male che ne avverrà, non potrà, nè dovrà giustamente essere ascritta ad altri che a loro, i quali ne saranno notoriamente riconosciuti soli antori per tal ricusazione, come quelli che avranno preferito gli espedienti atti a servire alla grandezza ed ambizione loro particolare, e di quei che gli fomentano, a quelli che mirano all' onore di Dio ed alla salute del regno. Fatto nel consiglio del Re, dove i detti Principi e signori si sono espressamente congregati, e risoluti con permissione di sua Maestà di far la suddetta obblazione ed apertura a Ciartres il giorno ventisette di gennaio 1593. Sottoscritto Revol.

Di questa scrittura in tal modo distesa e presentata era stato primo motore il signore di Villeroi, perciocchè alieno per sè medesimo da' tentativi degli Spaganoli, ed inclinato piuttosto all'accordo col Re che ad altra risoluzione, e spinto dal Duca di Mena desideroso di attaccare qualche pratica per valersene all'opportunità in beneficio suo, scrisse al signore di Fleuri suo cognato, che facendo capo col Duca di Nevers o con altri signori Cattolici di quei che si trovavauo appresso del Re, dimostrasse loro in quanto pericolo versassero le cose del reame, con quanta applicazione s' erano posti gli Spagnuoli a promuovere l'elezione dell' infante Isabella, quanti favorissero per loro interesse questa elezione, e come il Duca di Mena, ehe non aveva mai potuto indurre il Re a riconciliarsi con la Chiesa, ora si trovava in tal necessità che sarebbe astretto a convenire col Re Cattolico, se per qualche via non s' interrompevano questi trattati. Considerassero, quando gli stranieri ottenessero il loro intento,

e vi si obbligassero i signori di Loreno e gli altri collegati, in quanto pericolo si troverebbe il Re di essere privato del regno, dovendo combatterlo con la potenza Spagnuola, che allora si profonderebbe tutta ai suoi danni, si renderebbero irreconciliabili gli animi dei Francesi collegati, come se fossero da sè medesimi posti alla servitù ed obbligati al dominio de' forestieri, si chiuderebbe la strada per sempre alla riconciliazione col Papa e con la Chiesa, dopo ch'egli avesse approvata l'elezione che fra poche settimane dovevano fare gli Stati, e che però non si dovrebbe perder tempo, ma trovar modo d'interrompere il corso di questi dissegni.

Queste considerazioni furono dal signore di Fleuri portate non solo al Duca di Nevers, ma a Gasparo conte di Scombergh, il quale in quei giorni chiamato dal Re era venuto alla corte.

Egli era per nascita Tedesco, e per consuetudine uomo non solo di grand' animo, ma libero di concetti e di parole, e per l'esperienza e valor suo grandemente stimato da ciascuno, pesato ne' discorsi, provvido nelle opinioni, inclinatissimo e molto fedele al Re, e quello che al presente faceva molto a proposito, non s'era trovato alle trattazioni che s'erano fatte tra' Cattolici d'abbandonarlo, e per questo aveva più autorità e più credenza, che non avevano il Duca di Nevers e molt'altri a trattare di questo affare, onde parendogli che le considerazioni rappresentate da Villeroi fossero importantissime, e che ad esse se ne aggiungessero molte altre, perchè ognuno sapeva già che il Cardinale di Borbone trattava di partirsi e d'accostarsi alla lega, e che molti Principi del sangue ed altri signori erano inclinati a seguire questo consiglio,

che l'universale de' Cattolici tenendosi schernito e burlato dalle promesse del Re era mal soddisfatto, e che' ognuno stanco della guerra aspirava alla pace, trovò congiuntura di regionarne col Re medesimo, e con soda ed efficace eloquenza, nella quale valeva molto, gli fece conoscere apertamente quelle ragioni; che per rispetto dagli altri erano dette freddamente e tra' denti, e gli dimostrò la vicinanza della ruina sua, se prontamente non prendeva espediente di contentare i Cattolici e di attraversare i tentativi e disegni degli Spagnuoli.

Era anco propizia la congiuntura del tempo, perchè le prosperità passate avevano ridotto il Re in tale. stato, che se i Cattolici perseveravano costantemente a servirlo, poco bisogno avrebbe avuto di forze straniere, le quali egli medesimo aveva provato di quanto poco frutto elle fossero, e quanto danno apportassero al suo paese: era lontano il signore di Plessis, che con le sue ragioni parte teologiche, parte politiche, era solito di trattenerlo e di ponergli scrupoli nell'animo,: acciò non mutasse religione, ed il Duca di Buglione era capo degli Ugonotti, ch' era presente sul fatto,. era sempre stato uno di quelli che aveva tenuta opinione, il Re non poter mai essere possessore pacifico della corona se non si mutava di religione, e forse per suo proprio interesse non gli dispiaceva che il Re si facesse Cattolico, ed a lui restasse il primo luogo fra gli Ugonotti: per la qual cosa, rimossi tutti questi ostacoli, e stringendo la necessità, perchè già il Cardinale di Borbone ed il conte di Soessons e molti altri parlavano fuori de' denti, ed essendo gli Stati radunati dalla lega in molto maggior considerazione appresso del Re, che non erano forse appresso i medesimi collega-

DAVILA VOL. IV

Digitized by Google

tí, dopo molte consulte con il Duca di Buglione, con il Duca di Nevers, con il gran Cancelliere e con il Presidente Tuano, al quale per la erudizione ed esperienza sua si credea molto, deliberò il Re che i Cattolici facessero questa apertura con animo o d'interrompere il corso degli Stati per questa via, ovvero di prendere partito all'accomodamento suo, ed alla riconciliazione con la Sede Apostolica e con i signori di Loreno.

Letta che fu la scrittura alla presenza del Duca di Mena e degli altri signori, il Cardinale di Piacenza si levò in collera, e senza altra consultazione o deliberazione, disse sdegnosamente che questa proposizione era piena di eresie, e che eretici sarebbono quelli che l'avessero in considerazione, e che però non era per alcun modo convenevole di darle alcuna risposta. Assentirono senza dubitazione il Cardinale di Pellevè e Diego d'Ivarra, ed il Duca di Mena restò sospeso, come anco gli altri ch' erano presenti non ardirono di opporsi immediatamente alle parole del Legato: ma Villeroi e Giannino, non si perdendo d'animo, senza contraddire al Cardinale, trovarono altro ripiego, e dissero che la scrittura essendo indirizzata non al Duca di Mena solo, ma a tutta l'assemblea degli Stati, ed avendolo il trombetta liberamente detto a molti nell' entrare della città, onde la cosa era pubblica, ella si doveva comunicare e rimettere all'assemblea, acciocchè i deputati nel bel principio non si disgustassero, e credessero che non si procedesse liberamente e candidamente con loro, ma che si cercasse di tener molte cose nascose ed ingannarli, che questo sarebbe un brutto principio, e cagionerebbe non solo suspizione, ma disunione fra i deputati.

Soggiunse il conte di Belin, che non solo il trombetta avea detto che la scrittura era addirizzata a tutti dell'assemblea, ma che gli pareva aver compreso, che n'avesse disseminata anco qualche copia fra il popolo, onde tanto più la cosa era pubblica, e non si poteva nascondere a' deputati.

Fu terminato che ciascuno pensasse quello che gli paresse opportuno per deliberarne nel medesimo luogo il giorno seguente, il quale venuto, ancor che il Legato e l' Ambasciatore Spagnuolo gagliardamente s' afsaticassero perchè la scrittura sosse soppressa e rigettata, il Duca di Mena nondimeno, con il voto della maggior parte, concluse di non volere maltrattare, nè mal soddisfare i suoi deputati, ma che portando loro quel rispetto che si deve, avrebbe fatta leggere la scrittura in piena assemblea, ove poi sarebbe deliberato quello che si stimasse opportuno: il che mentre si differisce di fare per le contrarietà de' pareri e per gli ostacoli che si frappongono, il Re trovandosi a Ciartres pubblicò un manifesto il giorno vigesimonono, nel quale dopo d'avere brevemente attestata la singolar sua affezione verso la salute ed il bene universale, diceva grandemente dolersi d'essersi abbattuto in tempi così perversi, ne' quali molti, degenerando da quella fedeltà verso i suoi Principi, ch' era stata sempre peculiare della Nazione Francese, ora ponessero ogni loro studio ed ogni potere per oppugnare l'autorità reale sotto pretesto di religione: il qual pretesto quanto fosse falsamente usurpato da loro, vedersi chiaramente nella guerra ben due volte intentata contra la felice memoria d'Enrico III, la quale non è possibile tanto a stimare, che se ne possa attribuire la causa al fatto della religione, essendo egli stato sempre cattolichissimo ed osservan-

tissimo della Sede Romana, ed appunto impiegato con i suoi eserciti contra quelli che non erano del rito Cattolico, per soggiogarli, quando essi, prese furiosamente l'armi, erano corsi a Turs per opprimerlo e per assediarlo; ed ora essere più chiaro del sole istesso quanto impropriamente ed ingiustamente si servissero del medesimo colore contra di lui, perchè quanto più cercavano di palliare e di nascondere sotto questo specioso mantello la loro malignità, tanto più ella prorompendo agli occhi de' buoni chiaramente si dimostrava, nè essere alcuno il quale non conoscesso che la conspirazione loro intentata in oppressione e ruina della patria non era cagionata da zelo di religione, ma che la loro unione manifestamente per tre differenti cagioni appariva composta di tre qualità di persone: prima dalla malizia di coloro i quali, guidati da un incredibile desiderio d'occupare e dissipare il regno, s'erano fatti capi ed autori di questa congiurazione; secondariamente dall'astuzia degli stranieri, antichi nemici della corona e del nome Francese, i quali, trovata questa opportunità di eseguire i loro inveterati disegni, s'erano volontariamente aggiunti con i loro aiuti per compagni di così perfida conspirazione; e finalmente dal furore d'alcuni dell'infima plebe, i quali, abbandonati dalla fortuna in estrema mendicità e miseria, ovvero condotti dai loro misfatti in timore della giustizia, per desiderio di preda, o per isperanza d'impunità s'erano aggregati a questa faziosa collegazione.

Ma ch'essendo costume della divina provvidenza di cavare il bene dal male, così ora miracolosamente era avvenuto, poichè il Duca di Mena con il mettere in iscrittura i suoi consigli di radunare in Parigi una congregazione da lui chiamata Stati, avea chiaramente pa-

lesati e manifestati per propria confessione i suoi concetti: imperocchè sforzandosi egli ad ogni suo potere di simulatamente rappresentare la faccia d'un nomo da bene, e di far credere ch'egli non avesse animo di usurpare quello che non gli toccava, non poteva in tanto dar maggior testimonianza della sua ambizione e dell'empietà sua verso la patria, che formare un editto, e sigillarlo con il sigillo reale per la convocazione degli Stati, cosa unicamente riserbata alla potestà reale, e non mai comunicata ad alcun altro: onde avea fatto chiaro al mondo l'usurpazione sua dell'ufficio e maestà regia, ed il suo delitto di lesa maestà, avendo usurpato il ministerio reale ed i contrassegni proprii del principato: ma qual occhio essere così abbagliato, o qual mente così accecata, che non vedesse quanto poco fossero vere le cose ch' egli nel suo editto aveva con tanta pompa di parole inserite? Che le leggi non gli permettevano di rendere il dovuto ossequio ed ubbidienza al Re datogli da Dio, mentita tanto apparente, quanto la legge Salica, legge salutare e fondamentale nata ad un parto col regno, era stata sempre la base dell'ubbidienza de'sudditi, ed il fondamento e salvezza della corona.

Alla costituzione di questa legge farsi manifesto torto quando si mette in dubbio ed in contesa il legittimo imperio di colui, che per il prescritto ordine di essa è chiamato da Dio alla corona: essere così grande e venerabile la forza e l'autorità di questa legge, che niuna altra legge ha facoltà di derogarle, ed i Re medesimi che sono sciolti dall'altre leggi, essere sottoposti e non superiori a questa sola, e però essere cosa vana l'allegare contra di essa il decreto degli Stati di Bles dell'anno settantasei, perciocchè non il Re nè gli Stati,

ma questa legge deve decidere della successione del regno: e nondimeno qual uomo di sano intelletto potrebbe mai tenere l'adunanza di Bles per congregazione legittima degli Stati? ne' quali levata la libertà de' voti, ed oppressa la voce de' buoni, non s' era atteso. ad altro dat congiurati della collegazione, della quale ora si provano i frutti, se non ad oppugnare l'autorità del Re che regnava, ed a ridurlo in ischiavitù de' suoi nemici, disponendo delle cose del regno a capriccio, e secondo il volere de' faziosi? Forse non essere chiara la violenza usata contra di lui, della quale avea tanto faticato a potersi difendere e liberare? Qual essere colui, che possa credere che il Re defunto volesse spontaneamente violare e rompere quella legge, in virtà della quale il Re Francesco suo avolo era pervenuto alla corona? Ma che accadere altre prove? i medesimi, che aveano forzatamente ed insidiosamente fatto far quel decreto, essersi eglino partiti ed allontanati da esso, dichiarandolo inefficace e di niun valore; perciocchè se il Duca di Mena avesse stimata valida quella costituzione dopo la sediziosa deposizione del Re Enrico III, fatta fare da lui, non si sarebbe intitolato Luogotenente dello Stato e corona di Francia, avanti che il regno fosse vacante, ma Luogotenente del Cardinal di Borbone, a cui per quel sedizioso decreto il regno apparteneva; ma che? non solo allora, anzi anco dopo la morte del Re fatto uccidere da loro, avea per tre mesi continui usurpato il medesimo titolo, dichiarando quanto poco valida stimasse la deliberazione di quegli Stati.

Essere dunque manifesto e notorio ch' esso non per riverenza portata alla deliberazione de' suoi medesimi Stati, i quali vanno ora propalando, ma per usurpare la potenza ed il ministerio reale s' era valuto poi, quando gli era tornato a bene, della finta persona del Cardinal di Borbone per aver tempo e facoltà di stabilirsi nella sua disegnata usurpazione.

Ma non meno vana essere quella ragione che apportavano, ch' egli non fosse cattolico, ma di religione diversa e differente, perchè egli non era nè intedele nè pagano, ma confessava lo stesso Dio e l'istesso Redentore che i Cattolici confessano ed adorano, nè dovere qualche differenza d'opinione porre così disperata ed irreconciliabile divisione. Non voler essere ostinato, nè ricusare d'essere instrutto ed ammaestrato, ed esser disposto se gli sarà mostrato l'errore d'abbandonarlo, e di ridursi a quel rito che da' Cattolici del suo regno è desiderato, e bramare di potere, con salvezza della coscienza, levare gli scrupoli a tutt' i suoi soggetti, ma pregare i Cattolici a non si maravigliare, se non era così facile a tralasciare quella religione che aveva succhiata col latte, nè dovere parer istrano ch' egli non abbandonasse l'antico instituto della sua vita, se prima non gli era fatto vedere l'errore, nel quale essi aveano opinione che si trovasse; il che quando accadesse niuno avrebbe che desiderare della sua prontezza e facilità di condannare la sua colpa, e d'entrare nella via che fosse conosciuta migliore: esser dovere, trattandosi dell' anima e della vita eterna, ch'esso vi procedesse con gran riguardo tanto più quanto il suo esempio era per tirar seco molti, i quali non vorrebbe aiutare a perdere, ma sì bene a salvare.

Avere per ciò molte volte dimandato i concilj, non per opporsi a' concilj già celebrati, come vanno disseminando i suoi nemici, ma per essere dal concilio insieme con quei della medesima religione instrutto ed ammaestrato: non essere cosa assurda il celebrare un

concilio, e moderare molte cose, quali portano i tempi e l'occasioni, per dire che dagli altri concilii siano state decise; perchè a questo modo tutti i concilii po--steriori sarebbono stati vani ed assurdi nel confermare e riordinare le cose dagli altri concilii statuite e determinate: che se si trovasse via più spedita e più propria per la sua instruzione, egli non era per ricusarla, ed averne data al mondo chiarissima testimonianza, quando avea permesso a' Cattolici che l'ubbidivano, di mandare ambasciatori al Papa per prendervi espediente, e quando avea tante volte fatto dire a' suoi medesimi avversari, che fra l'armi non era tempo di parlare di conversioni, ma che pacificandosi prendessero partito d'un colloquio, nel quale egli potesse essere ammaestrato. Ma ch'essi, abusando della sua bontà, aveano mostrato di porgervi orecchie solamente quando aveano avuto a caro per loro disegni di mettere in gelosia gli Spagnuoli.

Essere certo che essi abborrivano questa sua instruzione, poichè ora nelle loro scritture la mettevano per disperata, non essendo mai stata nè anco tentata, e perchè subito che s' erano accorti della legazione del marchese di Pisani, tendente a questo effetto, aveano con tutti i mezzi possibili attraversato il suo negozio, e fatto che il Pontefice non l'ammettesse al suo congresso: che se essi vanno propalando e magnificando di voler rimetter questo affare interamente al Papa, egli all' incontro non si dispera che il Pontefice, conoscendo finalmente l'arte e l'astuzia loro, non prenda quel partito che sarà più conforme all'onestà ed alla ragione: dovere per tanto cessare i sediziosi di tentare i buoni Cattolici che stanno armati per difesa e propugnazione della patria, ma più tosto dovere essi riconoscere il loro

errore, e come membri deviati tornare a ricongiungersi con il restante del corpo; imperocche dai Principi di Loreno in poi, i quali sono forestieri, tutti gli altri Principi del sangue, prelati, signori, ufficiali della corona e quasi tutto il nerbo della nobiltà, erano dalla sua parte, e facevano il vero corpo della Francia, uniti alla difesa della loro libertà e della salute del regno.

. Considerassero quanto indegna cosa e quanto mostruosa fosse l'aprire le porte agli Spagnuoli ad invadere le viscere del regno, per iscacciare i quali dai confini, i loro maggiori ed essi stessi avevano già sparso ed essuso tanto sangue: vedessero quanto empia fosse quella ingordigia, che per avidità d'oro vendeva la libertà, la gloria ed il nome Francese. Ma non essere maraviglia ch' essi non sentissero gli stimoli della coscienza in questo fatto, poichè nè manco gli sentivano nel crudelissimo parricidio commesso nella persona del Re defunto, il quale non solo non detestavano ed abborrivano, ma empiamente attribuivano alla provvidenza ed alla mano di Dio: che se volevano, come or dimostrano, essere tenuti innocenti di quel fatto che oscura la gloria, ed impone bruttissima macchia di scellerata perfidia al nome de' Francesi, non dovevano allora rallegrarsene, gioirne, commendare, esaltare e santificare il nome del percussore, e fare tante altre dimostrazioni barbare e mostruose; ma più tosto mostrar d'essersi commossi a tanta scellerità, e prender partito di conciliarsi a quella patria che gli avea allevati, nudriti ed esaltati al sommo delle grandezze, e non indurre sè stesso a partecipare con nazioni barbare, nemiche e separate dalla Francia, come di lingua e di costumi, così di candidezza e di affetto.

Che se queste ragioni non erano per valere a persuadere ed a far riconoscere i deviati, valeriano pondimeno a confermare la deliberazione de' buoni Francesi di continuare costantemente alla difesa della patría, nel che egli come per il passato, così per l'avvenire porgerebbe sempre l'esempio, esponendo il suo corpo, la sanità, il sangue e la vita innanzi a tutti in sacrificio per opera così degna e così salutare: essere noto sinora il suo affetto e la sua devozione, e con quanta tenerezza d'animo avea abbracciati i Cattolici, conservati, protetti, mantenuti ne' loro possessi e ne' loro privilegi, favorita e conservata la religione, ed osservato costantemente ed inviolabilmente tutto quello che aveva loro promesso nel suo avvenimento alla corona, ed ora per maggior cauzione, e per finire di levare gli scrupoli, giurare innanzi a Dio e gli nomini d'essere pronto a perseverare nella protezione e conservazione loro sino all' ultimo spirito, nè dovere mai far cosa in pregiudicio o diminuzione loro e della lor religione, e desiderare che le cose che i suoi sudditi ricercano da lui, si possano a gloria di Dio ordinatamente e convenevolmente eseguire, siccome egli sperava nella maesta divina e nella sua infallibile provvidenza, che tosto si vedrebbono gli effetti, il che confidato nella grazia di Dio non dubitava di promettere e di attestare.

In questo mentre aver egli col parere de'snoi consiglieri decretato, e per il presente manifesto decretare e dichiarare, che avendo il Duca di Mena adunata una congregazione in Parigi sotto nome di Stati, esso faceva ciò sediziosamente ed indebitamente, usurpandosi l'ufficio e la podestà di Re, e ch'essi Stati essendo nulli, invalidi e sediziosi non erano per te-

nere, nè valere, nè alcuna cosa che in essi fosse statuita, fatta e deliberata.

Questa scrittura, la quale non portava seco necessità di risposta, fu secondo la disposizione degli animi con vari sensi ricevuta ed interpretata; ma quella dei signori Cattolici del partito del Re inviata all' assem-, blea di Parigi teneva solleciti ed ansiosi per disserenti rispetti i collegati: perciocchè il Legato fattala disaminare al collegio dei teologi della Sorbona, continuava a dire che come eretica non era degna d'alcuna risposta, e l'ambasciatore Spagnuolo diceva essere un artificio per disturbar il bene, per il quale s'erano congregati; ma l'Arcivescovo di Lione, Villeroi, Giannino, il conte di Belin e quei del parlamento sostenevano, che qualunque ella si fosse non bisognava nè sprezzarla, nè rigettarla, e ne adducevano le ragioni, e tra questi il Duca di Mena stava dubbioso di quello si dovesse deliberare, perchè dall' un canto aveva molto caro d'attaccar pratica con i realisti, dall'altro non voleva finire d'alienare e di esacerbare l'animo del Legato e degli Spagnuoli.

In fine dopo molte consultazioni privatamente fatte co' suoi, deliberò di differire la consultazione di quel negozio nell' assemblea, sinchè si fosse abboccato con il Duca di Feria e con gli altri che venivano, e che avesse veduto la qualità dell' esercito, e gli ordini che aveva il conte Carlo di Mansfelt, già pronto ad entrare ne' confini, per regolarsi poi conforme al tempo ed all' occasione; per la qual cosa deliberò di andare ad incontrare gli ambasciatori, e di ricevere ed impiegar egli stesso l' esercito, acciocchè il Duca di Guisa non s' avanzasse egli a riceverlo, e dagli Spagnuoli, che apertamente lo favorivano, con diminuzione dell' autorità sua gli fosse consegnato.

Sperava anco di fare qualche progresso con l'armi, che gli aumentasse il credito e la riputazione, ma sopra 'l tutto avea bisogno di cavar dagli Spagnuoli qualche somma di danari da compartire per ora a suo favore tra' deputati, molti de' quali per la carestia di Parigi e per la propria tenuità ne avevano urgente bisogno.

Fatta questa deliberazione, chiamò i deputati dell' assemblea, e gli pregò che occupandosi nelle cose minori, non deliberassero alcuna cosa in proposito della elezione sino al ritorno suo, essendo il dovere che vi fossero tutti gli ambasciatori Cattolici, e la persona sua insieme col Duca di Guisa ed altri principali del partito, i quali fra pochi giorni avrebbe condotti seco, e perchè il suo pregare era comandare, da tutti gli fu senza contraddizione promesso; ed egli, lasciati monsignor di Villeroi ed il presidente Giannino per ovviare alle pratiche occulte che si potessero intanto fare, si condusse con quattrocento cavalli a Soessons, ove aveva dato ordine che fossero pronte le sue forze Francesi.

Pervenuto in quella città il nono di di febbraio vi trovò il Duca di Feria e gli altri ambasciatori Spagnuoli, co' quali abboccatosi cominciarono ne' primi congressi a prorompere le male soddisfazioni. Stimavano in Ispagna grandemente conforme al giusto ed all' onesto, che se si dovesse rompere la legge Salica, per essere tutti quelli della famiglia di Borbone notoriamente o eretici o fautori d' eresia, il regno pervenisse nell'infante Isabella figliuola del Re Cattolico, la quale per le leggi ordinarie era la più propinqua erede dell' ultimo Re morto, come nata d' Elisabetta sua sorella per età superiore alle altre. E se si diceva in

contrario, che mancando la discendenza della casa reale ritornava alla comunanza del popolo Francese l'autorità di far nuovo signore, replicavano che se questo era vero, era anco onesto che la comunanza del popolo nell'eleggerlo avesse riguardo alla ragione delle genti che chiama sempre i più propinqui eredi, e che era ben il dovere che si deserisse molto alle tante spese ed operazioni del Re Cattolico fatte per mantenimento della corona e della Religione; poichè con gran danno delle cose proprie aveva impiegati tutti gli eserciti suoi, e tutte le entrate de' suoi regni già per il corso di tanti anni a beneficio delle cose di Francia; la quale se da principio fosse stata abbandonata da lui alla discrezione del Navarrese, non era dubbio che sarebbe stata costretta di chinare il collo e di ricevere il giogo dell'eresia, onde ne sarebbe proceduta al sicuro la ruina totale di ciascun Cattolico in particolare, e la servità e la denigrazione in universale d'un regno così cristiano: le quali ragioni avendo quei consigli persnaso a sè medesimi che dovessero aver l'istessa efficacia negli animi Francesi, avevano concluso d'attendere speditamente all'incamminamento di così fatto disegno: per la qual cosa gli ambasciatori avendo questo ordine espresso di Spagna, e credendo anco per le lettere di Diego d'Ivarra, che l'elezione dell'infante dovesse volentieri e senza contraddizione esser abbracciata dagli Stati, non differirono a farne istanza al Duca di Mena, acciocchè assententendovi favorisse questa dichiarazione.

Dissero che il Re Cattolico giustamente pretendeva questa elezione, prima per le ragioni che l'infante, come nata della prima figliuola di Francia, pretendeva sopra quel regno, e poi per li benefici che la Francia avea ricevuti da lui, e per quelli che per l'avve-

nire poteva similmente ricevere, essendo risoluto di adoperure ogni suo potere e forza per liberarli dal contagio della eresia, e per quanto prima stabilire in istato quieto e pacifico quella corona.

Aggiunsero a questa proposta molte promesse magnifiche a ciascuno in particolare, e molto più largamente negl'interessi del Duca di Mena, mostrando che il Re Cattolico voleva onorevolmente trattarlo, augumentarlo di ricchezze e di riputazione, e constituirlo la prima persona di tutto quanto il reame: finalmente gli dimostrarono l'onore che il Re Cattolico già gli faceva di sottoporre i suoi eserciti all'autorità del suo comando, avendo ordinato al conte Carlo che ubbidisse interamente e riconoscesse per superiore la sua persona.

Il Duca di Mena, che già nel primo arrivo era stato informato che il conte Carlo non conduceva più di quattromila fanti e mille cavalli, e che gli ambasciatori non aveano ordine di numerargli altro che venticinquemila ducati, somma molto inferiore alla grandezza del suo presente bisogno, rispose alla proposta degli ambasciatori risentitamente e con più ardire del solito, e rimproverò loro la debolezza delle armi e la strettezza del danaro, le quali cose erano cagione non di liberare i collegati dal giogo dell'eresia, non di rendere il regno pacifico, come andavano con le parole magnificando, ma di continuare le calamità della guerra in infinito, e di ridurre a somma debolezza e miseria le cose della lega: essersi veduto per lo passato, che appena erano comparsi gli eserciti del Re Cattolico, che erano anco spariti, dando fomento e non rimedio al male che affliggeva quel regno, il che ora appariva molto più chiaramente, perchè nel punto che si doveva prender

partito alla salute comune, e che per soddisfare le tante istanze e querimonie loro, egli avea radunati con grandissima difficoltà gli Stati della corona, venivano aiuti tali che nè l'esercito era sufficiente a dar calore ed autorità a tanto pegozio, nè i danari potevano non solamente supplire, ma nè anco portare un minimo refrigerio a' bisogni presenti: maravigliarsi di questo perverso modo di trattare, desiderare ben'ora la prudenza del Re Cattolico e de'suoi consigli, e conoscere che per questa via non si poteva sperare per l'avvenire alcun bene : essere cosa vana il proporre l'infante per regina, e non mandar i mezzi opportuni per farla riconoscere e per istabilirla nel regno; questo essere negozio difficile, importante, grave, e non ben sentito da molti, ed il portarlo con tanta fiacchezza di forze e con così poca riputazione, non essere altro che ruiuarlo e precipitarlo, il che, per l'osservanza che portava al Re Cattolico, non avrebbe voluto tollerare: che gli animi degli uomini, che aveano riposto il sommo delle speranze nella presente congregazione, si sarebbono alterati e posti in disperazione, quando vedessero proporsi una regina straniera, ma senza facoltà e scnza mezzi di pervenire al reame: che questa era cosa aliena dalla natura Francese, attraversata dall'impedimento della legge Salica, non punto consonante all' orecchie d' uomini liberi ed avvezzi a non si lasciar sottoporre; e che però era necessario prima ingombrare gli animi e con la riputazione e con lo strepito di grossi eserciti, ed acquistarsi gli affetti con l'allettamento degli utili e dell'oro: ma .che il proporre cosa così grande con così fiacca maniera, non era nè conforme alla grandezza del Re Cattolico, nè convenevole al nome ed alla riputazione de' collegati;

e che quanto a sè non sentiva, non poteva e non sapeva come imbarcarsi a questa proposizione, essendo sicuro non solo di non riuscir cosa alcuna, ma che la disperazione avrebbe necessitati gli animi de' deputati a rivolgersi all'accordo con gli eretici, più tosto che precipitare in un abisso di perpetua miseria, ove si scorgeva chiara la pubblica e la privata desolazione.

Parve altrettanto strana quanto inaspettata agli ambasciatori questa risposta, e s'accorsero a primo tratto di essere molto lontani da' conti immaginari che aveano fatti; tuttavia persistendo nel loro proposito risposero, che i moti d'Aragona, e la lunga indisposizione, e poi la morte del Duca di Parma, aveano impedito il Re di fare quelle provvisioni che fra pochi mesi, quando bisognassero, sarebbono potentemente preparate: che i soccorsi del Re Cattolico erano stati sempre così potenti e così opportuni, che avevano manifestamente liberato il regno e la religione dalla oppressione degli eretici, e che non si potevano i Francesi dolere se non di sè medesimi, che da sè stessi avessero perdute le battaglie, e messisi al di sotto di tal maniera, ch'era poi bisognato al Re di abbandonare le cose sue per ritornarli quasi da morte a vita: che non erano tenui le provvisioni dei danari; ma ch'era ben grande ed insaziabile l'ingordigia de' Francesi : e nondimeno quando essi avessero data soddisfazione giusta e ragionevole al. Re Cattolico, egli si sarebbe sforzato di contentarli; ma che il volere tutti gli avvantaggi, tutti i comodi, tutti i gusti e tutte le contentezze, ed essi non ne dar mai nessuna, che questo non era trattar del pari, nè modo ragionevole ed onesto di procedere: che si risolvessero di dichiarare il loro buon animo nel riconoscere per giuste e valide le ragioni

dell'infante, che del resto non era da pensare che ilRe Cattolico trascurasse l'interesse della figlinola, e
non fosse per vuotare d'uomini e di danari i regni
suoi per porla in sede, e per compitamente stabilirla:
che il Re, stanco di tanti disturbi e di tante spese
senza frutto, non voleva più travagliere i suoi popoli
e ruinere sè stesso, se non sapeva a che fine il dispendio ed il travaglio dovesse riuscire, ma che eletta
l'infante avrebbe invisti cinquanta mila fanti e dieci
mila cavalli pagati sino alla perfezione dell'impresa,
ed avrebbe profuso sopra i Francesi tutti i tesori dei
regai suoi.

Il Daca di Mena, sorridendo alla profferta di queste magnificenze future, disse ch' era necessario pensare alle cose presenti, e che per far inghiottire questo boccone amaro di dominio forestiero agli Stati, era necessario temperarlo con la dolcessa dell'utile e della riputazione, altrimenti che riuscirebbe impossibile a trangugiare.

Ma Inico di Mendozza, più sbile ad una disputa di letterati ch'ad una trattazione di negozio così grave di Stato, replicò che essi sapevano che tutti i deputati avrebbono uon solo accettata l'infante, ma pregato il Re che la concedesse loro per Regina, e che egli solo opponeva a questa elezione già bramata da tutti.

Si alterò il Duca, e rispose al Mendozsa, chi egli era poco pratico de' negozi di Francia, e che non conoscendo la magnanimità francese si prometteva dal deputati quello che si soleva ottenere da' popoli stupidi ed insensati dell' Indie, ma che all' effetto si troverebbe molto ingannato. Soggiunse il Mendozza, che anzi all'effetto gli avrebbono fatto conoscere ch' erano buoni

Digitized by Google

di far eleggere l'infante agli Stati senza di lui. Ma il, Duca non tollerando, replicò che non temeva questo, e che quando egli non fosse stato d'accordo, tutto il mondo non basterebbe a far fare questa elezione, al che rispondendo il Duca di Feria, ripigliò che presto l'avrebbono fatto accorgere del suo errore, e gli avrebbono levato il comando dell'armi, e dato al Duca di Guisa.

Questo più d'ogni altra eosa punse il Duca di Mena, e com'era ardentissimo nell'ira, soggiunse ch'era in poter suo il voltar loro tutta la Francia contra, e che se voleva in otto giorni gli avrebbe del tutto esclusi fuori del regno: ch'essi facevano più l'ufficio d'ambasciatori del Re di Navarra che del Re Cattorlico, nè meglio lo potrebbono servire se fossero pagati da lui: che non pensassero di trattarlo, da suddito, perchè nè per ancora era tale, nè pensava per questi modi di trattare di volevi essere per l'avvenire; e sdegnosamente licenziandosi parti da loro.

Ripigliò il negozio Giovan Battista Tassis il giorno seguente, avendo cercato di raddolcirlo e di vincerlo con le promesse; ma il Duca disse liberamente che se ora lo trattavano in questa maniera, poteva se non era insensato accorgersi come sarehbe trattato quando fosse obbligato e vassallo; e stette lungamente renitente di tornare ad aliboccarsi con il Duca di Feria e col Mendozza.

Ma il protonotario Agucchi, il commissario Malvasia, ch' erano presenti d'ordine del Legato, ed il conte Carlo di Mansfelt, ch' era venuto per consultare quello si dovesse operare con l'esercito, vi si adoperarono tanto, e dall'una parte gli Spagnuoli comoscendo non poter fare senza il Duca di Mena, ed egli,

passato l'ardore della collera, accorgendosi che mon era in termine tale che gli fosse a proposito il perdere l'appoggio degli Spagunoli, si rappucificarono finalmente, ma con tanto pregindicio de' disegni del Re Cattolico, che il Duca per ponere loro un freno dua rissimo in hocea, serisse a Villeroi, a Giannino ed all'Arcivescovo di Lione, che per ogni modo facessero rispondere alla scrittura del Cattolici eh' erano appresso del Re, ed attaccamero la conferenza ch'essi proponievano, pier aver questo risagio apparecchiato, ogni volta che fosse per l'avvenire maltrattato e strapanzato dagli Spagnuoli: e nondimeno dissimulando e Resia merte e l'altire, convennero tra di loro che il Duca amentisse es favorisse con gli Stati, la elezione della infante prenche all'incontra essendo ella eletta. egli aurebbetil: Ducato di Borgogna in titolo, la Picartha in governo in vita sua , il titolo e l'autorità di laiogotenente generale della Region per tutto il regno, gli sarchbono pagati tutti i debiti fattil tanto in nome pubblica, quanto in suo nome pridato, e serebbe vinalioreato di tutto il danaro ch' egli mostrasse di avere speso del suo, e di presente gli numerarono i venticinu. quemila scudi , e gli consegnarodo dettere per altri dugentomila, ed ordinarono al conte Carlo che con-E esercito ubbidisse e si governasse conforme agli ordini suci. 1. 1.1. 1.1 - Questa : rappattumata convenzione fermò bene di prei

equesta reppattumata convenzione formò bene di prei sinte le discordic e la mala soddisfinione, ma non assimurò le cose che si dovessero in questo modo, unitali mente procurara in futuro, perche il Duca dall'uni canto credeva di non essere obbligato ad osservare quello che la assessità delle cose pubbliche gli aveva estorio per formi, e gli Spagnuoli come poco si com-

fidavano ch'egli fosse per osservarlo, così erano per abbracciare ogni occasione che si rappresentasse di trattare e di stabilire il negozio sensa di lui.

Ma partiti da Soessons il vigesimoquinto di di febbraio, ed arrivati in Parigi, come cominciarono a praticare gli Stati, facilmente si accorrero che il Duca di Mena reggeva gli animi di tutta l'assemblea, e che senza di lui non si poteva ottenere cosa alcuna. All'incontro egli passato ne' confini all'esercito, lo trovò così debole che perdè la speranza di poter far impresa di tal momento, che fosse per apportargli ne utile ne riputazione.

Si accordarono tutti che l'esercito non procedesse nelle parti interiori del regno, ma per diversi fini: i ministri Spagnuoli, acciò non si liberasse Parigi dalle strettezze, seguendo il loro concetto che fosse utile ai loro disegni che la lega e la città stesse bassa e ristrutta: -il Duca di Mena all'incontro acciò che gli Spagnuoli della vicinanza della loro genta non prendessero calore; ed il conte Carlo, perchè per la debolezza della gente, e per trovarsi con pochi danari, non voleva impiegarsi in parti lontane da' confini, ed in operazioni di lunga e difficile rinceita. Per la qual cosa, ancorchè il Legate ed i Parigini sacessero istanza che l'esercito si avanzasse, e che si mettesse l'assedio a san Dionigi, per liberare da quella parte la condotta de' viveri nella città; fo nondimeno concordemente deliberato che si pesupassero de genti in altre imprese, tre le quali al Duca di Mena più dell'altre piacque l'assedio di Noione, così per la speranza quasi sicura di conseguir quella piazza, q rinscirne con aumento di credito e di riputazione, come per ispedirsi brevemente per poter ritdroare a Parigi all'assistenza dell'assemblea, ed anco per essere

vicino a Rens, ove i signori della casa di Loreno dovevano abboccarsi innanzi che gli Stati devenissero all'ultima deliberazione.

Radunate le forze da tutte le parti, si condusse l'esercito sotto alla terra, e sensa dilazione fortificati i quartieri, si cominciò a lavorare con la zappa per aprire le trincee e per alsare le batterie.

Erano nell'esercito quattromila fanti del Re Cattolico e mille cavalli, mille dugento fanti Tedeschi pagati dal Papa e cento cavalli, la qual gente era comandata da Appio Conti generale della Chiesa e dal
commissario Malvasia, e cinque in seicento fanti Tedeschi del reggimento del Principe di Eguiglione, tre
mila fanti Francesi ed otto in novecento cavalli del
Duca di Mena, col quale erano i Duchi di Guisa e di
Omala, ed i signori di Rono e della Chiatra. Nella
terra era monsignore di Estrea con novecento fanti e
circa ottenta cavalli, ma non sintato dal popolo della
città, il quale sempre aveva per antica inclinazione
desiderato il dominio de' collegati.

In pochi giorni si piantarono tre batterie, all'una delle quali erano i Valloni sotto al comando della Berlotta, un'altra ove travagliavano gli Spagnuoli sotto Antonio Zunigo e Luigi Velasco, e la terza ov'erano i Tedeschi sotto il comando di Appio Conti, ed i Francesi trincerati alla parte verso Chiom'erano rivolti alla via, onde sarebbe potnte venire il soccorso. Durò quest'assedio pochi giorni rispetto a quello che gli nomini avevano giudicato, perche il Duca di Mena com estraordinaria sollecitudine volle assistere da sè medesimo antutti i lavori, e mostrare che ora che solo comandava senza superiorità di altri capitani, avrebbe seputo con celerità e con valore condurre l'impresa a

fine; per la qual cosa impiegato con l'animo e colcerpo, ed applicato con tutta la contenzione delle sue
forze, travagliò da tante parti e con taute maniere di
mine, di batterie, di derivazione d'acque, e di frequentissimi assalti gli assediati, che non potendo più resistere convennero di arrendersi, e l'ultimo giorno del
mese monsignor d'Estrea gli rimise la terra nelle mani,
con grave querimonia dell'esercito, che per le fatiche
durate pretendeva appartenersegli il sacco; ma il Duca
alieno dalle rapine, e conoscendo il buono affetto degli uomini della terra, non volle permettere che i fovestieri si arriechissero col sangue de Francesi.

Ma nel tempo di questo assedio successe cosa, che debilitò in gran maniera l'esercito della lega; perche avendo il colonnello Lanzichinecchi del Papa negata. l'ubbidienza ad Appio Conti, che gli comandeva di far lavorare nella trincea, come facevano gli altri soldati, e venuti dalle parole all'armi, restò Appio uvciso d'una punta che gli tirò il Tedesco, il quale essendo stato in mezzo de'suoi ritenuto dal medesimo Duca di Mena, fuggì poi dalle mani di quelli che lo guardavano; onde i capitani Tedeschi, piegate l'insegne, ricusarono di voler più militare, il che non essendo stato discaro al commissario Malvasia gli licenziò dallo stipendio del Papa, ancorchè vi contraddicesse gagliardamente il Duca, con non minor errore di quello ch'all tre volte avea licenziati gli Svizzeri il Matteucci.

Erano anco diminuite le fanterie del Re Cattolico, e massimamente i Valloni, che per non essere pagati, in grandissimo numero fuggivano dalle bandiere, ed i Francesi al loro solito erano e diminuiti di numero ed abbattuti di forze; per la qual cosa fu necessario cametetee di seguitare altre imprese, non valendo Mantiet,

o per la debolezza dell' esercito, o per ordine de' ministri Spagnuoli, passare più inuanzi, benchè i Parigini sollecitassero quasi tumultuando l'Impresa di san Dionigi, la quale non volendo i capi dell'armi per ora intraprendere, ed instando tuttavia quelli della città che si accrescesse il numero delle guarnigioni per poter fare scorta più sicura alle vettovaglie che da' presidi del Re vicini erano rapite ed interrotte, fu determinato in Parigi che vi entrassero i Tedeschi del Papa, per non accrescere le forze nè agli Spagnuoli, nè al Duca di Mena; ma essendo arrivato l'ordine del Legato dopo la morte di Appio Conti, e della licenza data dal commissario a' Tedeschi, il Duca di Mena abbracciando l'occasione vi fece entrare in luogo loro il reggimento del Principe suo figliuolo, dando calore a quelli che dipendevano da lui, e che desideravano la sua grandezza.

Preso Noione, e mezzo dissoluto l'esercito, il conte Carlo si ritirò alla volta de' confini aspettando opportunità di tornarsene in Fiandra, ed il Duca di Mena passò a Rens per abboccarsi co' Principi della sua casa, e poi trasferirsi ad assistere all'assemblea di Parigi.

Il Re in questo tempo era stato costretto da non pensato accidente di trasferirsi a Turs, il che non fu senza danno delle cose sue, e particolarmente cagionò la perdita di Noione.

Già sin dall' anno mille cinquecento ottantasette avea egli trattato di dare la Principessa Caterina sua sorella in matrimonio al conte di Soessons, ma non essendo succedute le cose conforme all' appuntamento; per il quale il conte era passato a lui nell' esercito di Santongia, erano restati altrettanto mal soddisfatti gli uomini l' uno dell' altro, quanto la Principessa presa delle

maniere e della gentilezza del conte: per la qual cosa, ancorche se ne fosse egli partito e ritornato alla parte dei Cattolici durante gli Stati di Bles, era nondimeno continuata pratica segreta con lettere tra di loro, per la quale s'accenderono gli animi col progresso del tempo maggiormente, ed erano passati tanto innanzi con il mezzo di madama di Grammont, che il conte, il quale era uno di quelli che trattavano d'abbandonare il Re, trasferitosi a Turs sotto scusa apparente di visitare la madre, era poi scorso segretamente in Bearnia, con appuntamento di contrarre e di consumare il matrimonio con Caterina.

Ma il Re il quale sperava che il matrimopio della sorella fosse per agevolargli l'amieizia di altri Principi; e però faceva vari disegni intorno a quello, aveva di tal maniera intenti gli occhi alle operazioni del conte, che penetrò questo pensiero innanzi che si eseguisse: perchè avendo per lo passato amata lungamente madama di Grammont, e poi tralasciatala dopo che s'era partito di Guascogna, così come ella operava tutto quello che poteva in suo disfavore per lo sdegno dell'amor tralasciato, altrettanto erano pronte le sue più confidenti damigelle, corrotté da' donativi del Re, a tenerlo avvisato d'ogni particolare: per la qual cosa, venuto in cognizione di quello che si trattava, commise ad alcuni del parlamento che si trasferissero in Bearnia, e che impedissero questo contratto, ed egli, avendo inviato innanzi il baron di Birone creato da lui ammiraglio del mare, sotto titolo di prendere il possesso di quella dignità nel parlamento, lo seguitò poi velocemente, lasciando la corte ed il consiglio a Ciartres, e fatta venire a Turs la Principessa, la condusse seco dopo lo spazio di due mesi nella medesima città, pieno di grandissimo sdegno per vedersi così poco stimato da quelli del mederimo sengue; ma questa fu cosa che più chiaramente gli fece conoscere ch' era già tempo, nè si poteva differire di prendere partito, e di stabilire le cose sue, poichè i medesimi Principi del sangue erano apertamente alienati da lui; così ogni piocolo accidente, benchè paresse avverso, fu sempre favorevole alla grandezza ed allo stabilimento suo.

Mentre con l'armi si combatte attorno a Noione, con non minor ardore si contendeva in Parigi per la risoluzione della risposta che si dovesse dare a' Cattolici del partito del Re: perciocchè gli Spagnuoli col fondamento del Cardinale Legato cercavano di attraversarla, e portavano per manifesta ragione, che essendo la scrittura eretica, come avevano dichiarato i teologi della Sorbona, non potesse essere messa in considerazione, nè dovessero gli Stati darle risposta; la condizione che la faceva eretica, dicevano essere perchè affermava essere obbligati i sudditi a rendere ubbidiensa al Principe, aucorche fosse eretico, e per tale conosciuto e condannato da santa Chiesa; aggiungevano che questa era una rete per pigliare il sentimento de' semplici, un ostacolo per impedire il progresso degli Stati, ed una pietra di scandalo per ritardare il servizio di Dio: non doversi badare agli artifici de' nemici, nè alle interposizioni del Re di Navarra, dal quale era certo essere derivata quella scrittura, poichè i medesimi che la facevano appresentere dicevano farlo di suo consentimento, ed ella era sottoscritta non da altri che da Revol, uno de' suoi segretari di Stato, e però come al far, bene non bisogna hadare alla tentazione che porta il demonio, così al progurare la salute del reguo o stabilimento della religione, non accadere por mente alle

frapposizioni del Re di Navarra, e di quelli che parlavano per la instigazione e per la medesima bocca sua.

All' incontro dicevano molti de' deputati che non si doveano chiudere le orecchie a quelli del medesimo sangue e della medesima religione, che cercavano per avventura d'emendare gli errori loro e di salvare la coscienza col ritirarsi alla parte de' buoni Cattolici, e di aderire al partito dei collegati; che quando questo fosse succeduto, il Re di Navarra sarebbe rimaso così debole ed abbietto, che non s'avrebbe molto a faticare per debellarlo: doversi tenere ed avidamente abbracciare ogni mezzo che potesse condurre alla pace, essendo questo l'ultimo fine al quale i buoni Francesi tendevano, ed al quale per loro salute tutti aspiravano, e se si potesse di comune consentimento 'trovare il mezzo di conseguire la quiete, a che volersi ingol-Are in nuove miserie della guerra, ed in nuove e perpetue turbolenze dell' armi? Per questo avere il Duca di Mena nella sua dichiarazione invitati i Cattolici del partito contrario a convenire ed a conferire con lui; questo aver loro protestato con aggiungere che se non si risolvevano d'unirsi con lui, sarebbono rei di tutti i mali e di tutte le calamità susseguenti, la quale protesta avendo commesso i Cattoliei, e dimandando loro ora la conserenza, si sarebbono fatti rei del medesimo delitto quelli che non avessero voluto accettarla: che non importava che parlassero con licenza del Re, perchè le cose non si fanno, nè si ottengono tutte in un colpo: ch' essendo sottoposti ora al suo dominio erano necessitati a parlare di questa maniera, ma che persuasi poi, e tirati a poco a poco con la ragione e con la dolcezza, avrebbono per avventura fatta più chiara e più espressa risoluzione; che non importava che Revol

fosse segretario del Re di Navarra, perch' egli era Cattolico, e forse non meno inclinato a rivoltarsi degli
altri: che già si sapeva che i medesimi Principi del saogue trattavano di mutar partito; che i Cattolici erano e
mal soddisfatti che non fossero loro attese le promesse
della conversione, e però era necessario fomentare questo principio di alterazione, siutarli a partovire una
ferma deliberazione, e per mezzo di essa riunire tutti
i membri in un corpo per conseguire la salute e la
quiete del regno.

Questa opinione era più plausibile, ed era portata da' confidenti del Duca di Mena, dal quale avevano avuto ordine di farla riuscire, nè altro vi mancava che l' assenso del Legato, dal quale gli Stati ed il Duca medesimo non si volevano in alcun modo alienare.

Andò pertanto a lui l'Arcivescovo di Licue, e gli dimostrò che non si abbracciando la proposta de Realisti era per seguire grandissimo tumulto, perchè la nobiltà e l'ordine plebeo la sentivano così gagliardamente, che stanchi della guerra e de' travagli dell'armi si sarebbono sollevati, con grave pericolo che non si rivoltassero al Re di Navarra; che in questa conferenza non si poteva dubitare d'alcun male, perchê vi si sarebbono impiegate persone tali, che non sarebbe pericoto che fossero per abbandonare la causa della religione: che se i Cattolici del Re si volessero accostare al partito de' collegati, sarebbe stato il punto della vitteria, e se anco se ne fossero mostrati alieni, era favile dopo d'aver dato in apparenza soddisfazione al mondo ed agli Stati, di disciogliere l'abboccamento per mille mezzi : che ance al tempo del Cardinale "Gaetano erano seguiti molti trattati ed abbocomenti e didui medesimo e di altri, nè per ciò era seguito al-

cuno assurdo, e che non lo facendo al presente egli sarebbe giudicato pertinace ed alieno dalla concordia, non che scrupoloso e severo: che se non si abbracciava per la sola opposizione sua la proposta de' Cattelici, sarebbe stato attribuito ad alterezza fuori di tempo, e ad una troppo interessata unione con gli Spagnuoli, la quale forse non sarebbe piacinta a Roma: che già tutti ne mormoravano, e che la dimanda era tanto onesta, che quelli che la ricusassero si sarebbono messi manifestamente dalla banda del torto.

Il Legato, che già aveva ingombrate le orecchie dalle voci popolari che dannavano il suo troppo assentire agli Spagnuoli, avendo soggiunto il Proposto de' mercanti che la città la quale da questa conferenza aspettava il beneficio di liberarsi in parte dalla strettezza, avrebbe senza fallo tumultuato, e strepitando tuttavia gagliardamente quelli del parlamento, e dando voce di voler protestare agli Stati, assentì finalmente in segreto che si rispondesse a' Cattolici, e che si accettasse la conferenza, ma senza suo apparente consentimento. Così con pienezza di voti fu negli Stati decretato di attendere alla conferenza, ed il quarto dì di marzo formarono la risposta a' Cattolici di questo tenore.

Abbiamo veduta, già alcani giorni sono, la lettera che ci è stata scritta ed inviata per un trombetta sotto il vostro nome, la quale desidereremmo che venisse da voi, e con tal zelo ed affesione, qual era vostro solitto avanti queste ultime miserie di postare alla contervazione della religione, e con quel sispetto ed osservanza ch' è dovuta alla Chiesa, a nostro Signore ad alla Santa Sede. Saremmo per certo subito d'accordo ed uniti insieme contro gli eretici, nè ci sarebbono più necossarie altre armi per abbattere e fracateare questi

novelli altari alzati contro i nostri, e per impedire lo stabilimento dell' eresia, la quale per essere stata tollerata o piuttosto onorata di premio e di ricompensa allorchè si dovea castigare, non è contenta oggidì di essere ricevuta ed accettata, ma vuole divenir padrona; ed imperiosamente signoreggiare sotto l'autorità d'un Principe eretico.

Ed ancorchè in essa lettera non vi sia nominato aleuro in particolare, nè sia sottoseritta da alcuno di quei di cui porta il nome, e che siamo perciò incertii ohi ce l'abbia inviata, o piuttosto sicuri ch' è fatta a suggestione d'altri, non avendo i Cattolici al presente, nel luogo ove siete, la libertà necessaria per udire, deliberare e risolvere col consiglio e giudizio della loro coscienza cosa alcuna di quelle che il nostro male e la comun salute richiede, non avremmo però tanto tardato a farle risposta, se non fosse che stavamo aspettando che l'assemblea fosse più piena ed accresciuta di buon numero di persone, le quali erano in istrada per trovarvisi, de' quali sendo giunta la maggior parte, per dubbio che il nostro si lungo silenzio non sia calunniato, ve la facciamo oggi senza differirla in altre tempo per aspettare gli altri che restano a venire.

E dichiariamo primieramente che tutti noi abbiamo giurato e promesso a Dio, dopo aver ricevute il suo preziosissimo corpo e la benedizione della Santa Sede per le mani di monsignor Legato, che lo scopo di tutti i nostri consigli, il principio e messo e fine di tutte l'azioni nostre sarà di assicurare e di conservare la Religione Cattolica Apostolica e Romana, nella quale vogliamo vivere e morire.

Avendoci la verità istessa, che non può mentire, fatta imparare che cercando pria d'ogni altra idegna

cosa il reguote gleria di Dio, le benedizioni temperali vi si troverenno congiunto, tra le quali muttiamo in primo luogo dopo la religione la conservazione dello Stato intiero, e che tutti gli altri mezzi d'impedire la ruina e dissipazione fondati nella sola prudenza umana sentono dell'ampietà, sono ingiusti, contrari al debito e professione che facciamo d'essere buoni Cattolici, e senza apparenza d'aver mai alcutt buon successo.

Essendo liberati dagli accidenti e periodi che gli nomini dabbene antiveggino, e dubitano per il mali che l'eresia produce, non riproveremo alcun consiglio che possa aiutare a diminuire o far finire le dostruttiscriei Perciocche riconosciano e sentiamo pur troppo le castamità che la guerra civile produce, nel abbiamo binoi gho d'alcuno per riconoscene le piagha nestre una bio e gli cumini sanno chi ne sono gli autori. Bustaci di dire che siamo instrutti ed instituiti nella dottalna della Banta Chica, nel possono, gli animi e seccienze nestre avere tranquillità e riposo, o gustar alcun bene mantre staranno in dubbio e sospetto di perdere la religiono; di sui il pericolo man si può dissimulane ne evitare, se si continua come si è cominciato.

Quindi è che giudicando, come voi, essere necessare rissima la nostra riconciliazione, la desideriamo parimente con egni affetto, e la ricerchiamo con certità veramente cristiana, e vi preghiamo e scongiuriamo su nome di Dio di concedercela. No vi arrestimo pento i biacimi e rinfacciamenti che gli cretici dicaddossare.

Quanto all'ambizione che pubblicano essere aggioniti delle nostre armi, è in poter vostro di viderci per enitro, e scoprire se la religione ci serve di consumidi pretesto: l'acciate gli cretici che seguite di detestate/insieme: se noi per rendere grazie a Dio levismo de mini

al cielo, se siamo pronti e disposti a seguir tutti i buoniconsigli, ad amarxi, ad onorarvi, a rendere il rispetto: e servizio a chi sarà dovuto, lodateci come uomini dabbene, a' quali è bastato l'animo di sprezzare tutti è pericoli per conservare la religione, nè è mancata integrità e misura per non pensare a cosa che fosse contra l'onore e la ragione; se n'avviene il contrario, accusate la nostra dissimulazione, e condannateci come scellerati, metterete, ciò facendo, contro di noi il cielo e la terra, e ci farete cader l'armi di mano come vinti. a ci lascerete sì deboli, che la vittoria sopra di noi sarà senza pericolo e senza gloria. Biasimate in questo mezzo il male dell'eresia che v'è noto, e dubitate piuttosto: di questo canchero, il quale ci divora e guadagna tratto, di paese, che di questa yana edi immaginaria ambizione, che non vi è, o se pur vi è, si troverà sola e mal seguita quando sarà spogliata del mantello dello religione.

E parimente nua calunnia l'accusarci che introduciamo gli stranieri nel regno; è necessario far perdita della religione con l'onore, con la vita e con i beni, o d'opporsi alla forza degli cretici, a' quali niuna cosa' può piacere se non la nostra ruina; però siamo astrettiservircene, poiche sono contro di noi l'armi vostrei !

Sono i beatissimi Padri e la Santa Seda che ci hanno mandato soccorso, ed ancorché siano stati chiamati molti a quella suprema dignità dopo questi altimi moti. non vi è stato pun une che abbia cambiato affezione verso di noi sutestimonio certissimo che la mostra causa è giusta. E il Re Cattolice , Principe alligato e confederato a questa sprone, solo potente oggidi per manu tenere e disendere la religione, ci ha parimente sintati con le sue forze e con le facoltà, sensa tottavia altro

premio o ricompensa, che della gloria, quale gli ha gimtamente acquistata opera così buona

Ebbero i Re nostri contro la ribellione degli eretici ed in simili necessità ricorso a loro: abbiamo seguito l'esempio loro senza entrare in alcun trattato che sia pregiudiziale allo Stato o alla nostra ripatazione, ancorchè la necessità nostra sia stata molto maggiore della loro. Mettetevi pinttesto avanti gli occhi gl' Inglesi che vi aiutano a stabilire l'eresia, essere gli autichi nemici del regno, che portano ancora il titolo di questa assurpazione, ed banno le mani tinte dell'innocenta sangue d'un infinito numero di Cattolici che hanno costantemente patita la morte per servire a Diocal alla Chiesa.

Gessate parimente di tenerci per rei di lesa Maesta, peresoccità non vogliamo ubbidire ad un Principe eretino, che dite essere nostro Re naturale, ed avvertire che, chinando gli occhi a terra per vedere le leggi umane, nati mettiate in obblio le leggi divine che vengono dal cielo.

Non è la natura ne la ragion delle genti che c' insegna a riconoscere i Re nostri, ma la legge di Dio,
quella della sua Chiesa e del regno, le quali richiedono
dal Principe che ci ha da comandare non solo la prossimità del sangue, alla quale vi arrestate, ma ancora
la professione della religione Cattolica, e quest' ultima
qualità ha dato nome alla legge che noi chiamiante
fondamentale dello Stato, sempre segnita ed osservata
dal nostri maggiori sensa secezione alcuna; ancorche
l' altra della prossimità del sangue sia stata alcune volte
alterata, restando intravia il regno intiero e nella sua
dignità di prima.

Rer venire dunque ad una sì santa e necessaria ri-

conciliazione noi accettiamo la conferenza che domandate, pur che sia tra Cattolici solamente, e per deliberare intorno a' mezzi di conservare la Religione e lo Stato, e perchè desiate che sia fatta tra Parigi e san Dionigi, vi preghiamo che troviate buoni i luoghi di monte Martire, di san Moro e di Chianlliotto nel palazzo della Regina, e che vi piaccia mandare i deputati da voi tra il fine di questo mese nel giorno che avviserete, del che essendo avvertiti, non mancheremo di farvi trovare i nostri, e di procedervi con sincera affezione libera da ogni passione, e di porgere preghi a Dio che la riuscita ne sia tale, che vi possiamo trovar insieme la conservazione della Religione, dello Stato, ed un buono, sicuro e durabile riposo, come anco lo preghiamo di conservarvi e darvi lo spirito suo per conoscere ed abbracciare il più utile e salutare consiglio per la salute universale.

Ricevuta questa risposta, e letta nel consiglio del Re, il quale dal viaggio di Poetù non era ancora tornato, deliberarono quei ch' erano presenti di proseguire la conferenza, ma di differire i particolari di essa, fin che se n'avesse il consentimento del Re e la pienezza de' voti del consiglio. Così con una scrittura piena di cortesi concetti escusarono la tardanza, e finalmente avendo avuto il beneplacito replicarono con altre lettere, e si concluse di tener la conferenza tra le città di Parigi e di san Dionigi nel borgo di Surena.

Nell'elezione de' suggetti che dovessero intervenire a questa trattazione vi fu in Parigi da contendere vivamente, perchè il Legato e gli ambasciatori Spagnuoli si sforzavano di farvi includere Guglielmo Rosa Vescovo di san Lis, uomo d'aspra natura e d'acerba eloquenza, la quale profusamente aveva esercitata molti

DAVILA VOL. IV

anni contra i Re e contra il loro partito; ed all' incontro quei che inclinavano alla pace, desideravano che vi fosse incluso il signore di Villeroi, il quale da molti era escluso come parziale del Re.

Per comune soddisfazione finalmente restarono esclusi e l' uno e l'altro di questi suggetti, e furono eletti concordemente l'Arcivescovo di Lione, Monsignor Pericardo Vescovo di Avranchies, Goffredo di Billi abate di san Vincenzo di Laon, l'ammiraglio di Villars, il conte di Belin, il baron di Talma, i signori di Montigni e di Montolino, i presidenti Maestro e Giannino, Stefano Bernardo avvocato nel parlamento di Digiuno, ed Onorato Laurenti consigliere nel parlamento di Provenza.

Quelli della parte del Re elessero l'Arcivescovo di Burges, i signori di Chiavigni e di Bellievre, il conte di Scombergh, il presidente Tuano, Nicolò signore di Rambuglietto, il signore di Poncarre ed il segretario Revol; ma nel primo congresso, per comune consenso dei deputati, entrarono dalla parte del Re anco il signore di Vic governatore di san Dionigi, e dalla parte della lega il signore di Villeroi, che il Duca di Mena desiderava per ogni modo che v'assistesse, e con il progresso v'intervennero anco i signori di Rono e della Chiatra.

Intanto ai due d'aprile il Duca di Feria aveva avuta solenne e pubblica audienza dagli Stati, nella quale con una orazione latina avea profferita l'assistenza degli aiuti del Re Cattolico all'assemblea per conservazione della religione, e per elezione d'un Re, quale la condizione de' tempi lo ricercava, ed avea presentate similmente lettere del Re Filippo, nelle quali dopo molte cortesi parole si riferiva a quello che il Duca di Feria

e gli altri ambasciatori avrebbono rappresentato a suo nome, i quali dissero che si riserbavano di farlo dopo che il Duca di Mena e gli altri Principi fossero venuti agli Stati, i quali ancora si trovavano a Rens all'abboccamento col Duca di Loreno.

Ivi non erano meno discordi gli animi nè meno differenti le opinioni, di quello che si fossero negli Stati, perchè il Duca di Loreno, vedendo che gli altri non erano disposti a cedergli come capo della casa, e sapendo che gli Spagnuoli erano già impiegati nel diseguo di far eleggere l'infante, si cominciava a stancare della guerra, la quale con molto danno de' suoi popoli tutti questi anni a dietro aveva sostenuta, e benchè gli Spagnuoli talora spargessero fama che l'infante eletta Regina avrebbe preso il Cardinalè suo figliuolo per marito, questo gli pareva così assurdo, che non era inclinato a crederlo; e poichè non poteva conseguire altro si sarebbe contentato della pace, per la quale a lui fossero restate le città di Tul e di Verduno.

All' incontro il Duca di Mena desiderava ch' egli persistesse nell' armi e che favorisse l' elezione sua e de' figlinoli, parendogli che alla sua opera ed alle fatiche si convenisse questo premio, e che altra persona non fosse al presente abile a sostenere questo peso: ma questa sua intenzione accennava più tosto che la proponesse, e con destrezza procurava d'insinuarla negli altri, tra' quali, come i Duchi d'Omala e di Ellebove aderivano a lui, così quelli di Nemurs e di Guisa non vi assentivano, e l' uno e l' altro intenti a procurar per sè stessi, e pieni di speranze che gli Spagnuoli potessero finalmente concorrere con il maritaggio dell' infante in uno di loro.

Sforzossi il Duca di Mena di distraerli da questo

pensiero con far loro vedere questo essere molto lontano dal fine degli Spagnuoli, i quali non avevano altro disegno se non che la corona fosse in potere dell'infante, e da lei, o in vita o dopo la morte, fosse unita ed incorporata a quella di Spagna, il che ripugnava a darle un marito giovane, Francese ed abile a poter signoreggiare non solo la volontà di lei, ma anco quella de' popoli, e le forze della nobiltà e del regno.

Era cosa notabile che in una assemblea della casa di Loreno il Re nondimeno v'avesse ancor egli grandissima parte, perchè con assenso del gran Duca di Toscana, Girolamo Gondi avea principiato per innanzi e continuava ora a trattare col Duca di Loreno, per fare che inducesse sè medesimo e gli altri a pensare d'accordarsi col Re, proponendo la sua conversione, cauzione e sicurezza pienissima per la religione, e di dare la sorella per moglie al Principe di Loreno con quelle città che il Duca desiderava e pretendeva; e dall' altro canto per mezzo del conte di Scombergh avea attaccata pratica col Duca di Mena, mostrandogli che molto più facilmente sarebbono convenuti tra di loro privatamente, che se aspettassero l' effetto della conferenza, perchè egli era disposto a gratificarlo ed a concedergli in fatti di presente quello che gli Spagnuoli promettevano in parole di dovergli concedere in futuro.

Ma erano ancora troppo vive e troppo fresche le speranze di ciascheduno degl' interessati, le quali abbagliando l'intelletto ed ingombrandolo di passioni, non lasciavano che si venisse ancora a questa deliberazione; di modo tale che non convenendo tra loro, e non concordando in alcun terzo, all'ultimo partirono senza

conclusione, eccetto che il Duca di Loreno diede commissione al signor di Bassompiera suo ambasciatore agli Stati d'aderire nella trattazione al volere del Duca di Mena in quello che concernesse l'interesse loro e le cose degli Spagnuoli senza dichiararsi in proposito della elezione.

Il Duca di Mena con il nipote di Guisa e col Duca d' Ellebove, ancora incerto del suo disegno, s' incamminò verso Parigi; il Duca di Loreno, più desideroso di quiete che d'altro, ritornò negli Stati suoi, ed il Duca di Omala passò in Picardia per assistere al conte Carlo, che con le genti del Re Gattolico s'era fermato a' confini.

Intanto s'era principiata la conferenza a Surena il di vigesimonono d'aprile, ove dopo i primi congressi e le scambievoli esortazioni di abbandonare gli affetti e gl'interessi, e di attendere sinceramente al bene ed alla salute comune si mostrarono i deputati le loro commissioni e l'autorità che avevano, si diedero i passaporti e le sicurezze per l'una parte, e per l'altra, e s'introdusse ragionamento di fare una sospensione d'armi per i luoghi vicini, acciocchè essi deputati e quelli del loro seguito, potessero liberamente stare e praticare senza inquietudine e senza sospetto, la quale tregua fu poi stabilita e pubblicata il terzo giorno di maggio per quattro leghe attorno a Parigi, ed altrettante attorno a Surena, il che rallegrò di maniera il popolo di Parigi, già tanti anni chiuso ed imprigionato fra le sue mura, che ognuno potè facilmente accorgersi quanto la pace, se seguisse, apporterebbe di consolazione e di gioia a tutti i popoli della Francia.

S'accordavano ambe le parti in un medesimo punto, che la pace fosse necessaria per sollevare la Fran-

cia delle presenti miserie e dalla futura ruina, ciascuno la lodava, e si mostrava pronto ad abbracciarla, ma nel trattare de' mezzi propri per conseguirla erano totalmente discordi, perciocchè i deputati della lega tenevano il fondamento di tutte le cose essere la religione, e non doversi nè potersi stabilire alcun accordo, nel quale ad essa non s'avesse il primo e principale riguardo, e però esortavano i Realisti ad abbandonare il Principe eretico che seguivano, ed unendosi tutti ad un fine, eleggere concordemente un Re Cattolico, grato ed approvato dal Sommo Pontefice, con lo stabilimento del quale, estirpate le radici delle discordie che nascevano dalla diversità della religione, si venisse unitamente a stabilire la polizia, il buon governo, la pace ed il riposo del regno; all' incontro i deputati della parte del Re sostentavano che il fondamento della pace fosse il riconoscimento e l'ubbidienza ad un Principe legittimo, chiamato dalle leggi, e veramente Francese, sotto all' ombra del quale riunendosi tutti, venissero a cessare le dissensioni e le turbolenze: dicevano la Religione essere attributo secondario, perchè anticamente i Cristiani aveano ubbiditi e riconosciuti molti Principi, non solo eretici e scismatici, ma inimici ancora e persecutori della Chiesa, ed i padri più santi e più intelligenti del cristianesimo, anzi gli Apostoli medesimi aveano insegnata e predicata questa ubbidienza, e però esortavano quei della lega a riunirsi nella ricognizione del Re, al quale sicuramente per virtù della legge Salica, e per diritta linea di discendenza indubitata s'apparteneva la corona, perchè siccome egli avrebbe date tutte le sicurezze più piene e più ampie che si potessero desiderare per la conservazione della religione, così col tempo si potrebbe anco ridurre ad abbracciare ed a seguire la dottrina Cattolica, dalla quale non si mostrava ostinatamente alieno.

Non potevano le orecchie dell' Arcivescovo di Lione e degli altri suoi colleghi sopportare questa dottrina, ma l'abborrivano e la confutavano con detestazione, benchè l'Arcivescovo di Burges con grande apparato di dottrina e di autorità e di esempi si sforzasse di sostenerla, e dicevano liberamente questa essere la strada di fare il regno scismatico, ed alienarlo dal consorzio della Chiesa Cattolica, e che più tosto eleggerebbono perdere la vita, che consentire a cosa così brutta e così perniciosa; e dall'altra parte l'Arcivescovo di Burges dimostrava, che l'ostinarsi sopra di questo punto era un assoggettare il regno al' dominio non solo de' Principi stranieri, ma de' suoi più acerbi nemici, e ch'essi, poichè conoscevano di vivere liberi nella loro coscienza e nel mantenimento della religione, non volevano per alcun modo farsi rei di così grave delitto.

Dopo lunghe disputazioni l'Arcivescovo di Burges propose, che poichè non si potevano accomodare a riconoscere un Re che non fosse pubblicamente e certamente Cattolico, dovessero unitamente esortare il Re Enrico a mutar religione ed a ridursi nel grembo della Chiesa, perchè se esso abbracciasse l'invito, e vi si risolvesse, sarebbono cessati i dubbj e le occasioni di dissentire da lui, e se ricusasse di farlo, allora ciascun Cattolico l'avrebbe abbandonato, e tutti uniti avrebbono eletto un altro Principe del sangue cattolico, e di comune loro soddisfazione.

Replicarono i collegati non potere nè dovere ingerirsi ad esortare nè ad invitare il Re di Navarra, il quale non solo aveva molte volte mostrato di non cu-

rare, anzi di sprezzare questi inviti, ma avendo promesso anco a loro di farsi cattolico gli aveva ingannati, ed abusata la credulità loro, onde se non aveva
tenuto conto degli amici, tanto meno si poteva credere che ne tenesse de' suoi nemici, e ch'essendo stato
dichiarato dalla Sede Apostolica eretico relapso ed iscomunicato, non potevano trattare con esso lui, nè ingerirsi in alcuna cosa appartenente all'interesse suo.

Mostrarono i Realisti, ch' egli ora pareva mutato di parere, che gl'inviti che altre volte gli erano stati fatti, erano stati minaccevoli ed accompagnati dalla forza, e che per questo gli aveva rigettati, come poco decenti alla sua riputazione, ma che ora accettava in buona parte l'esortazioni fatte in forma di preghiere, e dava mille segni di volersi riconciliare con la Chiesa; che non aveva osservata la promessa per l'impedimento dell' armi e della guerra, perchè la conversione sua era il dovere che si facesse con decoro, con dignità e senza violenza, e che speravano di vederlo cattolico di breve; al che replicavano gli altri, che si sarebbono rallegrati della sua conversione quando fosse seguita, per la salute sua; ma che questi stimavano artifici politici per ingannare i semplici, nè essi potevano sopra di ciò fondare risoluzione alcuna. Con queste dispute si consumarono molte sessioni senza venire a conclusione, di modo che molti giudicavano, come da principio aveano pronosticato, che la conferenza si dovesse dissolvere senza alcun frutto.

Da questo gli Spagnuoli prendendo animo, e per la risoluzione che mostravano quei della lega di non voler assentire di riconoscere altro Re, che sinceramente Cattolico, e per la perseveranza che vedevano nel Re e ne' suoi deputati di posporre il punto della religione alla legge Salica ed al governo politico del regno, deliberarono di fare l'ultimo sforzo, e di proporre l'elezione dell'infante per ultima macchina del tentativo loro.

Per la qual cosa avendo il Cardinale Legato fatte fare molte processioni e preghiere, con non minore pompa che divozione, per pregar Dio d'inspirare gli Stati alla buona elezione de' mezzi convenevoli alla comune salute, si radunarono il decimonono di di maggio nel suo palagio oltre gli ambasciatori Spagnuoli che dovevano fare la proposta, il Duca di Mena, quelli di Guisa, d'Omala e di Ellebove, il conte di Chialignì, il signore di Bassompiera per nome del Duca di Loreno, il signor della Piera per il Duca di Savoia, Lorenzo Tornabuoni per il Duca di Mercurio, il Cardinale di Pellevè, il conte di Belin governatore di Parigi, e per nome degli Stati sei deputati eletti per trattare con i ministri Spagnuoli, l'Arcivescovo di Lione ed il Vescovo di san Lis per gli Ecclesiastici, i signori della Chiatra e di Montolino per la nobiltà, il Proposto de' mercanti di Parigi e Stefano Bernardo per la plebe.

In questa radunanza, nella quale consisteva tutto lo spirito degli Stati e tutta la mente della lega, cominciò il Duca di Feria a detestare il colloquio che si teneva con quelli della parte del Re, che il Cardinale Legato ed esso con i compagni aveano assentito a questa conferenza per non mancare ad alcun mezzo possibile per ridurre i deviati nel grembo di Santa Chiesa, ed acciocchè vedendosi tanto più manifesta la ostinazione de' Politici, i quali sottoponevano la religione alla considerazione delle cose temporali, il mondo si certificasse e della loro malvagità e della buona mente del

Re Cattolico, il quale aveva per principale oggetto la carità cristiana, la salvezza della religione, e con queste condizioni la quiete e la felicità di quel cristianissimo regno: ma che essendosi fatto anco questo sforzo, e supplito a tutti i numeri ed alla curiosità di tutti gli nomini, era ormai tempo di disciogliere questi trattati, che senza speranza di frutto alcuno portavano seco pericolo di molti mali, ed attendere ormai alla elezione di chi avesse per comune consentimento da possedere la corona, per il qual fine s'erano da tante parti con così lunga fatica congregati: che il Re Cattolico, il quale avea speso tant' oro, e profuso tanto sangue dei suoi sudditi per sostentamento di questa causa, come non aveva mai ricusato alcuna apertura di quei rimedi, che s' era creduto potessero giovare al bene universale, così finalmente era venuto in cognizione, che non vi fosse migliore nè più giovevole partito per tutte le parti quanto un solo, nel quale il giusto, l'onesto, l' utile ed il comodo concorrevano unitamente: che questo era l'elezione in Regina di Francia dell'Infante Clara Eugenia Isabella figliuola di Sua Maestà Cattolica, alla quale per esser nata di Elisabetta figliuola primogenita del Re Enrico III, e per essere mancata la stirpe masculina di esso Re, giustamente e legittimamente si apparteneva la corona, come con mille autorità e disposizioni delle leggi e della ragione era facile di provare: che a questa giustizia voleva il Re e desiderava che concorresse l'elezione degli Stati per maggior soddisfazione universale, acciocchè la gratitudine degli animi Francesi, memore di quanto egli aveva operato in servizio loro, concorresse con la giustizia della causa per istabilire il , contento ed il riposo comune.

Qui si diffuse egli largamente nelle laudi dell' infante,

mostrando la sua prudenza, la magnanimità, il valore, condizioni ben degne di reggere un così nobile governo, e finalmente concluse che di già erano ottomila fanti e duemila cavalli presti per entrare ad ogni richiesta degli Stati ne' confini, che altrettanti ne sarebbono in pronto fra tre mesi, tutte le quali forze sarebbono pagate dal Re a guerra finita, e che al Duca di Mena si pagherebbono centomila scudi ogni mese per trattenere diecimila fanti e quattromila cavalli Francesi: che se queste forze fossero giudicate inferiori al bisogno, il Re Cattolico ne avrebbe aggiunte tante altre, quante fossero state bastanti, dovendosi credere, che per l'affetto sviscerato ch' egli alla figliuola portava, non avrebbe mancato d'impiegare ogni sua forza per renderla pacifica e libera posseditrice del regno; protestando e promettendo in ultimo, che i Principi della casa di Loreno principalmente, e poi tutti gli altri signori e baroni sarebbono stati largamente riconosciuti e contentati, ridotti nel primo splendore gli Ecclesiastici, soddisfatta la nobiltà, alleggerita la plebe, e tutti gli ordini della Francia ridotti non solo a piena quiete e tranquillità, ma nell'antico splendore e gloria della loro nazione.

Avendo il Duca di Feria in questo modo terminato il suo ragionamento, il Vescovo di san Lis, il quale con impazienza aveva aspettato il fine delle parole, senza dar tempo che alcun altro, a chi per ordine toccava, dicesse il suo parere, salito in piedi disse sdegnosamente che i Politici avevano vinta la loro opinione, i quali avevano sempre conteso che sotto il velame della religione stava nascosto l'interesse di Stato, il che avendo egli con i suoi compagni su per i pulpiti con grandissimo sforzo procurato sempre di confutare, ora gli doleva nell'animo d'intendere dalla bocca e dalla con-

fessione propria degli ambasciatori, che fosse vero, e che i predicatori ingannando sè stessi e gli altri, avessero difeso e protetto il falso: che da qui innanzi crederebbe che gli Spagnuoli non fossero meno Politici de' Navarresi: ma che gli pregava, per onor proprio e per riputazione della santa unione, a desistere da questo pensiero, perchè essendo stato il regno da mille e dugento anni gloriosamente posseduto da' maschi, conforme alla disposizione della legge Salica, non era il dovere ora trasferirlo nelle femmine, le quali con la varietà de' loro matrimoni chiamassero varietà di signori, e sottoponessero la nazione Francese al dominio de' forestieri.

Atterrì questa libera ed improvvisa risposta di uno de' principali stromenti della lega, e dei più acerbi nemici del Re, l'animo non solo degli ambasciatori Spagnuoli, ma di molti ancora di quelli dell'assemblea, dubitando che questo così libero rimproverare fatto senza rispetto sconcertasse e ponesse in confusione tutte le cose: ma il Duca di Mena con destrezza si studiò di scusare le parole del Vescovo di san Lis, attribuendo a soverchio zelo, o a troppo fervore dell'animo le sue parole, accennando ch'egli talvolta usciva di sè medesimo, e mostrando che fatto capace del dovere e della ragione, avrebbe da sè stesso corretto quello che senza pensarvi aveva, tratto dal primo impeto, così licenziosamente profferto.

Ripigliarono animo gli ambasciatori per i conforti del Duca di Mena, del Cardinale di Pellevè e di alcun altro, ma restò veramente chiaro che monsignor di san Lis in tutto il corso de' moti aveva, non per ambizione o per interesse alcuno, com' era imputato da molti, ma perchè così gli dettava la coscienza, favorito profusamente le parti dell'unione, e parlato con acerbità e con libertà molto continua contra la persona del Re presente e contra la memoria del Re passato.

Comunque si fosse, certo è che le parole sue aiutarono a discreditare gli Spagnuoli, e che l'esempio suo commosse molti di quelli che non per alcun proprio interesse, ma per il rispetto della religione, seguivano le parti della lega. E nondimeno gli Spagnuoli, non si perdendo d'animo per la dissimulazione del Duca di Mena, e per la speranza che avevano in molti dei deputati, dimandarono l'audienza pubblica nell'assemblea degli Stati, ed ottenutala il giorno vigesimosesto, fu primo a parlare Giovan Battista Tassis, il quale con un ragionamento breve, ma molto artificioso, fece la proposizione dell'infante, ed Inico di Mendozza dopo di lui con lunga disputazione divisa in sette trattati espose le ragioni, ch' ella pretendeva alla successione della corona, concludendo e l'uno e l'altro di loro, che non per porre in litigio quel che si voleva riconoscere dalla. spontanea elezione degli Stati, ma per informare e per appagare gli animi, s' erano dedotte quelle ragioni, acciocchè con prudente avviso la libera disposizione dell'assemblea si confrontasse col diritto, e si conformasse con la ragione, volendo l'infante riconoscere da loro per elezione quello che dirittamente le aspettava per successione.

Fu non meno gravemente sentita questa proposizione dalla maggior parte de' deputati, di quello che fosse stata sentita dal Vescovo di san Lis. Molti si sdegnarono che a loro come ad uomini o schiavi dell' altrui volere o incapaci del proprio interesse, fosse proposto il dominio de' forestieri; altri si ridevano che questa

proposizione fosse fatta senza quegli apparati d' eserciti, d'armi, di denarí e di forze che la riputazione ricercava e che richiedeva il bisogno: alcuni dannavano di poca prudenza gli Spagnuoli, che avevano ardito di dichiarare il loro pensiero senza aver prima preoccupati gli animi, e dispostili con il potente preparativo dell'interesse, e non mancarono di quelli, che, disputando anco della ragione, dicevano, che quando si dichiarasse le femmine avere ragione all'eredità della corona, ella verisimilmente apparteneva a' Re d' Inghilterra primi discendenti da femmine, co' quali si erano fatte tante e così lunghe guerre per rigettare questa pretensione, e per sostenere la legge Salica e la legittima successione de' maschi.

Molto più di tutti, benchè occultamente, se ne alterarono i Principi della casa di Loreno, che aveano pretesa per sè medesimi l'elezione alla corona, ed il Duca di Mena, benchè più finamente di tutti dissimulasse, ed in apparenza mostrasse di non si voler discostare dalla volontà del Re di Spagna, e da quello che aveva appuntato a Soessons con gli ambasciatori, nondimeno occultamente concitava gli animi de' deputati a rigettare questa proposizione come poco onorevole alla nazione, pericolosa di servitù, dannosa a sè medesimi ed alla libertà de' loro posteri, e non fondata sopra alcuna sicurezza presente, ma tutta vanamente appoggiata all'incertezza delle promesse future.

Non era dubbio che i deputati non dovessero concordemente rifiutare questa proposta, ma per non esacerbare gli Spagnuoli, e per dare tempo di maturarsi alle cose, risposero, dopo molti complimenti, che si sarebbe posta l'instanza loro in consultazione, per darne quanto prima fosse possibile la risposta, la quale mentre s'attende, il Duca di Mena per trovar via all'esclusione di questo negozio, cominciò a trattare con gli ambasciatori; che marito si sarebbe dato all'infante, quando ella dagli Stati fosse eletta Regina, ed instò che si dichiarassero, che commissione avevano dal Re Cattolico in questo fatto.

Fu la risposta loro simile in tutto al restante di questo truttato, perchè non dubitarono di dichiararsi che il Re proponeva di darle per marito l'Arciduca Ernesto d' Austria fratello dell' Imperatore, il quale aveva anco destinato successore al Duca di Parma nei suoi paesi di Fiandra. Questa risposta trovò subito l'esclusione, perchè replicarono tutti concordemente, che non volevano Re di differente linguaggio nè di diversa nazione, e che l'orecchie Francesi non si potevan accomodare a sentirlo; e benchè il Duca di Mena fingesse di approvare per vari rispetti la persona dell'Arciduca, gli altri non ostante dichiararono liberamente di non volerlo; il che come fu noto agli Spagnuoli, vedendo che l'elezione dell'infante prendeva piega del tutto disperata, se non vi aggiungevano qualche gagliardo appoggio per sostenerla, dissero avere commissione, quando la persona di Ernesto non piacesse agli Stati, di proporre che il Re Cattolico mariterebbe l'infante in un Principe Francese, il qual in termine di sei mesi sarebbe eletto e nominato da lui.

Non dispiacque universalmente a tutti questa proposta, perchè molti si misero in pretensione, tra'quali erano il Duca di Guisa, il Duca di Nemurs ed il Cardinale di Loreno; ma il Duca di Mena, laudando pubblicamente questa proposta, cercava di sottrarre da essi se inclinassero nella persona d'alcuno de'suoi figliuoli, del che essendosi assai chiaramente certificato che non

erano per assentirvi, perchè non volevano mettere il dominio del regno nelle sue mani, essendo certi che l'infante sarebbe s tata semplicemente moglie, ma non padrona, cominciò a tirare a traverso molto più di quello che aveva f atto per lo passato, ed attese a fomentare la conferenza che tra' Cattolici de' due partiti non s' era mai in termessa di tenere a Surena.

Il Re al quale erano note tutte le cose che si trattavano, cercava per ogni modo col mezzo della conferenza di distornare ciascuna risoluzione degli Stati; ma non profittavano molto i suoi deputati per la grave opposizione della religione, anzi stavano mal contenti i suoi Cattolici medesimi, che la sua conversione tanto desiderata e tante volte promessa ogni giorno maggiormente si differisse.

Minacciavano apertamente e trattavano or ben daddovero i Principi del sangue di prendere risoluzione, poichè vedevano così alle strette trattarsi l'elezione d'un altro Re di stirpe differente dalla loro, ed ognuno era anco da sè stesso entrato facilmente in pensiero, che accostandosi alle parti della lega, a sè potesse toccare il matrimonio dell' infante di Spagna, e la protezione delle forze del Re Cattolico per suo stabilimento, onde non solo s' era più dell' ordinario commosso il Cardinale di Borbone, ma anco il conte di Soessons nuovamente disgustato per l'esclusione del matrimonio della Principessa Caterina, il Principe di Contì, che non contava a suo disavvvantaggio la inabilità che si credeva di lui, anzi pensava che sarebbe stata cara agli Spagnuoli, acciocchè, restando l'infante senza prole, continuasse qualche speranza di riunir le corone, e finalmente anco il Duca di Mompensieri, Principe valoroso nell'armi, prontissimo d'ingegno, grazioso nelle

maniere e bello della persona; di modo che la elezione dell'infante era forse manco male sentita nel partito del Re, di quello che si fosse nelle parti della lega.

Ma i particolari, che non aveano queste pretensioni, ma che erano mossi da due soli fini, dal proprio comodo e dal rispetto della religione, apertamente esclamavano che la pertinacia del Re desse occasione di prorompere all' arti ed all' audacia Spagnuola: essere ormai consumate tutte le dilazioni e tutte le escusazioni del Re; non bastare più l'animo a lui medesimo d'allegare alcuna ragione, nè di proporre alcuna scusa; restar chiaro essere egli ammaliato dalle arti de' suoi ministri, e tenacemente attaccato alla dottrina de' suoi eresiarchi: doversi ormai pensare all'anima, alla religione, alla salute propria de' figliuoli, e non si far ministri di mandar a casa del diavolo sè medesimi e tutta la successione che nascerebbe da loro; doversi lasciare ch' egli solo con i suoi disperati Ugonotti andasse alla perdizione, e non conducesse seco la comitiva di tutto il regno.

Al rispetto della religione succedevano immediatamente gl' interessi; ognuno detestava le fatiche ed i pesi della guerra, ognuno aveva compassione a sè medesimo, al patimento delle proprie famiglie, alla ruina delle sue cose domestiche, alle spese continue, che non trovavano fine, ognuno sospirava, ognuno bramava la quiete ed il riposo della pace, e fra tutti gli altri monsignor d' O stanco di essere tesoriere senza danari, monsignore di Bellagarda, san Luc, Termes, Sausì, Griglione e tutti gli antichi servitori del Re Enrico III deploravano sè stessi e la mala fortuna loro, la quale per un Re d'oro che solevano avere, aveva dato loro un Re di ferro; perchè il Re passato profondeva co-

Digitized by Google

non dimorerebbe nella sua eresia e nel pubblico esercizio di quella, non accarezzerebbe e non tratterrebbe appresso di sè i principali ministri che l'insegnavano, e non continuerebbe a lasciare in mano loro i principali carichi del regno; e nondimeno perchè non apparteneva a loro d'approvare o riprovare questa conversione, ne lasciavano il giudicio al Pontefice, il quale solo aveva autorità di determinare.

Quanto al trattato di pace e sicurezza della religione, che non potevano trattare al presente per molte considerazioni, per non trattare col Re di Navarra, ch' era fuori della Chiesa, per non dar principio alla ricognizione di lui, e per non prevenire il giudicio del Papa. Nel fatto della tregua, che quando si fosse data soddisfazione ai primi due articoli risponderebbono allora. Così nè assentendo, nè gran fatto dissentendo, tennero sospesa la pratica, sin che il Duca di Mena vedesse a che cosa parava il negozio già cominciato con gli Spagnuoli.

Ma il Cardinale Legato ridotto in grandissima sollecitudine, non solo perchè il negoziato degli Spagnuoli procedeva difficilmente, ma molto più perchè vedeva gli animi inclinati alla tregua per la speranza che si aveano presa della conversione del Re, e per il desiderio della quiete, volle ponere l'ultimo sforzo per impedirlo, e fingendosi indisposto scrisse una lettera al Cardinale di Pellevè il decimoterzo di di giugno pregandolo di trasferirsi agli Stati, e di far loro a suo nome una grave rimostranza del pericolo e dei danni che dependevano dalla conferenza di Surena, e gli avvisasse che non potevano non solo trattare della conversione del Navarrese, ma nè di pace nè di tregua nè d'alcun negozio con lui, tanto per i decreti

de' sacri canoni e per le dichiarazioni della Sede Apostolica, come anco per il giuramento da loro fatto di non assentire mai e di non accordare con l'Eretico: le quali cose erano con gran veemenza di parole spiegate nella lettera, nella quale protestava per fine che quando continuassero a trattare di pace o di tregua, egli si sarebbe partito dalla città e dal regno per non disubbidire alle commissioni che teneva dal Papa.

Questa lettera letta prima dal Cardinale negli Stati, e poi pubblicata con le stampe alla notizia d'ognuno, raffrenò alquanto gli animi che volonterosamente correvano alla tregua.

Intanto il Re conoscendo quanto danno facesse agli Spagnuoli la poca riputazione e la debolezza delle loro forze, e non volendo incorrere nel medesimo errore, avea deliberato di mettersi a qualche impresa strepitosa e vicina, con il rimbombo e con lo splendore della quale potesse aumentarsi di riputazione, e dar fomento alle cose che si trattavano in suo favore; onde radunato tutto l' esercito, chiamate con gran diligenza tutte le guarnigioni circonvicine, e fatta copiosa provvisione di guastatori, di artiglierie, di munizioni e d'altre cose opportune ad una sicura e risoluta oppugnazione, aveva il settimo di di giugno posto l' assedio alla città di Dreux, città sedici leghe solamente discosta da Parigi, la quale per il sito, per l' arte e per la qualità de' difensori era in estimazione di forte.

S'occuparono il primo giorno valorosamente i borghi della terra, essendo stati rispinti per ogni luogo quelli di dentro, che avevano tentato prima di difenderli, e poi perduta la speranza della difesa avevano cercato di abbruciarli; ed alloggiato con gran prestezza tutto l'esercito, si cominciarono il giorno se-

piosamente l'oro a beneficio de' suoi, ove il Re presente, nella strettezza della sua fortuna, stretto non meno d'animo e di natura, non proponeva per premio e per ricompensa se non guerre, assedi, battaglie e combattimenti: dicevano non poter sostenere più le fatiche intollerabili delle arme, e di stare incastrati tra il petto e la schiena di ferro come ne' loro gusci stanno le tartarughe: non poter tollerare un Re avvezzo alla Ugonotta a correre giorno e notte per vivere a rapina di quello che si trovava nelle capanne de' miseri contadini, scaldarsi all' incendio d' una casa che abbrucia, dormire in camerata de' propri cavalli, o delle mandre puzzolenti de' paesani : farsi per ordinario la guerra qualche tempo per conseguire il riposo e la pace, ma ora servire un Principe che non si curava di terminar mai il travaglio dell'armi, stimando sole delizie le archibugiate, le ferite, le morti, e le battaglie. Queste querimonie ora accompagnate da esecrazioni e da bestemmie, ora dette fra proverbi e motti ridicoli alla francese, erano così pubbliche che pervenivano alle proprie orecchie del Re, stimolate anco delcontinuo dagli avvertimenti seri del conte di Scombergh e del gran Cancelliere, ai quali s'aggiunse Iacopo Davidde signore di Peron, il quale, mentre trattava gli affari del Cardinale di Borbone, avea disputando convertito l'animo del barone di Salignac, antico confidente e familiare della camera del Re, e per mezzo suo s' era introdotto a praticare nell' ore dell' ozio nelle proprie stanze più segrete di lui, ove ora con dispute erudite e serie, ora con eloquenti discorsi, ora con eleganti poesie, nelle quali valeva molto, ora con favoleggiare accorto e ridicolo, aveva acquistato tanta. benivolenza, che da' ragionamenti piacevoli s' era cominciato ad ammetterlo anco alla trattazione delle cose più gravi.

Questo vedendo molto più facile l'adito alla propria grandezza nella conversione del Re, che nell'esaltazione del Cardinal di Borbone, s'era posto a procurarla con sagaci partiti e con ogni possibile contenzione, valendosi con mirabile accortezza della congiuntura presente.

Tutte queste cose, ma particolarmente la necessità che alla vivezza del Re era molto ben nota, avevano finalmente commosso l'animo suo, di modo che, per cominciare con qualche sicurezza a dichiararsi, diede ordine al conte di Scombergh ed al segretario Revol, i quali erano andati a lui per sapere quello che ultimamente dovessero proporre nella congregazione di Surena, che tentassero l'animo de' Cattolici della lega, come fossero per sentire e per ricevere la conversione sua, s' egli veramente deliberasse di ritornare alla Chiesa; sopra il quale proposito, mossa la cosa in consulta tra i suoi deputati, deliberarono di farne l'apertura con dimostrare a quelli dell'unione, che il Re era per osservare le sue promesse fra pochi giorni. Per la qual cosa radunati alla solita sessione, nella quale avevano per innanzi con gran discrepanza sempre conteso senza alcuna rilevante conclusione, l' Arcivescovo di Burges disse che portava loro una buona novella, e tale che rallegrerebbe ogn' animo veramente Francese, la qual era che il Re, tocco dall'inspirazione di Dio, voleva fra pochi giorni consolare tutti i suoi sudditi con passare alla fede Cattolica e riconciliarsi con la Chiesa, e che però, com'erano sicuri che questa novella sarebbe grata a tutti loro, così gli pregavano a vedere che espedienti si potessero pigliare per favo-

guente a lavorare quattro trincee, e si sollecitarono con tanta diligenza dal baron di Birone e dal signore di Monluetto, uno dei Marescialli del campo, che il giorno decimoterzo tutte quattro si sboccarono nella fossa, nè con minor diligenza si piantarono quattro batterie; una di quattro cannoni al baluardo maggiore verso la porta di Ciartres, un' altra di sei incontra alla porta di Parigi, la terza di tre alla cortina rivolta al Duomo della città, e la quarta di cinque cannoni nel borgo di san Giovanni, la quale feriva un torrione posto da quella parte.

Sollecitava il Re, ed inanimiva con la presenza sua i lavori per ogni parte; per la qual cosa appena si vide ruinato il recchione del baluardo maggiore, che due mastri di campo s' accostarono per riconoscere il luogo, il che essendo stato preso dall' esercito per erdine e per principio d' assalto, vi corsero furiosamente tutte le nazioni, facendo a gara d' essere le prime a presentare la battaglia; onde sopraffatti quei di dentro dal numero e dalla risoluzione degli assalitori, abbandonarono il recchione, nel quale si alloggiò e si fortificò un reggimento di Franccii la medesima sera.

Seguitarono il di seguente a percuotere la muraglia tutte le batterie, ed essendo già fatte le breccie, ed apparecchiato l'esercito per dare da quattro parti l'assalto, i difensori presero partito di ritirarsi nel castello e d'abbandonare la terra; il che mentre fanno con poco ordine, sopraggiunti dall'esercito entrato furiosamente nel medesimo tempo, furono astretti a metter fuoco in alcune case della città per poter avere tanto spazio che potessero ritirarsi.

Ma il fuoco avendo fatto grandissimo danno, e consumati molti edifici da tutte le parti, fu finalmente: per ordine del Re estinto con grandissima fatica dagli Svizzeri, i quali ultimi erano restati in battaglia appresso la sua persona. Così il giorno decimo ottavo restò la terra in potere del Re, e con l'istesso ardore si cominciò ad assediare il castello, nel rivellino del quale fuori del circuito essendo ridotta una gran quantità di animali con molti de' cittadini, e molti anco de' contadini che vi s' erano ricoverati, il baron di Birone vi fece attaccare il pettardo la medesima notte, e con grandissima strage degli inimici, ma non senza sangue de' suoi, de' quali morirono più di cento, si fece padrone del rivellino e di tutta la preda.

Ma l'oppugnazione del castello per il sito e per la fortezza riusciva molto difficile, e vi moriva grandissima quantità di soldati, sin tanto che il conte di Toriguì facendo lavorare, non ostante qualsivoglia pericolo, ebbe perfezionato un trincerone, a favore del quale si piantarono le batterie, le quali mentre il Re, sprezzatore d'ogni rischio, sollecitamente rivede, gli furono uccisi a canto due maestri di campo, ed il Duca di Mompensieri ferito gravemente di una archibugiata nel mento, che, toccando la mascella, l'offese anco successivamente nella spalla.

Stava opposita alle batterie del Re una torre di forma antica e di così perfetta struttura, che le cannonate che contra vi si tiravano facevano in essa pochissimo detrimento: per la qual cosa un ingegnere Inglese, consderando il gran consumo di polvere che si faceva con pochissimo e quasi nessun frutto, prese partito d'adoperare altro mezzo, e condottosi coperto da certi mantelletti di doppie tavole foderati con lastre di ferro al piede della torre, fece cavare sotto di essa tre formeli, in ognuno de' quali avendo collocato un barile

A queste considerazioni rispose moderatamente il Duca di Guisa, mostrando non volersi discostare dal suo parere, ma nell'animo suo sentiva diversamente, del che i suoi trattati, la maniera del procedere, il concorso de' partigiani, e le adunanze che si facevano nel palagio suo e della madre, davano manifesta congettura; per la qual cosa il Duca di Mena non si confidando interamente di lui, pensò per secondo tentativo di proponere condizioni così gagliarde che fossero per atterrire gli Spagnuoli, le quali furono: che il Duca fosse eletto Re unitamente con l'infante: che l'elezione si tenesse occulta sino che si consumasse il matrimonio, al qual effetto gli Stati dessero autorità al Duca di Guisa solo Re, e governasse il regno da sè stesso: che restando vedova l'infante fosse in obbligo di prender marito della casa di Loreno con il consiglio de' Principi, Pari ed ufficiali della corona: che non nascendo di lei figlinoli succedesse il maggiore de' fratelli del Duca di Guisa, e poi successivamente di maschio in maschio i primogeniti della famiglia: che solamente Francesi s' ammettessero a uffici, benefici, carichi, dignità, governi di provincie, di città, di castelli e di fortezze di Francia: che al Duca di Mena si lasciasse il dominio dell'armi con autorità di luogotenente generale: che gli fossero date in governo perpetuo, per sè e per i suoi posteri, le provincie di Borgogna, di Sciampagna e di Bria con potestà di disponere de' governi, degli uffici e de' benefici di esse: che gli fossero pagati di presente dugento mila scudi, e seicentomila fra certo tempo, de' quali se gli dessero le debite cauzioni: che si pagassero i debiti contratti da lui per occasione della presente guerra: che gli fossero assegnati centomila scudi di entrata per sè e per i suoi posteri, ed in sua proprietà il principato

di Genvilla, e le città di Vitrì e di san Desire: e dopo molte altre dimande minori, che dovessero rimaner valide le provvisioni e nominazioni da lui fatte delle chiese, de' beneficj, de' governi, de' donativi, de' carichi e delle grazie da lui dispensate come luogotenente della corona, e quelle ch' egli farebbe fino alla consumazione del matrimonio, e stabilimento del Re e della Regina.

Ma queste condizioni con tutto che alte è difficili non atterrirono gli Spagnuoli già deliberati di soddisfarlo, perchè si devenisse all' elezione dell' infante, essendo certi di trovar poi mille occasioni e mille scuse di non osservare se non quello che a loro paresse conveniente, e disposti anco, che il Duca di Mena fosse ragionevolmente riconosciuto; ma egli vedendo di essere escluso dal premio delle sue fatiche, e che si pensava di dare il regno ad ogni altra persona che a lui ed ai suoi figliuoli, ancorchè il fondamento di tutte le cose consistesse nella persona e nell'opera sua, e conoscendo che le condizioni proposte non bastavano a divertire nè la risoluzione degli Spagnuoli, nè l'inclinazione, anzi la volontà ed il desiderio del nipote, prese partito di adoperare altre macchine per interrompere il corso di questi consigli: per la qual cosa avendo sempre, benchè tepidamente continuato a tenere in buona speranza il Cardinale di Borbone, ora fece di maniera riscaldare questa pratica, che quasi se ne venne alla conclusione.

Dimostrava egli a ciascumo de' deputati separatamente quanto odiosa cosa fosse l'interrompere la legge Salica, quanto difficile di escludere dalla corona la casa di Borbone, la successione della quale aveano confermata, quando aveano dichiarato il Re Carlo X, già Cardinale di Borbone, quanto ingrato agli animi degli uomini il sentire che si trattasse d'introdurre la succes-

zioni, che grate all' universale, e necessarie allo stato presente, fossero bastevoli a poterlo mantenere ed assicurare. Dimandò per questo effetto spazio di consultare, e di proponere le condizioni con le quali si dovesse effettuare il disegno.

Con questa dilazione si dipartirono, restando il Cardinale Legato e gli ambasciatori grandemente contenti, e quasi sicuri d'aver condotto questo negoziato in porto.

Ma il Duca di Mena, intento per ogni maniera a disturbarlo, cominciò a combattere l'animo del nipote, dimostrandogli che dubitava che avessero gli Spagnuoli proposta la sua persona, non per effettuare il negozio ma per ingannarlo, non si potendo persuadere che avessero fatto ed operato tanto per introdurre alla corona l'infante, e poi si contentassero di sottoponerla ad un marito che, Francese e circondato dal suo partito, fosse per dominarla ed essere Re di fatti, siccome ella sarebbe di nome: che di ciò al Re Filippo ed aisuoi regni non ridondava utile, nè avvantaggio di sorte alcuna, perchè quando avesse avuto semplicemente animo di maritar la figliuola in un Re di Francia, questo gli sarebbe riuscito facilmente con qualsivoglia possessore del regno, o amico o nemico che fosse stato, ma se aspirava all'unione delle corone questa non era la strada di conseguirla, e però non saper vedere che vantaggio ne fosse per risultare alla monarchia degli Spagnuoli: che perciò era ben da pensare e da provyedere all' inganno che qui sotto potesse essere nascosto; che l'eleggere ora l'infante, e riservarsi poi a darle marito fra certo tempo, era un rimettere in arbitrio di lei il prenderlo o il rifiutarlo, e che bisognava ritrovar condizione che assicurasse questo partito; ma che quando anco il Re di Spagna procedesse in questo

fatto di buona fede, era bene da considerare, senza lasciarsi ingannare alla passione, che modi vi fossero per potersi stabilire nel regno: non essere dubbio che il Duca di Loreno, il quale aveva sperato il regno per sè, o che l'infante si maritasse nel Cardinale suo figliuolo, non fosse per disgustarsi, e per ritirare l'armi sue, il che quanto fosse per nuocere potersi facilmente comprendere per l'opportunità dello Stato suo, per il quale passavano tutti gli aiuti che di Germania venivano all' una parte ed all' altra: che si poteva dubitare che il medesimo facesse il Duca di Savoia, il quale sin ora avea sostenuta la guerra nella Provenza e nel Delfinato, perchè privo delle speranze già concepute di conseguire il regno, o almeno qualche provincia di esso, non avrebbe più voluto sottoponere sè medesimo ed i suoi Stati a' pericoli ed alle calamità della guerra: che il Duca di Nemurs era di già quasi del tutto alienato da loro, e che la sola riverenza verso un fratello maggiore lo tratteneva, la qual quando fosse rimessa, non dubitava ch'egli non fosse per fare i fatti suoi da sè stesso: che il medesimo si dovea dubitare del Duca di Mercurio, come avesse perduta la speranza di conseguire la Bretagna: per la qual cosa diminuendosi di tal maniera le forze della lega, era ben da pensare come potessero sostenere la potenza del Re, alla quale appena potevano resistere ora ch' erano tutti uniti: che il Re di Spagna aveva su le braccia la guerra di Fiandra ed i moti d'Aragona: che i suoi regni erano esausti, ed egli indebitato di molti milioni co' Genovesi: che non aveva capo da guerra che valesse, e però era da dubitare che non potesse attendere tutto quello che prometteva: in fine, che questo era un Rubicone, al quale non si sarebbe pensato mai abbastanza innanzi che passarlo.

di polvere, vi fece dare il fuoco, il quale, benchè facesse minor effetto che non suol fare la mina, abbattè nondimeno una parte della torre, e fece tal apertura, che le artiglierie nel battere il restante facevano poi fruttuoso progresso, e nondimeno gli assediati per questo non si smarrirono, ma con valorosa costanza continuarono qualche giorno a sostener la difesa.

Ma era tanto sollecita e tanto ardente l'oppugnazione di fuori, che finalmente dopo molti esperimenti e molti assalti, i difensori i quali oltre il non avere capo di autorità che li reggesse, non vedevano anco nella vicinanza di Parigi comparire soccorso d'alcuna parte, deliberarono per ultima necessità d'arrendersi, e misero il castello nelle mani del Re l'ottavo giorno di luglio.

Percosse il romore della vittoria del Re l'animo dei congregati in Parigi, i quali in questo mentre non avevan meno travagliato nelle loro trattazioni, di quello che a Dreux si fosse travagliato nell'armi; imperocchè gli ambasciatori Spagnuoli deliberati di fare l'ultima prova, chiamati un' altra volta i principali a consiglio dissero che per levare tutti gli ostacoli che potessero impedire l'elezione dell'infante, il Re Cattolico si sarebbe contentato, eletta che fosse, di maritarla nel Duca di Guisa, il che quantunque pungesse vivamente l'animo al Duca di Mena, tuttavia colto improvviso, e non trovandosi così subitamente altro rimedio, rispose ch' egli rendeva umilissime grazie alla maestà del Re Cattolico di tanto onore che si degnava di fare a suo nipote, ma che desiderava di vedere la commissione degli ambasciatori, e sapere se vi fosse espressa questa condizione, perchè quanto la grazia era più grande e più desiderabile, tanto più pesatamente si doveva procedere nel crederla e nell'abbracciarla.

Credette veramente il Duca di Mena che gli ambasciatori non avessero questa facoltà dal Re Cattolico, ma che tirati dalla necessità delle cose la proponessero da sè stessi; ma prestamente si avvide del contrario, perch'essi, data di mano alla loro commissione, mostrarono un capitolo di essa, nel quale per modo di alternativa si conteneva la elezione dell'infante con espressa condizione, che si dovesse maritare nel Duca di Guisa.

Restò attonito il Duca di Mena non gli sovvenendo modo con il quale potesse sciogliere questo nodo, nè seppe tanto dissimulare che a tutti non paresse mutato di sembiante; ma lo soccorse il signore di Bassompiera ambasciatore del Duca di Loreno, il quale disse, che non si doveva concludere cosa di tanto peso senza farne partecipe il suo signore, il quale com' era stato principalmente interessato nelle spese e ne' travagli della guerra, così era il dovere che non si concludesse cosa alcuna senza averne prima il suo parere ed il suo consentimento: e quivi per dar tempo al Duca di Mena di pensare, si diffuse in un lungo ragionamento delle operazioni fatte dal Duca di Loreno a favor della lega, e della stima che si doveva fare dell' autorità sua.

Risposero gli Spagnuoli, finito ch' egli ebbe di dire, che assentivano che si desse parte del tutto al Duca di Loreno, il quale erano sicuri che sarebbe stato contento dell' onore che si faceva alla sua casa.

Il Duca di Mena, ripreso animo, dopo d'aver di nuovo ringraziato il Re Cattolico e gli ambasciatori, disse che accettava il partito, ma che siccome non era convenevole alla riputazione del Re Cattolico che si eleggesse l'infante senza aver prima sicuri i mezzi di stabilirla; così non era il dovere di arrischiare lo stato di suo nipote e di tutta la casa, senza quelle condi-

sione delle donne, e l'assunzione di nuove famiglie alla corona, mentre nella casa reale erano tanti Principi, de' quali si poteva scegliere uno di comune soddisfazione; che se il Re di Navarra era ostinato nell' eresia, il Principe di Conti inabile al governo, il conte di Soessons perduto nell' amore della Principessa Caterina non meno Ugonotta del fratello, vi era il Cardinale di Borbone, il quale s' era veduto, che con pericolo proprio s' era opposto sempre intrepidamente all' augumento dell' eresia, ch' egli era Cardinale, e sempre stato ubbidiente alla Chiesa, di modo che nè dal Pontefice, nè dal Re di Spagna potrebbe essere escluso: ch' era negli anni della virilità, onde sarebbe stato Re di sua ragione, ed atto a sostenere il governo del suo regno; che negli-Spagnuoli non era da fare gran fondamento, i quali erano così falliti ed in pubblico, ed in privato, che gli ambasciatori medesimi, che profferivano i monti d'oro, si vedevano vivere meccanicamente, e senza quel decoro che si conveniva alla maestà del Re loro, ed alla grandezza delle profferte che facevano: ch'egli era creditore di molto e non poteva cavar loro dalle mani pur un quattrino: che s'era veduta la bella riuscita che aveva fatto l'esercito del conte Carlo: che nella Fiandra avevano tanto da fare, ehe non avrebbero modo d'attendere alle cose d'altri: che per incontrario l'elezione del Cardinale di Borbone avrebbe per sè medesima distrutto e vinto il Re di Navarra, perchè non era dubbio che tutti i Cattolici di quel partito avrehbono seguitato il Cardinale, ed il Navarrese sarebbe restato solo col seguito disperato degli Ugonotti, onde con le forze proprie dell' armi Francesi avrebbono soggiogata l'eresia, ed istabilito un Re Cattolico e vero Francese, senza aver più bisogno dell' armi forestiere:

che bisognava raccordani le parole del Vescovo di san Lia, e non confermare nel concetto degli nomini, che tutto il passato si fosse fatto per interesse e per simbizione, ma convenirsi dimostrare a tutto il mondo, che il solo rispetto della religione avesse messo loro l'armi in mano.

Queste ragioni portate dall'autorità sua facevano mia rabile impressione negli animi de'Francesi per sè medesimi inclinati all'osservazione della legge Salica, ed alla yenerazione della stirpe reale; per la qual com il Duea vedendo di aver tirati nella sua contenza la maggior parte de deputati, spedi l'ammiraglio di Villars con una scrittura di capitoli sottoscritta di sua mano per abboccarsi col Cardinale di Borbone, il quale si. ritrovava a Gaglione, luogo dell'Areivescovo di Rosno: ma non fu così tosto partito, che gli spedi dietro una staffetta, commettendogli di camminare lentamente, perobe il presidente Giannino e l'Arcivescovo di Lione. ilisisme con madama di Mompensieri gli aveano ratcordato un altro mezzo sufficiente a distornare'i consigli degli. Spagnuoli, senza correre in fretta all'elezione d'un suo namico, il quale anco per la debolezza delsuo ingeguo e per la leggerezza della natura, sarebbé poco utile al governo in tempo di tanta turbazione. e che si metteva in periodo di dividere il partito, perchè era molto facile che il Duca di Guisa con i suoi partigiani sostenuti dagli Spagnuoli non seguissero questa elezione, nel qual caso il suo terzo partito sarebbe stato più idebole di tatti.

Questo mimedio che proponevano, era il mezzo del parlamento, l'autorità del quele giudicavano dover ba-, atar ad impedire le cose che si trattavano. Per la qual que a nyando madama di Mompensieri eccitatsi il primo.

DAVILA VOL. IV

presidente Maestro a pensare il modo che la covona non capitasse in mano degli stranieri, egli, come uomo di buona intenzione, e che per la sola mira della fede Cattolica aveva seguitate le parti della lega, postosi arditamente all'impresa, dopo la pratica di molti giorni radunò il primo di di luglio tutte le classi del parlamento, e fece con gran consentimento degli animi fare un decreto del tenor che segue.

Sopra le proposte già fatte alla corte di parlamento dal procurator generale, ed il fatto posto in deliberazione nella radunanza dei senatori di tutte le camere, non avendo detto parlamento, siccome non ha avuto mai per avanti altra intensione, che di mantenere la Religione Cattolica Apostolica e Romana, e lo Stato e corona di Francia sotto la protezione d'un Re Cristianissimo, Cattolico e Francese, ha ordinato ed ordina: che oggi dopo il desinare dal presidente Maestro accompagnato da buon numero di senatori di esso pare: lamento sia fatta rimostranza a monsignore il Duca di. Mena Luogotenente generale dello Stato e corona di Francia in presenza de Principi ed ufficiali della corona, che al presente sono in questa città, che non si abbia da fare alcun trattato per trasferire la corona in mago di Principi o Principesse forestiere, che le leggi fonda, mentali di questo regno abbiano da essere osservate, e i decreti fatti dal parlamento circa la dichiarazione d'un Re Cattolico e Francese eseguiti; che dette Duca di Mena abbia ad adoperare l'autorità che gli è stata dataper impedire che sotto pretesto di religione la corona plon sia trasferita in mano forestiera, contra le legi del regno, anzi ch' egli provveda, quanto prima: farci si potrà, al riposo del popolo per l'estrema necessità nella quale è ridotto, ed intanto detto parlamento ha

dichiarato e dichiara tutti i trattati fatti, o che potriano farsi nell'avvenire per lo stabilimento di qualsivoglia Principe o Principessa forestiera, invalidi e di miun effetto, e valore, come fatti in pregiudicio della legge Salica e d'altre leggi fondamentali di questo regno.

Questa intimazione o rimostranza fatta dal presidente in pubblico al Duca di Mena, bench' egli mostrasse di risentirsenc, e riprendesse con gravi parole l'ardire del parlamento, frenò nondimeno il trattato degli Spagnuoli, perchè l'assemblea degli Stati, che più d'ogu'altro doveva risentirsi del decreto del parlamento, come fatto in pregiudizio dell' autorità sua, mostrò tutto in contrario di non averlo a male, ed impressa da' ministri del Duca di Mena, abborriva il tentativo degli Spagnuoli, ed inclinava alla tregua, della quale più caldamente che mai si trattava ora nella conferenza di Surena.

Molto maggiore era l'inclinazione del popolo Parigino, il quale stanco dalle necessità, e vedendo nella conclusione della tregua prossimo il suo sollevamento, che aveva cominciato a gustare in quella poca sospensione d'armi che s'era fatta per quei contorni, bvamava impazientemente l'accordo, e fremendo minacciava i Principi e l'assemblea se non si prendeva presta risoluzione; ed impresso che gli Spagnuoli non avessero voluto far venire l'esercito a sollevare la necessità della città con l'apertura de' passi per solo fine di tenerla in freno ed oppressa, ogni volta che gli ambasciatori uscivano in pubblico, erano accompagnati con voci di derisione e di maldicenza.

Fini di dare il crollo alle cose l'opportuna: risoluzione del Re, il quale, essendogli note tutte le cose che si trattavano, dubitò ragionevolmente che se il partito della lega veniva all'elezione del Cardinale di Borbone, i Cat-

tolici che lo seguivano fossero per abbandonarlo, del che si vedevano così manifesti segni, e si sentivano così aperte mormorazioni, che non era da dubitarne, perchè le cose apportate da quei dell' unione nella conferenza di Surena aveano fatta impressione negli animi, e non più i Principi ed i signori, ma volgarmente ciascun privato si doleva, e detestava sè medesimo d'impiegare la propria vita e le proprie sostanze per mantenere e per istabilire l'eresia che innanzi solevano combattere e perseguitare, e si sentivano a tutte l'ore sino nelle proprie stanze del Re le voci di coloro che maledicevano la propria cecità, e si esortavano scambievolmente a mutare deliberazione, mostrando che, poichè era stato loro mancato tante volte di parola, erano obbligati a prendere partito per mantenimento della religione e della salute comune: non essere più tempo di spargere il sangue per un Principe ostinato nell'eresia, e che tanto tempo abusando la loro credulità gli aveva vanamente pasciuti di parole: ch' era ben tempo d'accorgersi, che combattendo arrabbiatamente cattolico con cattolico, non facevano altro che preparare il regno o agli Spagnuoli o agli Ugonotti egualmente nemici: che s'era fatto assai per mantenere il legittimo successore della corona, ma ch'egli si mostrava ingrato di tanto beneficio, e pertinace nel suo errore: non era più da seguitarlo nella sua perdizione, ma riunendo le coscienze cattoliche, stabilire un Re, che riconoscesse dalla bontà de' suoi sudditi il dono che riceveva: già essere morti tanti Principi e signori, tanti nobili e cavalieri e tanti valorosi soldati per questa .causa, che la Francia tutta n'era squarciata, lacera ed esangue, e che se non si prendeva compenso a questo male, erano presso a sacrificare il cadavero della Francia in olocausto alla malvagità Ugonotta ed alla superbia Spagnuola.

Molto più erano risoluti dopo molte consulte i Principi del sangue; ed il Duca di Mompensieri giacente dalla ferita nel letto disse al Re mentre lo visitava, che tutt' i Principi stavano per abbandonarlo, e ch' egli nello stato che si trovava, benchè lo facesse con gran rammarico, non voleva essere l'ultimo a salvar l'anima ed appagar la coscienza.

Ultimamente il conte di Scombergh avvisato da monsignore di Villeroi gli diede la nuova, che già l'ammiraglio di Villars era in viaggio per portare i capitoli al Cardinale di Borbone, e che tra pochi di avrebbe inteso ch'egli con tutti i Principi sarebbe stato in Parigi: che Dio gli aveva data la vittoria, e ne aspettava il frutto: che avendo preso Dreux con tanta gloria sulla faccia de'suoi nemici, poteva ora convertirsi alla Chiesa ed a Dio, senza che alcuno potesse credere ch'egli lo facesse per forza.

L'istesso confermò il segretario Revol, l'istesso gli avea scritto da Pontoisa il medesimo signiore di Villeroi, mostrandogli di non poter schifare una di due cose, o che il Cardinale di Borbone eletto Re lo spogliasse del seguito de' suoi Cattolici, o che eletta l'infante ed il Duca di Guisa, tutta la potenza del Re di Spagna si profondesse e si rovesciasse contra di lui.

Da queste considerazioni commosso il Re, o pure interpretando ad inspirazione divina la congiuntura così urgente delle cose, giudicandosi chiamato da potenza soprumana e celeste, deliberò di farsi cattolico, e con gran diligenza spedì per ogni parte a convocar prelati e teologi, i quali assistessero e l'instruissero alla sua conversione. Fra questi fece chiamare ed invitare al-

cuni de' predicatori di Parigi, de' quali certi ricusarono d' andarvi, ed alcuni pochi, fra' quali il curato di santo Eustachio, con tutto che altrimenti consigliasse e comandasse il Legato, vollero pur trovarsi a così celebre operazione.

Radunati tutti questi a Manta, il Re, ricevuta instruzione sufficiente in proposito degli articoli controversi nella fede, mostrò di rasserenar l'animo, e di comprendere visibilmente la mano di Dio, che, richiamandolo dagli errori, lo riconduceva nel grembo della Chiesa, e fece spargere fama, che il di vigesimoquinto di luglio nella città di san Dionigi sarebbe ito alla messa.

Questa novella portarono i suoi deputati alla conferenza di Surena, ove l'Arcivescovo di Burges, epilogando tutte le cose passate, concluse che il Re avea fatto inviare a Roma il marchese di Pisani, per trovar modo e via di far la sua conversione con la sopraintendenza del Papa, ma poichè esso non era state accettato, egli non voleva più differire nè portare innanzi la sua salute, ma che voleva riconciliarsi con Dio per dover poi mandare a rendere l'ubbidienza dovuta al sommo Pontefice con una legazione degna e cospicua, e che avendo consultato con gli altri prelati e teslogi, aveano deliberato che il Re si farebbe assolvere ad fasturam cautelam, ed andrebbe alla messa, per dimandare poi la benedizione al Pontefice, e che questa per molte ragioni era stata trovata da loro per la più situra, così per non mettere il regno in compromesso ulla discrezione e dichiarazione degli stranieri, come per portat prouto rimedio a bisogni del regno.

Disputò in contrario l'Arcivescovo di Lione, che non si poteva ricevere senza l'assenso, nè assolvere senza la dichiarazione del Papa, e protesto ch' aglisso non l'avrebbono ne tenuto per cattolico, ne riconosciuta per Re senza l'ordine del Pontefice, al quale assolutamente si doveva far capo innanzi che venire a questi atti di assoluzione.

Ma sparsa la voce fra popoli di questa consersione. non era più ritegno che potesse frenere le lingue dezli nomini che non se ne rellegrassero, non la disolgassero e non tontendessero che da essa dipenderebbe la pacificazione del regno, di modo che il Cardinale Legato, ridotto in grandissima sollecitudine d'animo. pubblicò una scrittura ai Cattolici della Francia il decimoterzo di di luglio, nella quale gli avvertiva della perversa autorità che si arrogavano alcuni prelati di voler assolfere il Re di Navarra delle censure, e gli csortava a non credere a questa falsa conversione ed al perverso modo che in essa si teneva, ed ultimamente proibiva a ciascheduno di non trasferirsi a quate conventicole con pericolo d'incorrere in sentenza di scomunica con privazione de' benefici e delle dignità ucclesiastiche che possedeva.

Ma tutto era vano, perché tutti gli animi erano in moto, e rimosso l'ostacolo della religione, ciascune inchinava a riconoscere il legittimo successore, ed a pacificare il regno per questa strada.

Da questa inclinazione universale non crano alieni gli animi de' guandi, i quali benchè non volemero dipartirsi dal giudicio del Pontefice e dalla dichiarazione della Sede Apostolica, sentivano mondimeno che non si dovesse innovar più cosa alcuna, sin tanto che non si vedesse l'effetto della conversione e l'intensione del Papa, la quale opinione fomentata dal Duca di Mena ed espressa dalla necessità dalla cose, abbracciata sino

dall'istesso Duca di Guisa, il quale in simile congiuntura giudicò la sua elezione dover riuscir ridicola per gli altri e ruinosa per sè medesimi, il che, accompagnato dai marescialli della Chiatra e di san Polo, fece egli medesimo intendere ai ministri Spagnuoli.

Intanto mezza la città di Parigi era concorsa allo spettacolo della conversione sin dal giorno che precedette l'assoluzione, che fu il di vigesimoquinto di laglio dedicato alla festività dell' Apostolo san Jacopo. nel quale il Re vestito positivamente di bianco, ma accompagnato da Principi e signori e da tutta la cortè con le guardie innanzi vestite delle loro armi, s'inviò al tempio principale di san Dionigi, le porte del quale si trovarono serrate, alle quali bussando il gran Cancellière, si apersero senza dilazione, ed appart l'Areivescovo di Burges sedendo nel faldistorio in abito pontificale, e circondato da gran numero di prelati, il quale dimandò al Re chi egli si fosse e che cosa si ricercasse; alle quali parole rispose essere Enrico Re di Francia e di Navarra, e dimandare d'essere ricevuto nel grembo della Chiesa Cattolica; al che replicò l'Arcivescovo, se egli lo dimandava di vivo cuore, e se era veramente pentito degli errori passati, alle quali parole il Re, prostratosi ne ginocchi, disse di essere dolente dell'error suo passato, il quale abiurava e detestava, e voleva vivere e morire Cattolico nella Chiesa Apostolica Romana, la quale voleva proteggere e difendere anco con l'esposizione e pericolo della sua vita istessa: dopo le quali parole avendo recitata ad alta voce la professione della fede offertagli in una carta, fu tra infinite grida di popolo ed incessanti tiri d'artiglieria introdotto nel tempio, ed inginocchiato innanzi all'altare maggiore recitò le orazioni che dall' Arcivescovo gli fu-

rono dettate, ed indi ammesso dal medesimo ella comfessione secreta ritornò a sedere sotto il ballacchino o con allegrezza e con festa universale:stette assistente alla messa soletino celebrata dal ivescovo di Nantes, dipo la quale, fra grandissima calca di popolo e strepitosi gridi di vivà ibile, che salivacio al cielo, se ne ritorad mal suo palagion the tax to march to be the committee of Intanto negli Stati di Perigi avendo le case presa con diversa piega, s'era data la nisposta al Duna di Regla ed agli altri ambasciatori Spagnuolis a' quali introdotti nella congregazione, dopo un grave ringragiamento fatto alla maestà del Re Cattolico dal Duca di Mena, così per l'assistenza de'suoi aiuti passati e per la promessa de'futuri, come per l'onore fatto alla sua casa nel profferire l'infante per moglie al Duca di Guisa suo nipote, fu detto ultimamente che l'assemblea, considerate bene tutte le cose, non giudicava il tempo opportuno di devenire ad elezione alcuna, ma che pregavano Sua Maestà Cattolica ad aspettare la maturezza dell'occasione, non mancando in tanto della solita protezione e de'promessi soccorsi.

Dopo questa risolazione, ohe abbatte tutti gli spiriti degli Spagnuoli, si deliberò negli Stati di attendere alla conclusione della tregua, e benchè il Legato vi si opponesse efficacemente, e protestasse più volte di partirsi, plàcato tuttavia dalle ragioni che gli furono rappresentate, e con l'obblazione di fare accettare dagli Stati il concilio di Trento, si lasciò persuadere a rimanere nella città, non sapendo anco ben certo se la sua partenza a Roma sarebbe sentita bene. Così nella conferenza di Surena fu stabilita la tregua generale per tutto il regno per i tre mesi prossimi d'agosto, di settembre e d'ottobre, e quella pubblicata con grandissiDELLE GUERRE CAVILI DI FRANCIA L. XIII ma allegrezza de populi in ogni parte, dopo la quale volendo il Duca di Mena onorevolmente licenziare l'assemblea, fece prima fare il decreto dell'accettazione del conellio, e poi sudunati gli Stati il giorno ottave d'agorato fece giurare a tatti di perseverare nell'unione, e di non si dipartire da essa, e dato ordine che per il prossimo mese d'ottobre si dovessero radunare nel medes desimo 14090, per deliberare dello stato delle cosa con gli avvisi che si avvebbono da Roma, diede in ultimo licenza a ciascheduno, con la quale i deputati volontariosamente partirone di ritorno alle lovo éase.

FINE DEL LIBRO DECIMOTERSO

# DELL' ISTORIA

# DELLE GUERRE CIVILI

## DI FRANCIA

DI ARRIGO CATERINO DAVILA

## LIBRO DECIMOQUARTO

### SOMMARIO

Contiene questo Libro i mezzi adoperati dal Re per fare la sua conversione più fruttuosa: la continuazione della tregua per gli altri due mesi di novembre e di dicembre, nel finire della quale la città di Meos prima di tutte si rimette nell' ubbidienza sua. Seguitano il signore della Chiatra con la città di Burges, e l'ammiraglio di Villars con Avro di Grazia e Roano: s'accorda il conte di Brissac governatore di Parigi, ed il Re ricevuto nella città senza tumulto discaccia gli ambasciatori ed il presidio Spagnuolo: parte anco ed esce del regno il Cardinale Legato. Seguono la fortuna del Re molte altre città per tutte le provincie del regno, e finalmente imprigionato il Duca di Nemura, se gli arroade la città di Lione. Il Duca di Mena ridnova altre condizioni con gli Spagnuoli di seguitare la guerra, s'abbocca con l'Arciduca Ernesto d'Austria governatore de Paesi Bassi, e finalmente con il conte Carlo di Mansfelt, e con l'esercito passa in Picardia. Assedia il Re la città di Lan: tentano il Duca di Mena e gli Spagnuoli di soccorrerla, seguono molte fazioni, all'ul-

timo si ritirano, e quella piazza si arrende. Passa all' ubbidienza del Regil signore di Balagni con la città di Cambrai: è similmente ricevato in Amiens ed in altre terre . Picardia. Espugna Honfleur il Duca di Mompensieri. Seguono diversi abhattimenti in Bretagna, in Linguadoca i in Provenza e nel Delfinato. Il Re ritornato in Parigi è nella propria stanza ferito da un giovane con un coltello nella bocca. È preso il giovane, confesso il suo misfatto, è perciò giustiziato e sono discacciati i padri Gesuiti dal regno. Bandisce il Re pubblicamente la guerra al Re di Spagna, e ripiglia il negoziato fin Roma: per ottenere del Papa Passoluzione. Il maresciallo di Birone dichiarato governatore di Borgogna comincia in quella provincia prosperamente la guerra: prende la città d'Autun, d'Auserra, e finalmente di Digiuno, e mette l'assedio alle castella. Entrano i signori di Tremblecurt e di Ossonvilla a danneggiare la contea di Borgogna sottoposta alla corona di Spagna, e-vi prendono sleune piazze. Passa il Contestabile di Castiglia governatore di Milano a soccorso di quella provincia, ed il Re a rinforzo de' suoi all'assedio delle castella di Digiuno. S'affrontano, e con grandissima varietà combattono a Fontana Francese: si ritira il Contestabile oltre il fiume Sonna: il Re lo seguita, passa il fiume, ed un'altra volta senza molto progresso si combatte. Ritorna il Re affi assedio delle castella, le quali si arrendono: pattuisce col Duca di Mena di attendere all'accomodamento, e fa l'entrata in Lione. Delibera il Papa di dare la benedizione al Re; ne segue la ceremonia con gran contento in Roma, e la nuova n'è portata alla corte, ove di Delfinato e Linguadoca giungono buoni avvisi.

Era veramente la conversione deb Re il più proprio ed il più potente rimedio che si potesse applicare alle travagliose infermità della Francia, ma la tregua così opportunamente conclusa dispose anco la materia, e diede il dovuto spazio a così salutifero medicamento di poter operare: perciocchè avendo i popoli dell' una parte e dell' altra cominciato ad assaporare la libertà ed i co-

modi, che dalla concordia risultavano in tempo che il raccolto e la vendemmia facevano maggiormente gustare questo bene, se ne invaghirono di maniera, che su poi molto facile il tirarli senza molti scrupoli e senza molti riguardi volonterosamente all'ubbidienza del Principe legittimo, ed alla pace.

Cominciarono subito dopo la tregua a praticare fra sè liberamente gli uomini, i quali non solo erano della medesima nazione e del medesimo sangue, ma molti di loro congiunti strettamente o d'amicizia o di parentado, di maniera tale che scacciati gli odi e le discordie, o veramente le fazioni e gl'interessi che gli aveano tenuti lungamente divisi, ciascuno godeva di riunirsi co' snoi, di ripigliare il pristino amore e l'interrotta dimestichezza, e di rimediare con gli scambievoli aiuti e soccersi a quei bisogni ed a quelle calamità, le quali con la lunghezza sua aveva prodotte la guerra. E facendosi tra le genti frequenti ed amorevoli congressi, ciascuno raccontava i suoi passati patimenti, detestam le cagioni di così malvage discordie, inveiva contra gli antori di così perniciosi mali, e laudava ed esageneva i benefici che conseguivano alla concordia ed alla pace; ne' quali congressi e ragionamenti, essendo molto più favorevole la causa del Re per le manifeste ragioni che aveva nella successione della corone, e per essere in gran parte rimosso con la sua conversione lo scrupolo della coscienza, già popularmente erano abbracciate le cose che si dicevano in suo favore, ed inclinavano gli animi a rimettersi nell'ubbidienza sua, piuttosto che continuare così ruinosa guerra civile per soddisfare alla pretendenza del Duca di Mena, o alla intenzione già manifesta degli Spagnuoli. Portavano quei della parte del Re, trattando e di-

scorrendo con gli altri della lega, la clemenza e la bontà: del Principe che servivano: la sincerità con la quale egli era tornato alla fede cattolica, la dimestichezza ed affabilità ch' usava con tutti i suoi, il valore e l'ardimento nell'armi, la prudenza e la sagacità: nel governo, la prosperità e la felicità dell'imprese; ed all'incontro dimandavano agli altri se non si fossero ancora accorti dell'ambisione di quei di Loreno, e dell'arti che adoperavano gli Spagnuoli; gl'improveravano che facessero la guerra contra i buoni e veri Francesi a favore degli antichi nemici della nazione, e che coli sangue proprio cercassero di stabilire la monarchia Spagnuola sopra le ruine e le desolazioni della Francia, deploravano così gran cecità, e gli pregavano che, vipigliando la devuta carità verso la patria, e prendendo compassione di sè medesimi, ricoverassero sotto la benignità di quel Principe, che stava con le braccia aperte per riceverli e per contentarli.

Queste cose facevano mirabili impressioni negli animi già stanchi della guerra, ed abbattati dalle avversità che avevano continuamente provate; ed il Re manneggiandosi a tutto il suo potere, riceveva con granbenignità ed empiva di larghissime speranze tutti quelli che si abboccavano con lui, ed aveva, sotto pretesto che andassero a rivedere le cose e gli amici loro, fatti artificiosamente spargere in diversi luoghi i suoi consiglieri più confidenti, i quali con grand'arte si adoperarono per tirare gli animi alla sua divozione.

E perchè tuttavia il Duca di Mena teneva in piedi le pratiche o di concludere la pace, o di prolungare la tregua, erano sotto questa scusa passati a Parigi il signora di Santì, il conte di Scombergh ed il presidente Tuano, e dimorandovi molti giorni procuravano e eon l'accortesza del negozio e con la forza dell'eloquenza di guadagnere al Re quanti più partigiani fosse possibile.

A Burges era andato l'Arcivescovo di quella città, sotto pretesto di visitare la sua Chiesa, per attaccare negozio con il cignore della Chiatra, il quale avevano già scoperto essere molto scandaliszato della maniera che avezano tenuta gli Spagnuoli. Nel contado d' Orleana era passato il gran Cancelliere sotto nome di rivedere le cose suei A Rosno era andato il primo presidente di quel parlamento per introdurre qualche trattazione con l'ammiraglio di Villars, per il qual effetto anco il Re si aggirava in quei contorni. A Pontoisa per trattare col signore di Villeroi s'era trasferito il signore di Fleuri suo cognato, ed i prelati, ch' erano intervenuti alla conversione del Re, s'erano divisi in varie parti per attestare la sincerità della sua ricognizione. e per imprimere le ragioni per le quali contendevano avergli potuta dare l'assoluzione...

In questo modo s'aiutavano le cose del Re dentra al regné, mentre Lodovico Gonsaga Duca di Nevers, eletto ambasciatore a Roma, con apperato splendido si metteva all'ordine per passare a' piedi del Papa a rendere l'ubbidienza a nome del Re, ed a chiedere la confermazione delle cose già fatte.

Con esso lui aveva deliberato il Re che andassero Claudio Angeneo Vescovo di Mans, uomo per dottrina e per esperienza, conceciuto nella corte di Roma, Jacopo David signor di Perron eletto Vescovo di Eureux, Lodovico Seguiero decano di Parigi e Claudio Goino decano di Boves, ambedue canonisti di chiaro nome; ma perche il Duca di Nevers e per la qualità della sua persona e per rispetto delle sua indisposizioni, non

potita fare il viaggio con tanta fretta il Ris spedi innanti per le poste Isaia signore della Cliella conclete tere al Pontefice piene d'umiltà e di sommissione, nelle quali gli dava conto della sua conversione, e dell' ambasceria che aveva destinata per chiedere la sua banedizione, e per rendergli la dovuta ubbidienza Aveva giudicato molto a proposito il Re la persona del Duca di Nevers, non solo come Principe di chiaristina fama di prudenza, e persona carica di digbità e di riputazione, ma anco perchè come Italiano, oltre la lingua spedita da potere adoperare senza interpretiaveva molte dipendenze co Principi d'Italia e con moltidel numero de Cardinali, ed aveva aggiunti quei quati tro prelati per poter con le ragioni canoniche e teologiohe rappresentare e sostentare quello che nell'assoluzione sua avevano essi medesioni operato; ma aveva anno stimato bene di mandare innanzi la Cliella con per dimostrare impaziente desiderio di conseguire la grazia del Papa, come perche essendo egli persons . sestira ed intrante, sperava che fosse per disporre opportunamente la materia inpanzi all'arrivo del Duca-Cosh aveva indrigrato il Re il corso delle sue cose. Ma: dall' altra parte non crano nè così certi i fini ne così risoluti i meizi dell'operare, perciocche essendo vari e bene spesso reptignanti gl'interessi de collegatiq gli affari non camminavano di un istesso tenere , 11 Ameia il Duca di Mena data intenzione alla parte del. Re d'avere abbracciata la tregua per attendere la risoluzione di Roma, non mettendo altra difficoltà se non l'assensa del Pontefice alla conclusione della pace, e però continuava a arattare per mezzo di Villeroi e del presidente Giampino; a quali aggiunise poi anço il signore di Bassompiera, per mostrare che in tutte le

cose fosse unito seco il Duca di Loreno, e per mezzo di questi che caldamente negoziavano le condizioni dell'accordo, avea promesso che manderebbe a Roma il Cardinale di Gioiosa ed il barone di Senesè per intercedere appresso il Papa, che, approvando la conversione del Re, fosse contento che con la ricognizione sua si terminassero le guerre civili, e ponendo questo fondamento per fermo trattava tuttavia de' modi di assicurare la Religione Cattolica, e di stabilire le cose della sua casa.

Ma nell' intrinseco era molto differente il suo pensiero, perciocchè non essendo ancora estinte totalmente in lui le speranze di conseguire la corona, ed attribuendo tutti i sinistri alla malignità de' ministri Spagnuoli, e non all'intenzione del Re Cattolico, avea subito spedito alla corte di Spagna il signore di Mompesat suo figliastro, insieme con Bellisario uno dei suoi confidenti ministri, per ritrarre la mente del Re e del consiglio, e procurare di rimuovere l'ombre che avevano generate le cattive relazioni del Duca di Feria e di Diego d'Ivarra, ed impetrare che l'infante, eleggendosi Regina, si maritasse nel maggiore de' suoi figliuoli, e consentendovi il Re, stabilissero le condizioni, ed impetrassero quegli aiuti ch' erano necessari per terminare l' impresa. Per questo aveva abbracciata la tregua, e desiderava che si continuasse per dar tempo alla trattazione di questo affare ed alle provvisioni che fossero ordinate in Ispagna.

All' incontro i ministri Spagnuoli erano più fissi che mai di non volere assentire alla sua esaltazione, essendo certi che com' egli avesse conseguito la sua intenzione, sarebbe stato ingratissimo del beneficio ricevuto, e nemico acerbissimo della loro monarchia, onde non solo continuavano ad onorare ed a favorire il Duca di Guisa

Digitized by Google

ed a promettergli il maritaggio dell' infante, ma il Duca di Feria e Diego d'Ivarra macchinavano di fare che in lui si trasferisse la potestà del Duca di Mena, e che per mezzo suo il zio restasse oppresso, e camminarono tanto innanzi tratti dall'odio e dallo sdegno, che pensarono qualche volta a farlo levare di vita; ma non solo contraddicevano Giovan Battista Tassis ed Inico di Mendozza, uomini d'animo più moderato e che misuravano le cose più con la ragione che con l'affetto, ma non vi era nè anco disposto il medesimo Duca di Guisa, giovane di soda natura e di retta intenzione, il quale dall' un canto abborriva il macchinare contra il zio, e dall'altro si conosceva troppo debole e di riputazione e di forze per volere soperchiare l'inveterata prudenza del Duca di Mena, e l'autorità ben fondata ch'egli aveya nel suo partito.

Aiutavano a tenere nella diritta via i pensieri giovenili di Guisa i marescialli della Chiatra, di Rono e di san Polo, antichi allievi del padre, i quali, e per essere stati esaltati dal Duca di Mena, e perchè conoscevano le arti degli Spagnuoli, lo dissuadevano a mettersi in questo precipizio, considerandogli ch' egli non aveva nè forze nè danari nè città nè capitani che dipendessero da lui; che gli Spagnuoli erano ridotti a somma necessità di danari, l'esercito del conte Carlo distrutto, le cose di Fiandra a mal partito e senza capo che fosse sufficiente a reggere così gran peso, e che all'incontro il Duca di Mena teneva in sua mano tutte le città e fortezze del partito, aveva un' autorità fondata di lunga mano appresso de' popoli, era in estimazione di gran valore e prudenza, che tutte le forze Francesi dipendevano da lui, che il Duca di Loreno era congiunto seco, che i Duchi d'Omala e d'Ellebove dipendevano dal suo volere, ed il parlamento era unito con lui; di modo che il lasciarsi imbarcare alle persuasioni degli stranieri altro non era se non esporre la propria fortuna ad una certissima ruina per dar gusto a due ministri maligni, che seminavano fuoco e fiamma per saziare quell' odio, che senza molta ragione avevano conceputo.

Le quali considerazioni, aggiunte alla debolezza ed alla poca maniera degli Spagnuoli, fecero tale impressione nell'animo del Duca di Guisa, che cominciò a disgustarsi di loro, tenendosi burlato nel matrimonio dell'infante, e sdegnato che si volessero servire della sua giovinezza per istromento di ruinare la sua casa.

Tra questi il Cardinale Legato, come non assentivatotalmente a quello che macchinavano i ministri Spagnuoli contra il Duca di Mena, così era mal soddissatto di lui per aver attraversata l'elezione dell'infante e del Duca di Guisa, nell'invenzione della quale gli pareva di avere con grandissima gloria della sua prudenza trovato il mezzo d'acquistarsi interamente l'animo del Re Cattolico, con sicurezza della religione, e con esclusione ed oppressione del Re di Navarra, ch' erano i tre punti principali dei suoi disegni, e di aver anco trovato soggetto della nazione e grato a' popoli, ch' era quello sopra di che premevano le commissioni del Papa, ed ora vedendo disconcertato questo pensiero, ed appostatamente conclusa la tregua con la parte contraria, dispettosamente se ne affliggeva: per la qual cosa continuando, e persistendo tuttavia nel persuadere ai collegati che non facessero alcun riflesso sopra l'immaginaria conversione del Navarrese ( così era ancora per isprezzo chiamato da lui ), si sforzava di metterli d'accordo, acciocchè tornandosi a radunare gli Stati, si persezionasse lo stubilimento della

realtà, che così nominavano l'elezione unita dell'Infante e del Duca di Guisa in Re ed in Regina di Francia.

Questi concetti s' affaticava similmente d'imprimere a Roma con lettere frequenti, e descritte conforme al suo volere; ma il Pontefice, uomo di matura prudenza, non si lasciava persuadere interamente alle cose che riferiva il Legato, ma avvisato di ciascun particolare dagli ambasciatori di Venezia e di Toscana, non approvava nè l'elezione dell'infante, nè il matrimonio del Duca di Guisa; ma vedendo il negozio per sè medesimo molto difficile e da tanti impedimenti attraversato, lo giudicava vano e non riuscibile, e per ciò non curava di dichiararsi, mostrando solo di darvi il consentimento per non alienare da sè l'animo del Re di Spagna, con il quale vedeva essere necessario l'intendersi bene, per non precipitare a qualche fastidioso travaglio le cose della religione e della Chiesa.

Avrebbe voluto egli da principio che fosse stato eletto uno de' Principi della casa di Borbone che fosse veramente Cattolico, e per molte vie aveva fatto capaci i suoi ministri della sua intenzione, e ad un tal Principe avrebbe giudicato bene che si maritasse l'Infante, perchè con l'elezione d'un Principe del sangue și sarebbono riuniți in un corpo tutti i Cattolici della Francia, e con il parentado del Re Cattolico si sarebbeio assicurati gli aiuti suoi, senza che o lo stato temporale del regno fosse in pericolo di capitare in mano agli stranieri, o che lo stato spirituale potesse essere oppresso dagli Ugonotti. Per queste istesse ragioni non approvava l'elezione di Guisa, stimando che i cattolici del partito del Re non si sarebbono mai condotti a riconoscerlo e ad ubbidirlo, onde ne sarebba perpetuata. la guerra, e credeva che il Re Filippo non fosse mai

per dar la figliuola ad un Principe debole, povero e mal fondato, con pericolo quasi certo ch'ella non dovesse essere mai Regina se non di nome: oltre che si avvedeva che questa odiosa elezione era per accrescere molti partigiani al Re di Navarra, e rivoltare a suo favore molte più città in un giorno per questa via, che egli da sè non sarebbe bastante ad espugnare nel corso di sua vita.

Una cosa sola lo teneva dubbioso in questo pensiero, ch'era la poca attitudine de' Principi più prossimi del sangue; perchè il Cardinale di Borbone era di poco spirito e di sanità molto afflitta, il Principe di Contiper i difetti della natura inabile al governo, ed anco, come si diceva, alla generazione, il conte di Soessons, benchè di buono ingegno e di nobile animo, era di maniera immerso nell'amor della Principessa Caterina sorella del Re, e pertinacemente Ugonotta, che i Cattolici non ardivano fidarsi di lui, e il Duca di Mompensieri, giovane d'alto valore, era il più remoto nei gradi della consanguinità reale; per la qual cosa come gli fu noto che il Re era disposto di ritornare all'ubbidienza della Chiesa Cattolica, cominciò ad inclinare l'animo a lui, parendogli la via più breve per acquetare i moti e rimovere i pericoli della Francia.

Ma era negozio da non risolvere senza gran maturezza, così per assicurarsi che la conversione fosse sincera, e che sotto alla pelle dell'agnello non si ascondesse l'animo del leone, come perchè non si sapeva in che modo fossero per ricevere questa mutazione gli animi de' Francesi, onde era ben da pensare, e con tutti i mezzi possibili assicurarsi e che il Re fosse vero Cattolico e non finto, e che i popoli fossero per sottoponersi volentieri alla sua devozione, perchè se il Re avesse

finto questa ricognizione per interessi di Stato, ne sarebbe rimasa in pericolo manifesto la religione, e se i popoli non l'avessero voluto accettare, ne restava in pericolo non minore la riputazione medesima del Papa d'essere corso più frettolosamente ad approvare la conversione d'un eretico relapso, di guello che facessero le persone plebee, oltre che il rispetto che si doveva per ogni maniera portare al Re di Spagna, già in possesso del nome di difensore della fede Cattolica è di protettore della Sede Romana, il quale mostrava molto chiaramente d'avere speso tanto oro, e sparso tanto sangue de' suoi eserciti per conservare la religione in Francia, consigliava che in fatto di così grande importanza si dovesse procedere anco con grandissima desterità, con lunghezza di tempo, e con pesata e compita maturezza; essendo certo che gli aiuti del Re Filippo avevano trattenuto la vittoria totale del Re, mentre egli era ostinatamente Ugonotto, e perciò a quelli si doveva premio e gratitudine della confermazione della Chiesa Gallicana, e gran riguardo di non gli stabilire un inimico efferato e potente, che avesse poi a dargli molto disturbo nella possessione de' regni suoi.

Da queste ragioni era persuaso il Papa di non cedere e di non assentire a primo tratto, ma di lasciarsi consigliare all' evento delle cose; e tuttavia per cominciare ad attendere all' intento suo principale, pensò essere bene di dar qualche raggio di speranza a quelli che per il Re, che chiamavano di Navarra, negoziavano occultamente in Roma.

Era familiare del Pontefice e principale nella famiglia di Pietro cardinale Aldobrandino suo nipote, Jacopo Sannesio uomo di oscura nascita in un castello della Marca Anconitana, il quale avea lungamente servito il

padre del Cardinale, com' essi dicono per compagno di studio, mentre egli attendeva alle cause della Rota Romana, e per essere nomo di somma fedeltà e d'ingegno non troppo perspicace, e perciò di pochissime parole, a lui si appoggiavano tutte le faccende domestiche della casa. A conversare talvolta ed a ragionare con questo, s'era introdotto Arnaldo di Ossat, nomo nato in Aus della Guascogna di poveri e bassi natali, ma di ingegno eccellentissimo e di regolatissimi costumi, il quale condotto a Roma da Monsignore di Fois ambasciatore del Re di Francia, e poi restato nella famiglia del Cardinale da Este, aveva all'eloquenza ed alla dottrina singolare congiunta per l'uso di molti anni la pratica e l'esperienza della Corte Romana. Questo essendo uomo privato ed avvezzo ad essere veduto nella corte da molto tempo, non era avvertito da persona alcuna, e trattando per la Regina vedova di Enrico III cose spirituali, come erezione di monasteri, concessioni d'indulgenze ed altre simili senza apparenza di gran negozio, poteva in un canto dell'auticamera, quasi trattenendosi, negoziare con il Sannesio; per la qual cosa il Papa, che si schivava dalle apparenze, e voleva tirare il filo del negozio segretamente, diede ordine al Sannesio che l'amico Francese da lui ben conosciuto per nomo che valeva, incominciasse come da sè a trattare delle cose del Re, la quale trattazione fatta così dissimulatamente si riscaldò di modo, che all' arrivo di Monsignore della Cliella già s'erano fatte passare molte parole dall' una parte e dall' altra.

Era passato a Roma il signore della Cliella con lettere del Re a Monsiguore Serafino Olivario auditore della Rota Romana, prelato che, per discendere da progenitori Francesi, ra stato sempre confidente della

corona, il quale, desiderando di servire alla causa del Re, vedeva nondimeno l'adito molto difficile non solo ad introdurre il signore della Cliella all'audienza del Papa, com'egli richiedeva, ma anco a potere trattare per alcuna maniera di questo affare; e nonostante come egli era uomo di piacevole e soave natura, e di molta destrezza ed affabilità di parole, e perciò grato a tutta la corte ed al Papa medesimo, trasferitosi all' udienza sotto pretesto d'altri negozi, introdusse poi successivamente questo, e finalmente volle mostrare al Papa la lettera che il Re gli scriveva. Clemente o colto improvviso dalle parole di Serafino, o volendo costantemente. perseverare pella dissimulazione, o dolendogli che fosse quasi astretto a participare il suo disegno con altri, che con chi aveva destinato, si mostrò finalmente sdegnato, ed avrebbe preciso il filo al negozio, se l'auditore, mettendolo ora nel serio ed ora in burla, non l'avesse placato, concludendo finalmente che sino al demonio si dovrebbe prestare orecchie, se si credesse ch' egli fosse abile a convertirsi.

Il Papa mettendo similmente la cosa in tresca, burlò lungamente con Serafino, il quale instando che ascoltasse la Cliella, non come agente del Re, ma come gentiluomo privato, dal quale per avventura con sua soddisfazione avrebbe intesi molti curiosi particolari, il Papa disse che vi avrebbe pensato.

La medesima sera per via di Monsignore Sannesio si fece intendere ad Ossat, che s'abboccasse col gentiluomo venuto di Francia, e che gli desse buona speranza del suo negoziato, avvertendolo, ma da sè, che non si smarrisse per qualunque difficoltà ch'egli potesse incontrare. La sera seguente Silvio Antoniani, maestro di camera del Papa, si trasferì alle case di Monsignor

Serafino, e preso solo in carrozza il signor della Cliella lo condusse per una strada secreta in camera del Papa, al quale avendo esposto che il Re di Francia l'aveva mandato a' piedi della Santità Sua per presentargli le lettere ch'egli teneva in mano, il Papa senz'aspettare che finisse, prorompendo in parole iraconde, si dolse d'essere stato ingannato, avendo creduto di ricevere un gentiluomo privato, e non un agente d'un eretico relapso ed iscomunicato, e gli comandò che si levasse dalla presenza sua. Il Cliella, non punto smarrito conforme all'avvertimento che gli era stato dato, aggiunse molte parole di umiltà e di sommissione, e disse che non potendo altro lascerebbe le lettere del suo Re, ed il tenore della sua commissione che aveva portata in iscritto, e benchè il Papa adiratamente soggiungesse che le portasse via, le ripose nondimeno sopra del tavolino, e baciatogli il piede fu ricondotto nel luogo dal quale era stato levato.

Il giorno seguente fu commesso che dovesse abboccarsi col Cardinale Toledo, col quale avendo avuti tre volte lunghissimi ragionamenti, si concluse sempre che il Pontefice non poteva ammettere l'istanze del Re, perchè altre volte aveva mandato alla Sede Apostolica, e nondimeno era ritornato al vomito dell'eresia, ed avendo il Cardinale presa minuta informazione delle cose del Re e dello stato degli affari di Francia lasciò il negozio così indeciso; ma la notte innanzi che il signore della Cliella si dipartisse da Roma, gli fu per mezzo d'Ossat data con gran segretezza questa risoluzione, che il Re tirasse innanzi nel mostrarsi veramente convertito, e desse segni d'essere sinceramente Cattolica, perchè sebbene il Papa era risoluto di rigettare il Duca di Nevers, per appagare la propria coscienza e per

provare la costanza del Re, avrebbe nondimeno con l'opportunità de' tempi ottenuto l'intento suo.

Con questa conclusione partì la Cliella alla volta di Francia, senza aver conferito nè anco a Monsignor Serafino quel che gli era stato commesso, volendo il Papa che ognuno credesse ch'egli fosse alienissimo dall'approvare la conversione del Re, la quale pareva alla maggior parte della Corte Romana essere stata fatta con poca riputazione del Pontefice, e che pochi prelati s'avessero licenziosamente arrogata la potestà, che alla Sede Apostolica solamente si apparteneva; onde non mancarono di quelli che scrissero e stamparono diversi trattati, per i quali contendevano non potersi ammettere ad un regno Cattolico un eretico relapso e molte volte dichiarato scomunicato, e che la deliberazione fatta daí prelati Francesi di dargli l'assoluzione fosse scismatica, e da essere censurata dal tribunale del santo Ufficio, che così chiamano il giudicio dell' Inquisizione.

Scrisse contro a questi trattati il medesimo Arnaldo d' Ossat sostenendo con molte ragioni prese da' sacri canoni e da' dottori della Chiesa, e con molte considerazioni pie e cristiane, che il Pontefice non solamente potesse, ma anco assolutamente dovesse approvare la conversione del Re, ed ammetterlo all' ubbidienza della Chiesa Cattolica; ma benchè non si ritrovasse mai nel suo discorso cosa che non fosse manifestamente Cattolica, e con tutto che egli scrivesse con esquisiti termini di modestia, non potè ottenere di stamparlo, e gli bastava farne vedere qualche copia appresso le persone discrete, il che non solo non era ripreso, ma occultamente era anco approvato dal Papa, al quale non dispiaceva che a poco a poco s'andassero addomesticando l' orecchie al suono di questa dottrina.

Ma il Legato essendo del tutto di contraria opinione, e più che mai invaghito della realtà proposta dagli Spagnuoli, attendeva a maneggiare tutte le macchine che fossero a proposito per condurre a persezione questo disegno; e però oltre a molte lettere lun ghissime e molte distinte informazioni mandate al Papa e ad alcuni de' Cardinali, aveva finalmente spedito anco Monsignor Pier Francesco Montorio per dare più esatta istruzione ed attraversare l'ambasceria del Re; ma un tiro politico, del quale egli volle sagacemente valersi, ridondò in gravissimo danno del suo disegno; perchè, essendosi Monsignor Montorio ammalato in Lione, prese partito di spedire a Roma la sua propria instruzione con i cavalli delle poste, acciocchè potesse arrivare innanzi che il Duca di Nevers entrasse in Roma, nella quale instruzione essendo scritto ch' egli giudicava opportuno di ammettere per qualche mezzo che paresse a proposito, e di trattenere con qualche temperamento il Duca di Nevers, per prolungare il negozio, sin tanto che si fosse potuto conoscere se gli Spagnuoli, cessata la tregua, sossero per camminare all' elezione della realtà, e per aver forze in pronto sufficienti a stabilirla, trattenendo intanto ambiguo il Re di Navarra, acciò non ponesse i soliti spiriti nelle provvisioni della guerra, questo ricordo servi poi di pretesto al Papa di ammettere il Duca, il quale intanto passato a Langres s' era incamminato in Italia per le terre degli Svizzeri e de' Grigioni; ma essendo arrivato a Poschiavo, terra della Valtellina, fu incontrato dal padre Antonio Possev ino Gesuita, mandatogli dal Papa a significargli, che siccome si rallegrava della fama che il Re di Navarra si fosse convertito, così non poteva ammettere l'ambasceria a nome del Re, che ancora non riconosceva 220 DELLE GUERRE CIVILI DI FRA NCIA per tale, e che però poteva far di meno di prendere questa fatica.

Il Duca non perduto d'animo, benchè gravemente turbato, passò innanzi, ma non prese a dirittura il cammino di Roma, e trasferitosi a Mantova tornò a spedire al Pontefice il medesimo Possevino, tentando con diverse ragioni scritte al Pontefice ed a' cardinali nipoti d'ottenere facoltà di potere eseguire la sua ambasciata, ed essendosi radunati a lui il marchese di Pisani, il Cardinale de'Gondi e monsignore di Mes ambasciatore del Re residente in Venezia, scrissero e trattarono di comune consentimento molte cose favorite in Roma dall'ambasciatore Veneto e da quello di Toscana, adoperandosi anco assai favorevolmente il Cardinale Toledo.

Il Pontefice valendosi dell' avviso che gli avea dato il Legato, per colorire la sua secreta intenzione, mostrò quel capo dell' istruzione di Montorio al medesimo Duca di Sessa ambasciatore di Spagna ed a molti Cardinali dependenti da quella parte, e finse di lasciarsi tirare a questo rispetto, e di volere a questo fine non escludere totalmente il Duca di Nevers; e benchè gagliardamente si opponessero ed il Duca di Sessa ed i Cardinali Spagnuoli, affermando che per ogni modo al finir della tregua sarebbono state in pronto forze tali del Re Cattolico, che con soddisfazione universale de' collegati si sarebbe stabilita la realtà già proposta, il Pontefice nondimeno prese temperamento d'ammettere e di ascoltare il Duca, non come ambasciatore del Re di Francia, ma come Principe cattolico ed Italiano, e però gli tornò a spedire a Mantova il Possevino con significargli questo suo pensiero ed ultima deliberazione, ed avvertirlo che venisse senza pompa e con poca compagnia, per essere conosciuto e tenuto in grado non di

ambasciatore, ma di persona privata, il che, sebbene parve molto acerbo al Duca, e facesse pronostico da così difficile principio che dovesse seguir fine non molto prospero alla sua ambasceria, deliberò nondimeno di passare innanzi, così per non si partire dal consiglio del senato Veneziano e degli altri Principi amici, come per tentare gli ultimi esperimenti in un negozio di così grave importanza.

Ma in Francia in questo tempo oltre le discordie ordinarie era succeduto nuovo travaglio per la lega; perciocchè la città di Lione aveva improvvisamente prese l'armi contra il Duca di Nemurs suo governatore sino a ritenerlo prigione nel castello di Pietra Sisa. Il Duca di Nemurs, Principe di grand' animo ma di natura altera ed imperiosa, partito pieno di fasto dalla prospera/ disesa di Parigi, e passato al suo governamento di Lione, avea cominciato a nodrire fra sè medesimo un disegno di ridurlo in signoria libera insieme con il Beogelese e con la Foresta, ch' erano tre distretti unitamente sottoposti a lui, e di aggiungervi quante altre città e terre potesse; ed avendo il marchese di Sansorlino suo fratello il governo del Delfinato, disegnava di unire a sè anco quella provincia, e congiungendosi per tal via con lo Stato del Duca di Savoja, dalla casa del quale discende la sua famiglia, essere aiutato e fomentato da lui; ma perchè conosceva che nè la nobiltà, nè il popolo avrebbono mai consentito volontariamente a separarsi dalla corona di Francia per sottoporsi alla tirannide sua, era andato con lunga macchinazione fabbricando tutti quei mezzi, che potevano servire ad ottenere il suo intento con la forza.

Per questo avea sotto diversi pretesti cacciati dalla eittà molti de' principali cittadini ed esponendo la no-

biltà a manifesti pericoli, godeva di vederne perire molti di quelli che potevano ostare al suo pensiero, nè bastandogli questo, avea fatto fabbricare con diverse occorrenze una quantità di cittadelle e di fortezze che cingevano con un cerchio la città di Lione, avendo cominciato a Toissè, a Bellavilla ed a Tisì, e poi continuato a Chiarliù, a san Bonetto, a Mombrisone, a Virieu, a Condrieu, a Vienna, a Pipetto; ed ultimamente per finire questa circonferenza trattava col signore di san Giuliano, che mediante, cinquantamila scudi, gli concedesse il luogo di Quirieu per fabbricarvi nel medesimo modo una fortezza, e passando dalla circonferenza al centro, voleva rifabbricare la cittadella già distrutta di Lione, e se ne vedevano di già i disegni e la pianta.

In questi luoghi forti teneva egli guarnigioni a cavallo ed a piedi, che dipendevano dal suo volere, e non bastando a mantenerle del suo, le alimentava con l'estorsioni del popolo, e con una perniciosa licenza di predare e di ruinare il paese.

Si aggiungevano a questi fatti dimostrazioni non dissimili, perchè teneva appresso di sè numerosa comitiva di forestieri, dispregiava e strapazzava la nobiltà del paese, e nelle scritture pubbliche non adoperava più il titolo di governatore, ma semplicemente di Duca di Nemurs come padrone assoluto.

Intanto essendo venuto il tempo degli Stati di Parigi, egli, benchè invitato, non volle nè assistervi, nè mandarvi, parlando sempre poco onorevolmente dell' autorità e delle operazioni del Duca di Mena suo fratello uterino, e conclusa che fu la tregua, sebbene egli si dichiarò di accettarla quanto alla parte del Re, non volle tuttavia licenziare nè anco minima parte della

sua soldatesca, anzi assoldandone e conducendone ogni giorno di nuova, teneva in maggiore oppressione il paese in tempo della sospensione d'armi, di quel che era stato nell'ardore della guerra.

Mossi da tutte queste cose, i capi ed il popolo di Lione deliberarono di dolersene al Duca di Mena, il quale e per sollevazione della città, e per sostentamento della propria riputazione, stimò che fosse bene di ostare agli ambiziosi disegni del fratello, e perciò sotto colore di volere che l'Arcivescovo di Lione andasse a Roma col Cardinale di Gioiosa, lo fece passare in quella città dandogli commissione di sostenere la libertà del popolo, e dargli avviso di ogni particolare, acciò potesse provvedere opportunamente al bisogno.

Questo rimedio accelerò il prorompimento del male, perchè il Duca di Nemurs non bene intendendosi con l'Arcivescovo, e veduto che i cittadini concorrevano popolarmente a lui, pensò di fare entrare alcune compagnie di soldatesca nella città o per propria sicurezza, o per freno del popolo già mezzo sollevato; ma venuto questo avviso tra i Lionesi, accresciuto dagli augumenti soliti della fama, non tardarono più a sollevarsi, e, prese l'armi, trincerarono la città di barricate, e riserrarono il Duca in un angolo della terra, il quale avendo voluto in questa necessità abboccarsi con l'Arcivescovo, che prima non aveva curato di vedere, riuscì differente l'esito dal suo consiglio, perchè l'Arcivescovo non istimando più nè le parole nè i complimenti suoi, che conosceva procedere dalla necessità, continuò ad esortare il popolo a difendere la propria libertà, e l'ammonì del modo con il quale si doveva governare, sicchè finalmente, ristrette le barricate ed armata maggior quantità di gente, quei del consiglio andarono ar-

matamente a lui, e gli dissero che per sicurezza della persona sua essendo il popolo concitato, e per salvezza della città che stava in pericolo di rimaner saccheggiata, intendevano ch'egli si ritirasse nel castello di Pietra Sisa; al che non potendo egli contraddire, vi fu finalmente condotto, con severissime guardie diligentemente custodito, ed i capi, congregato il consiglio, fecero un decreto, per il quale lo privavano del governo, ed insieme il marchese suo fratello, sebbene da lui confessavano di non aver ricevuta mai ingiuria alcuna, e diedero l'autorità di governare la città all' Arcivescovo, la qual gli fu poi anco confermata dal Daca di Mena.

Ma essendo arrivato questo avviso in Parigi, se ne turbarono grandemente gli animi, dolendosi i ministri Spagnuoli d'aver perduto uno de' principali istromenti della potenza loro, ma molto più affliggendosi madama di Nemurs per il pericolo e per la perdita del figliuolo; e molti erano i quali si persuadevano che tutto il male procedesse dal Duca di Mena, il quale non solo avesse voluto abbattere l'arroganza del fratello, che si era alienato dall' ubbidienza sua, ma avesse anco procurato di aver Lione in suo potere e congiungerlo al governo suo di Borgogna, per restarne poi padrone in qualunque esito delle cose, essendo noto ad ognuno, che nelle trattazioni fatte col Re, ed anco con i ministri di Spagna, aveva dimandato che Lione e la Borgogna gli fossero unitamente conceduti; per la qual cosa, bench' egli si affaticasse di mostrarsi malcontento e dispettoso dell'accidente avvenuto al fratello, non era alcuno che gli credesse, vedendo che non solo non trattava di liberarlo in fatti; sebbene molto ne discorreva in parole, ma anco che avea confermata nell'Arcivescovo l'autorità di Governatore, che quei cittadini gli aveano conferita.

Questa nuova dissensione aprì l'adito a nuovi travagli, i quali parevano in quei giorni voler prendere buona piega, perchè il Duca di Mena s' esa finalmente ricongiunto ed accordato con il Duca di Guisa, avendogli i comuni amici fatti accorti che la loro discordia era finalmente per ruinare e l'uno e l'altro, onde il Duca di Mena per levarsi la nota di attraversare la grandezza del nipote, ed il Duca di Guisa per non si mostrare isconoscente delle fatiche del zio nel sostenere il partito, erano scambievolmente convenuti che se il Duca di Mena trovasse modo di conseguire la corona per sè medesimo, il Duca di Guisa fosse obbligato a stare unito con lui ed siutarlo con tutte le forze sue. ed in easo che il Duca di Mena non potesse ottenere il regno per sè medesimo o per uno de' suoi figliuoli, fosse scambievolmente obbligato ad aiutare il Duca di Guisa a pervenira alla corona o col mezzo del matrimonio dell' Infante, o in altra maniera.

Questo accomodamento dispiacque sommamente al Duca di Feria e a Diego d'Ivarra, i quali si vedevano privi dell'istromento proprio a tenere in gelosia il Duca di Mena, e a poterlo anco, quando l'occasione lo portasse, per questa strada opprimere ed abbattere la sua grandezza, e nondimeno essendo ritornato di Fiandra Giovan Battista Tassis, il quale era andato ad abboccarsi con don Pietro Enriques di Toledo conte di Fuentes, che teneva la sopraintendenza de' Paesi Bassi sino all'arrivo dell'Arciduca Ernesto, si cominciò a trattare di rappacificarsi col Duca di Mena, essendo tale il senso e la volontà di quel principale ministro, il quale ben si accorgeva che senza l'opera e l'assenso

di lui, tutti gli altri tentativi riuscirebbono vani, e benchè i ministri di Parigi si tenessero ingannati e maltrattati da lui, giudicava nondimeno il conte, che non fosse tempo di far vendette, ma di trattare con flemma e con dissimulazione, poichè avevano veduto per esperienza che tutti i principali degli Stati volevano dependere dall' autorità e dalla volontà del Duca di Mena. All' arrivo del Tassis si cominciò a trattare, interponendosi anco il Legato, con tutto ch'egli fosse molto più inclinato al Duca di Guisa, ma non voleva dipartirsi dalla volontà del Re di Spagna, non solo per l'antica sua disposizione, ma anco perchè in questo stato di cose non si poteva senza pericolo della religione scostarsi dall' amicizia e buona intelligenza con esso lui.

Cominciò il Tassis dalla significazione del buon animo che aveva il conte di Fuentes, passò di poi a dannare egli medesimo la perversa maniera di trattare dei suoi colleghi, e finalmente accennò e circoscrisse, ma non dichiarò affermativamente che il Re Cattolico si sarebbe contentato di dar l'Infante ad uno de' suoi figliuoli, mentre che nelle restanti cese potessero convenire.

Seguì a questo regionamento la mutazione del modo di trattare degli altri ministri, che cominciarono ad aver maggior rispetto all'autorità ed alla persona del Duca, ed il medesimo cominciò a fare il Cardinale Legato; di modo che fu facile ch'egli credesse essere venuti nuovi ordini di Spagna in suo favore, siccom'era vero, essendo finalmente risoluto il Re Filippo di volere l'elezione dell'Infante con qual si voglia marito, ed avendo conceputa opinione che il Duca di Mena stante il suo fisso pensiero di conseguire la corona per

la sua discendenza fosse per consentire ad utilissimo condizioni per i suoi regni.

Ma quello che difficoltava il negozio era la debolezza, nella quale si trovavano le cose di quel Re, perchè esansto estremamente di danari, non poteva far quelle grosse provvisioni ch' eran necessarie a sostenere tanta impresa, ed era ridotto a tale, che le sue polizze non erano più accettate da' mercanti, ed i Genovesi, creditori di molti milioni, ricusavano di far nuovi partiti. Questa debolezza nondimeno era con ogni studio nascosta dai ministri, e continuavano ad affermare che nel finir della tregua sarebbono stati in pronto dodicimila fanti e tremila cavalli per entrare ne' confini di Picardia, e che al Duca di Mena si sarebbono contati centomila scudi ogni mese per mantenere altrettante forze Francesi, e per acquistare maggior fede si sforzarono di numerargli ventimila scudi di presente, e gli diedero polizze di altri sessantamila a conto dei crediti suoi, e si sforzavano in tutte le cose di renderlo placato e d'accrescerlo sempre ogni di più di nuove speranze.

Questo rappattumarsi con gli Spagnuoli, oltre l'accordo seguito col Duca di Guisa, fu cagione che s'interrompesse il trattato di pace continuato già molti di con i deputati del Re, nel quale sebbene s'era affaticato, oltre il signore di Villeroi, anco il presidente Giannino, non s'era però condisceso a conclusione alcuna, perchè il Re era entrato in sospetto che il Duca di Mena simulatamente trattasse senza animo di concludere, ed il sospetto era nato per essersi intercette alcune lettere del Legato che scriveva al Pontefice, nelle quali, benchè egli dicesse grandissimo male del Duca di Mena, ed imputasse all'ambizione e malignità sua che non si fossero eletti l'Infante ed il Duca di Guisa, af-

fermaya nondimeno averlo poi fermato di maniera, ch' egli non concluderebbe mai accordo con il Re di Navarra, e che di ciò ne avea preso giuramento, segreto in una scrittura sottoscritta da lui, dai Duchi di Omala e di Ellebove, dal conte di Brissac, dai marescialli di Rono e di San Polo e da molti altri de' principali, copia della quale scrittura con le medesime lettere era alligata; per la qual cosa essendo andato al, Re il signore di Villeroi per trattare tuttavia della pace, egli non volle far altro che mostrargli le lettere e la scrittura, delle quali anco gli diede copia per participarla al Duca di Mena, il quale non sapendo negare che il giuramento non fosse vero, se ne scusò. nondimeno con dire, ch' egli avea sempre inteso di concludere la pace con riserva del consentimento del Papa, il quale quando l'approvasse restava immediatamente disciolto l'obbligo del giuramento: nè l'aver veduto il male che il Legato scriveva di lui lo distolse dal suo pensiero, perchè interpretava quegli essere stati concetti vecchi, e che i nuovi ordini di Spagna avessero variate tutte le cose, onde attendendo a ristringersi co' ministri del Re Cattolico dal trattato della pace era passato a negoziare la prolungazione della tregua, per dar tempo alle cose di maturarsi: nè fu difficile l'ottenerla per i due altri mesi di novembre e dicembre, perche anco il Re innanzi che moversi desiderava sapere l'esito dell'ambasceria del Duca di Nevers e la risoluzione del Papa.

Ma questo istesso rappattumarsi con gli Spagnuoli che avea fatto il Duca di Mena, rese anco più renitente il Pontefice alle pregbiere del Re, non gli sofferendo l'animo di ammettere la sua riconciliazione, mentre dubitava che i Francesi della lega non fossero

per seguire il suo giudicio, ma uniti con Ispagna volessero continuare la guerra, essendo il dovere per riputazione della Sede Apostolica, per sicurezza della religione e per soddisfazione del mondo, ch' egli fosse il più costante e l'ultimo ad approvare la conversione del Re, acciocche alla sua credulità ed alla sua leggerezza non fossero attribùiti quei mali che potessero provenire dallo stabilimento d'un Re per la novità non ancora ben saldo nella religione.

Per la qual cosa essendo il Duca di Nevers vicino a Roma, gli mandò per il medesimo Possevino a far sappere che non intendeva ch'egli dimorasse nella città più che dieci soli giorni, e che aveva proibito a tutti i Cardinali che non lo vedessero e che non trattassero con lui, le quali cose, benchè al Duca paressero acerbissime, risoluto nondimeno di voler prosegnire sino al fine, e credendo che tutte queste fossero dimostrazioni per vendere più cara la grazia sua, passò avanti ed entrò in Roma privatamente per la porta del borgo il vigesimo di di novembre.

Andò l'istessa sera privatamente a baciare i piedi del Papa, e nel primo congresso trattò solamente che gli fosse prolungato il termine dei dieci giorni troppo breve per trattare negozio di tanto momento, e che gli fosse lecito di visitare i Cavdinali e di presentare loro le lettere che aveva dal Re, offerendosi di dover trattare la causa in presenza degli ambasciatori del Re di Spagna e del Duca di Mena, e di mostrar loro che non si poteva non ricevere il Re di Francia, che supplice e convertito voleva ritornare all'abbidienza della Chiesa.

Non ebbe altra risposta dal Pontefice, se non che avrebbe consultato co' Gardinali, e con il loro consi-

glio avrebbe deliberato; ma nelle seguenti audienze procurò il Duca con grandissimo apparato di ragioni e di eloquenza persuadere al Papa prima, che come Pontefice e Vicario di Cristo non potesse rigettare uno che convertito ritornava nel grembo della Chiesa, e dipoi che come Principe prudente ed esperimentato non dovesse rifictare l' ubbidienza del più forte e del più potente partito, e finalmente che come protettore della libertà comune non dovesse permettere che il regno di Francia, corresse pericolo di dividersi e di smembrarsi con manifesto pericolo della libertà di tutti i Principi cristiani, e particolarmente della Sede Romana.

Si dilatò nel primo punto con l'autorità della Scrittura, e con molti esempi ed autorità della primitiva Chiesa e de Padri; ma conoscendo qui non consistere la difficoltà, molto più si allargò negli altri due, e parendogli di comprendere che il Pontefice particolarmente persistesse in questa durezza, perchè dubitava delle forze del Re, e che i Cattolici della lega uniti col Re di Spagna fossero potenti per opprimerlo, pose grandissimo studio in dimostrare che la maggior parte de' parlamenti della Francia, tutti i Principi, fuori che quelli della casa di Loreno, il fiore della nobiltà e i due terzi di tutto il regno seguissero la sua parte: che gli avversari erano pochi, di mala qualità, discordi fra sè medesimi e pieni di disperazione, di modo che al perfetto stabilimento del Re ed all'intera quiete del regno non mancava altro che il consentimento della Sede Apostolica e la benedizione della Santità Sua. Epilogò tutte le vittorie del Re, le quali procedevano bene dal suo valore, ma anco dalla forza e dalla potenza della nobiltà e de' popoli che lo seguivano. Esa-

gerò la debolezza degli Spagnuoli, che potevano ben mantener vive con il negozio e con l'arte le dissensioni civili, ma non potevano sostenerle con l'armi: si sforzó di dimostrare gli artifici che usavano, che avessero fine d'usurpare il regno come avevano ultimamente scoperto il segreto loro nella proposizione dell'Infante. Eccitò la pietà e la giustizia del Pontefice a non si voler fare autore di violare la legge Salica e l'altre leggi fondamentali del regno, a non tener mano a quelli che procuravano di spogliare il legittimo sangue della corona, e finalmente a non voler permettere che sotto nome suo si seminassero le discordie e si ruinassero i fondamenti d'un regno cristianissimo e primogenito di Santa Chiesa: concluse finalmente che egli avea condotti seco alcuni di quei prelati che aveano data l'assoluzione al Re, i quali desideravano di presentarsi a' piedi suoi, e rendergli conto di quel che s' era fatto, dando loro l'animo di fargli conoscere chiaramente che non s' erano partiti dall' ubbidienza della Sede Apostolica e dai riti e costumi di quella, e che quello che aveano operato era conforme a' sacri canoni ed alla mente di Santa Chiesa.

Il Pontefice costante nella sua deliberazione, e quantunque le ragioni del Duca lo commovessero, risoluto per ogni modo di non correre in fretta, tanto più che pareva che il Duca facesse istanze, che egli confermasse ed approvasse l'assoluzione data in Francia, ma non che proponesse di sottoporre il Re alla censura ed al giudicio della Sede Apostolica, disse che avrebbe pensato alla risposta, e due giorni dopo non gli soffrendo l'animo di tornare a ragionamento col Duca e di rispondere alle sue ragioni, gli fece intendere da Silvio Antoniani di non poter prorogare il termine dei dieci

giorni, per non dar mala soddisfazione a quei Cattolici, i quali ubbidienti alla Chiesa, aveauo sempre sostenuta e sostentavano tuttavia la religione, e che il termine era sufficiente, non avendo più da trattare cosa alcuna: che a' Cardinali non occorreva ch' egli parlasse, essendo stato ammesso come privato, non come ambasciatore, e che quanto a' prelati venuti seco non poteva ammetterli alla sua presenza, se prima non si sottoponevano al Cardinale di Santa Severina penitenziere maggiore per essere esaminati da lui. Questa fu l'ultima deliberazione del Pontefice, perchè sebbene il Duca impetrò nuova audienza, non potè però rimoverlo dal suo proposito, ma gli mandò il Cardinale Toledo a significargli le medesime cose, col quale essendo passati vari e lunghi ragionamenti, uon si variò la sostanza del negozio, e sebbene il Duca aggravato dal catarro per necessità si convenne fermare oltre il termine de' dieci giorni, non avanzò però cosa alcuna, e finalmente introdotto per l'ultimo congresso alla presenza del Ponsefice, dopo aver replicate distesamente tutte le ragioni, prostrato ne' ginocchi, lo supplicò che almeno volesse dare l'assoluzione al Re nel foro della coscienza; ma nè anco questo potè impetrare, e si partì malissimo soddisfatto, avendo finalmente con più libertà e con più spirito del solito esagerati i torti che si facevano al Re, e l'ingiuria che s'inferiva alla persona sua propria, che scordatosi delle indisposizioni, dell' età e della qualità sua, avea presa la fatica di questo viaggio per la salute e per il riposo de' Cristiani.

Partito dall' audienza tornò di nuovo a lui il Cardinale Toledo, e gli disse che se i prelati abborrivano tanto la faccia del Cardinale di santa Severina, sarebbono stati ascoltati dal Cardinale d' Aragona capo della

Congregazione del santo ufficio; ma il Duca rispose, che essendo venuti come ambasciatori in compagnia di lui, non intendeva che fossero trattati come rei, ma che il Papa gli ammettesse alla sua presenza, perchè a lui come a capo della Chiesa avrebbono reso buon conto dell' operato da loro; ma avendo il Cardinale replicato che non era decente ch' essi contendessero e disputassero col Papa, soggiuese il Duca che si contentava che il Papa gli ammettesse a baciargli i piedi, e poi rendessero conto al Cardinale Aldobrandino suo nipote. Ma nè anco questa condizione volle accettare il Papa; onde il Duca di Nevers posto distintamente in una scrittura tutto quello che aveva operato si partì da Roma, conducendo seco i prelati, e si trasserì nella città di Venezia, ove il Vescovo di Mans pubblicò alle stampe un libretto, nel quale deduceva le ragioni che aveano mosso i prelati ad assolvere il Re, una delle quali era che i canoni permettono all' Ordinario, a cui tocca, il potere assolvere dalla scomunica e d'ogni altro caso, quando il penitente è impedito da legittima causa di poter andare ai piedi del Sommo Pontefice; l'altra era, che in punto ed in pericolo di morte il penitente può essere assolto da ciascheduno, nel qual pericolo versava manifestamente il Re, essendo tutto il giorno esposto ne'couflitti della guerra all' offese nemiche, ed oltre di ciò insidiato per mille strade dalla malvagità de' suoi nemici, alle quali ragioni aggiugnendone molte altre, concludeva che aveano potuto assolverlo ad futuram cautelam, riservando l'ubbidienza e la ricognizione al Sommo Pontefice, al qual egli ora la rendeva pienamente.

Partito il Duca, il Pontesice radunati i Cardinali nel concistoro, si dichiarò di non aver voluto ricevere le

iscusazioni e l'ubbidienza del Re di Navarra, perchè la coscienza non gli permetteva di prestar così facilmente fede ad uno che l'aveva altre volte violata: che l'ammettere uno ad un regno così potente senza gran riguardo e senza la debita cautela, sarebbe stata gran leggerezza, e che essendo certo che gli altri avrebbono creduto e seguitato il suo giudicio non era il dovere che, procedendo ciecamente, si facesse guida de' ciechi, e conducesse i buoni Cattolici Francesi ad un ruinoso precipizio di dannazione, e che però stessero sicuri che egli starebbe costante, nè accetterebbe false simulazioni e tiri politici in materia di tanta conseguenza. Così rimasero soddisfatti gli Spagnuoli ed appagati i Cattolici della lega; nè il Re perciò ne restò commosso o distornato dalla sua prima intenzione, avendo la relazione del signore della Cliella applicato l'antidoto a questa così amara bevanda.

Era il Re in questo tempo a Meluno, trattenendosi nella quale città, fu preso e posto nelle carceri Pietro Barriera, il quale non si sa bene da quale spirito condotto aveva congiurato di volerlo ammazzare. Era costui di nascita oscura nella città di Orleans, ed esercitava la professione di marinaro in quelle barche che per la Loira sogliono navigare; una essendo conosciuto per uomo d'animo stolido e feroce, era stato adoperato nell' esecuzione di molti missatti, dai quali, e dalla dissoluzione de' costumi ridotto a vita vagabonda, s' era finalmente condotto alla meditazione di questo fatto, il quale avendo conferito con due frati uno Cappuccino e l'altro Carmelitano, v'era stato, com'egli disse, caldamente esortato da loro; ma essendo tuttavia incerto e dubbioso nell'animo suo, volle conferire il suo segreto anco con frate Serafino Banchi Dominicano, di

pazione Fiorentino, il quale abitava in Lione. Questo religioso inorridito di sentire l'audacia ed il malvagio consiglio di costui, dissimulò nondimeno, e gli disse ch' era cosa da pensarvi bene e da non concludere così tosto, e che tornesse il giorno seguente per la risposta da lui. che avrebbe studiato e meditato per sapere risolvere il suo quesito. Intanto pensando come si potesse cautamente farne avvertito il Re, pregò il signore di Brancaleone familiare della Regina vedova, il quale si trovava nella città, che venisse a lui all' ora medesima e nel medesimo giorno, ed essendovi venuti e l'uno e l'altro in un istesso tempo, gli fece lungamente ragionare e trattenersi insieme, acciocche il Brancaleone potesse riconoscere perfettamente il Barriera, al quale avendo detto che non sapeva risolversi che consiglio gli dovesse dare, perchè il quesito era pieno di difficili dubitazioni, lo licenziò da sè, ed al Brancaleone scoperse tutto il negozio, acciocchè, avvisandone il Re, si potesse distornare questo missatto. Il Barriera partito da Lione, e passato dopo non molti giorni in Parigi, ne conferì prima con il curato di S. Andrea, e poi con il padre Varada rettore de' Gesuiti, i quali, come egli assermava, l'esortarono a mettersi a questo fatto; per la qual cosa parti risoluto di tentare l'esecuzione, e passato a S. Dionigi, si trattenne al seguito del Re, per trovare opportunità di eseguire il suo disegno. Ma pervenuto col Re a Meluno, vi pervenne anco il Brancaleone, dal quale riconosciuto e additato, fu fatto prigione dagli arcieri del gran prevosto, ed esaminato e posto a confronto con lui, confessò di aver avuto animo d'uccidere il Re, e di averlo conferito col padre Dominicano a Lione, ma che poi intesa la sua conversione avea deliberato di non farlo, e che andava

verso Orleans, nella quale città era nato, deliberato di rinchiudersi in un monastero di cappuccini; ma queste cose diceva con tanta contumacia e con tanto sprezzo, che ben si dimostrava colpevole, avendo anco portato seco un coltello grande e radente da tutte due le bande, che dava indizio della meditazione del misfatto; onde molte volte esaminato e cimentato ne' tormenti, fu da' giudici delegati sentenziato alla morte, la qual sentenza essendogli notificata, ed esortato alla sincera confessione del suo delitto, confessò poi interamente il tutto, e raccontò distintamente tutti i particolari; indi condotto al luogo del supplicio, e ratificato tutto il suo constituto pagò con i cruciati soliti la pena dell' audacia e della temerità sua.

Intanto camminava il tempo al termine dello spirare della tregua, ed il Duca di Mena intento a guadaguare più tempo che fosse possibile, avea di nuovo spedito al Re il signor di Villeroi per prolungarla; ma non avendo egli potuto ottenere cosa alcuna, spedì dopo di lui il conte di Belin, il quale si persuadeva di poterla ottenere; ma il Re era totalmente alieno da questo consiglio, conoscendo espressamente che si desiderava d'avanzar tempo, non per aspettare le risoluzioni di Roma, ma sì bene gli ajuti e le provvisioni di Spagna; e però aveva determinato di non perdere più tempo; ma poichè i suoi avevano fatte diverse pratiche per la Francia, s'affrettava col rompere la guerra, di vedere se fossero per iscoppiare le mine ch' erano poste a segno. Per la qual cosa con tutto che il Duca di Mena adoperasse, oltre gli altri, anco Sebastiano Zammetti, che di mercante Piemontese era divenuto uomo di gran negozio per le corti, e con tutto che il presidente Tuano ed il conte di Scombergh si abboccassero con esso lui

in Parigi, non fu possibile di ottenere con qualsivoglia larghissime condizioni, che il Re volesse prolungare la sospensione dell'armi nè anco per pochi giorni. Ma non fu cost presto spirato il termine della tregua, che si cominciarono a vedere gli effetti della conversione del Re, e delle pratiche che opportunamente avevano introdotte i suoi ministri, perciocchè Monsignore di Vitrì, governatore di Meos il quale essendo creditore di molte paghe era nel tempo della tregua passato al conte di Fuentes per averne il pagamento, e non avendo non solo riportato quello che gli parea ragionevolmente di ricercare, ma penato molti giorni ancora innanzi che potesse aver udienza per esponere il suo bisogno, cosa totalmente intollerabile alla impazienza Francese, era ritornato pieno di sdegno e di mala soddisfazione, replicando molte volte quelle parole che si sono fatte volgari: Chi non ba denari non ha Vitrì; per la qual cosa, presa occasione dall' impotenza di mantenere da se medesimo i suoi soldati, e chiamato il popolo della città a parlamento, disse loro, che avea seguite costantemente le parti della lega, fin che si era trattato del fatto della religione, ma ora che il Re s' era fatto Cattolico, egli non voleva negargli la dovuta ubbidienza, nè seguitar coloro che per ambizione e per interesse volevano proseguire la guerra, e che però rimetteva le chiavi della città nelle loro mani, e lasciandoli in libertà di dispopere di sè stessi, andava a dirittura a mettersi da quella parte, dalla quale vedeva essere manifestamente la ragione; e presa la banda bianca, e fattala prendere a tutti i suoi soldati, s'inviò per uscire dalla terra; ma il popolo eccitato da queste brevi parole e dall'esempio del suo governatore, chiamò concordemente il nome del Re, e fece subito quattro ambasciatori che andassero a rimettere la città in suo potere.

Era grande l'opportunità di questa terra, così per la vicinanza di Parigi, come per chiudere il passo alla riviera di Marna; ma era molto maggiore l'esempio che ne avrebbono preso tutte le altre città della lega; perchè essendo la prima che trattasse di venire all'ubbidienza del Re, doveva ella aprire la strada ad una novità tanto importante, che in essa consisteva la somma delle cose. Per la qual cosa il Re deliberando, come era solito, nel suo consiglio del modo che si dovesse tenere e delle condizioni che se le dovessero concedere, stette alquanto sospeso, perchè le opinioni de consiglieri erano tra sè medesime ripugnanti. Alcuni di più ardente natura, i quali non potevano così facilmente scordarsi l'insolenze passate della plebe, e l'inimicizia inveterata delle parti con l'aderenza degli Ugonotti, che ancora qualcheduno di loro entrava nel consiglio, avrebbono voluto che con severe condizioni si ponesse il freno a quelli che tornavano all' ubbidienza, e con acerba penitenza si ricomprassero i peccati e le colpe passate, desiderosi di sfogar l'odio già confermato, e di trionsare fastosamente degl' inimici che riputavano già vinti. Ma gli uomini più savi e più moderati consideravano che non per necessità d'assedio, nè per timore della forza, ma per istinto di propria volontà questi venivano all' ubbidienza, e che però bisognava che l'esempio fosse tale, che invitasse ed allettasse le altre città di maggior importanza a seguitarlo: che questo principio doveva servire di regola e di norma alle altre composizioni ed accordi; onde avendo il Re fatto ogni possibile per inescare i popoli a riconoscerlo, sarebbe stato perverso consiglio ora con l'asprezza e con la severità rigettarli e spaventarli: che bisognava ajutare questo primo moto a partorire una felice ubbidienza, accomodarsi all' imperfezione de' sudditi, e con l'esca del buon trattamento promuovere questi vacillanti pensieri; consideravano quanto pernicioso fosse stato l'indulto concesso ai Fiamminghi dal Duca d'Alva per la sua strettezza, per le eccezioni, per l'ambiguità e per la poca sincerità delle condizioni, onde era nato che più città e più popoli aveva alienati dal Re Cattolico la strettezza dell'indulto e l'ambiguità del perdono, che non avevano fatto tante punizioni, tanto sangue e tante violenze passate: esortavan per tanto il Re a farsi avveduto alle spese de'suoi vicini, e non incorrere in quegli errori, che tutto il giorno si sentivano rimproverare agli Spagnuoli.

Questa opinione senza dubbio più fruttuosa e migliore s' affaceva mirabilmente alla natura del Re inclinato alla benignità ed alla clemenza, e la necessità delle cose sue, ed il conoscere i nemici benché deboli e divisi, non però abbattuti nè del tutto ruinati, l'indusse a consentire ed a risolversi d'aprire a questi porta così patente, che tutti gli altri concorressero a volervi volonterosamente passare. Per la qual cosa accettati con amorevoli dimostrazioni gli ambasciatori, concesse benignamente a' cittadini di Meos tutte quelle condizioni che seppero dimandere, tra le quali la manutenzione dell' esercizio solo della religione Cattolica nella loro città, l'esenzione di molte gravezze, la confermazione degli uffici e benefici conferiti dal Duca di Mena, e la continuazione delle immunità ed antichi privilegi della terra. A Monsignore di Vitrì confermò il governo, e dopo di lui al maggiore de' suoi figliuoli; e gli numerò alcuni danari per soddisfare i debiti da lui contratti, avendo anco pagata e trattenuta al suo servizio la soldatesca che lo seguiva. Questo lampo di liberalità e di clemenza sparse grandissimo splendore in ogni

parte della Francia, sicchè con la fama di esso molti altri si risolverono di seguitare l'esempio, e di provare se nella bontà del Re trovassero maggior riposo che nel travaglio dell' armi, tanto più quando si vide l'editto del Re pubblicato il quarto di di gennajo dell'anno mille e ciuquecento novantaquattro, nel quale con grande e spezioso apparato di parole confermava le condizioni sopraddette, il qual editto fu anco senza dilazione di sorte alcuna ricevuto, e, com'essi chiamano, interinato nel parlamento. Ne' medesimi giorni il signore di Eustrumel cognato di Monsignor di san Luc e governatore di Perona, di Mondidiero e di Roia, convenne per sè e per queste tre città principali della provincia di Picardia, di mettersi nell'ubbidienza del Re, ma per onestare maggiormente la sua rivolta, volle che precedesse una tregua di molti mesi, per la quale restavano neutrali le sopraddette terre. Il medesimo fecero il signore di Alincurt ed il signore di Villeroi con la città di Pontoisa, perchè il Re si contentò che con la tregua particolare restassero neutrali, per potersi valere della persona di Villeroi a tirare innanzi il trattato di pace che tuttavia si teneva vivo con il Duca di Mena. Ma liberamente e senza alcuna coperta si dichiarò per la parte del Re nel principio del mese di febbraio il signor della Chiatra, uno de' principali del partito dell' unione, il quale avendo invano dimandato a' ministri Spagnuoli aiuto di genti e di danari, sdegnato della repulsa, e stanco delle discordie che vedeva nel suo partito, per mezzo dell' Arcivescovo di Burges convenne col Re per sè per le città d'Orleans e di Burges, ottenendo per quelle terre le medesime condizioni di Meos, e per sè medesimo la confermazione del grado di Maresciallo di Francia conferitogli dal Duca di Mena, ed i medesimi

governi che possedeva, dovendo dopo di sè passar nel barone della Magione suo figliuolo.

Seguì nel medesimo mese anco l'accordo della città di Lione, perciocche, avendo aspettato quel popolo che il Duca di Mena passasse personalmente, o mandasse soggetto di grande autorità per accomodare il negozio col Duca di Nemurs, e, dandogli ricompensa conveniente, levarlo da quel governo, egli non potendo abbandonar Parigi nello stato che si ritrovava, e non avendo ricompensa equivalente da profferire, perchè il governo della Guienna che il Duca di Nemurs avrebbe preso, era già promesso al Duca di Guisa, ed il marchese di Villars che vi comandava, non voleva sentire di sottoponersi ad altri, non pote rimediare ne al moto popolare, nè all'oppugnazione del marchese di san Sorlino, il quale per ricuperare il fratello molestava il contado di Lione con gravissimo danno e con istrettezza della città; per la qual cosa, poichè ebbe quel popolo indarno aspettato molti mesi, non sapendo che partito si prendere, chiamò finalmente il colonnello Alfonso Corso, il quale con buon numero di genti era vicino, ed introdottolo nella città, alzò pubblicamente lo stendardo reale, avendo prostrate ed abbattute per ogni luogo tutte le arme e tutti i monumenti della lega. Poco innenzi la città di Aix nella Provenza essendo assediata e strettamente oppugnata dal Duca di Epernone, nè vedendo di poter ricever soccorso o dal Duca di Savoia o da alcuna parte, essendovi rinchiuso dentro il conte di Carsi, il quale aveva per moglie noa figliastra del Duca di Mena, ed era capo dell'armi in quella provincia, prese partito, poichè il Re si era fatto Cattolico, di rimettersi nell'ubbidienza sua, ma con condizione che il Duca di Epernone non en-

16

trasse nella terra, col quale quei cittadini ed il conte medesimo professavano nimicizia particolare, del che per mezzo di Monsignore delle Dighiere e del colonnello Alfonso Corso furono soddisfatti.

În questo moto così vecmente e delle città e dei capi principali dell' unione, parte de' quali s' erano di già accordati all' ubbidienza del Re, e parte trattavano di accordarsi, era grande il travaglio e grandissimo lo spavento del Cardinale Legato, il quale avendo promesso a Roma che non seguirebbe mutazione alcuna per la conversione del Re, si trovava ora in grandissimo pensiero di non essere tenuto dal Pontefice in concetto di trascurato e di leggiero, ed avendo esortato e conteso che non si ricevesse dalla Sede Apostolica l'ambasceria del Re, dubitava ora che tutti i sinistri fossero attribuiti al suo cattivo consiglio, e s'affliggeva dispettosamente che tanta opera e tanta fatica posta da lui nell'indirizzare al fine che pretendeva le cose della lega, ora riuscissero vane ed inutili, e rimanessero in un momento sovvertite tutte le macchine de' suoi consigli; per la qual cosa ridotto a profonda considerazione, dopo lunga consulta deliberò di mandar fuori una scrittura, nella quale esponeva ed assicurava i populi della Francia, che il Pontefice, giudicando finta e simulata la conversione del Re di Navarra, non l'aveva voluta approvare, e non aveva ammesso il Duca di Nevers come ambasciatore di lui, ma come persona privata e Principe Italiano, Protestava di più che il Papa non avrebbe mai approvata questa conversione, nè avrebbe ammesso il Re nel grembo della Chiesa, col quale fondamento esortava tutti i Cattolici a non si dipartire dal giudicio della Sede Apostolica, e dall'unione ed ubbidienza del sommo Pontefice Romano.

Con questa scrittura stimaya egli di poter fermare il moto degli animi che inclinavano a sottoponersi al Re, e giudicava che lo scrupolo della, coscienza dovesse essere più forte nel ritenerli, che nel sospingerli non era la considerazione delle leggi temporali; ma il suo consiglio produsse effetto contrario, perchè la maggior parte degli uomini si sdegnò, che si ricusasse di ricevere a penitenza un Principe così grande, oye con tanta sollecitudine suol procurare la Chiesa, e con tanta tenerezza abbracciare la conversione di ogni minimo peccatore; e persuasi i popoli dal desiderio della pace e della quiete, ed abhominando le discordie civili, che avevano prodotto tanti mali e nel pubblico e nel privato, furono molto più pronti a prendere partito, ed a ricoverare sotto l'ubbidienza del Re; e nondimeno il Legato o perseverando ne' suoi antichi concetti, o non gli soffrendo l'animo di ridirsi di quello che aveya scritto e consigliato a Roma, continuò tenacemente nel sostenere la lega così appresso al Pontefice, come tra i medesimi signori Francesi, co' quali era ogni giorno a strette consultazioni. Era altrettanto, grave ed il dispincere ed il terrore ne' ministri del Ro Cattolico, i quali vedendo rivoltati una parte di quelli, che stimavano più confidenti, e, benchè rappattumati, non fidandosi totalmente nella intelligenza col. Duca di Mena, nè vedendo nè anço molto soddisfatto il mede, simo Duca di Guisa, conoscevano che tutte le speranze svanivano, se con prestezza non si soccorreva al presente. bisogno, il che era molto difficile, così per la strettezza del danaro, come per la deholezza delle cose di Fiandra; e benchè si maneggiassero a tutto potere, non, trovavano nè chi volesse pagare le loro polizze, nè chi volesse far partiti con essi loro, ed il convenire aspet-

tare le provvisioni che lentamente venivano di Spagna, era rimedio troppo tardo e troppo discosto. Deliberarono però di valersi del più vicino aiuto, ch' era quello di Fiandra, ed ispedirono molti messi a sollecitare l'avanzamento dell'esercito, e finalmente vi si trasferì Giovan Battista Tassis personalmente; ma oltre il non esservi modo di pagare le genti, per il quale difetto s' erano abbottinati alcuni terzi Spagnuoli e buon numero di cavalli Italiani, anco il conte Carlo di Mansfelt, il quale doveva comandare all'esercito, desiderando per interesse proprio di non partire di Fiandra, o pure non inclinando d'ubbidire al Duca di Mena, o veramente non giudicando con così poca gente e senza danari di poterne riuscire con onore, frapponeva molte lunghezze e molti impedimenti, siochè il campo Spagnuolo in poco numero, mal provveduto e mal concorde non ardiva moversi dai confini.

Ma il Duca di Mena era più afflitto e più travagliato di tutti gli altri: vedeva perduti il conte di Carsi ed il Maresciallo della Chiatra, ne' quali soleva per lo passato più che in ogn' altra persona confidare, alienata la città di Lione, nella quale aveva destinato in ogni evento di ridurre le reliquie della sua fortuna, prigione non più della città, ma del Re medesimo il Duca di Nemurs suo fratello, rimesse nelle mani del Re le città di Meos e di Pontoisa, che tanto dappresso frenavano la città di Parigi, il popolo della quale dall' un canto allettato da' comodi dell' abbondanza e della pace, dall'altro stimolato dalla sua antica inclinazione, e dal rispetto della coscienza, fluttuava nelle sue risoluzioni, e si conosceva essere incerto a qual parte dovesse finalmente inclinare.

Per tutte queste cagioni era molte volte in pensiere

di convenire col Re, innanzi che fosse abbandonato da tutti, al che efficacemente lo persuadeva il signore di Vitleroi con la frequenza delle sue lettere, proponendogli onorevoli ed avvantaggiosi partiti, i quali gli dimostrava che come fosse ridotto a maggior debolezza non avrebbe potuti più conseguire, me sarebbe stato necessitato ad accordarsi non più come capo dell' unione e luogotenente della corona, ma come Principe e persona privata; ma dall' altra parte egli non sapeva dipartirsi dalle sue inveterate speranze, nelle quali ora gli Spagnuoli facevano a gara di confermarlo, oltre che il convenire senza l'assenso del Pontefice, al giudizio del quale s' era rimesso, gli pareva cosa tanto indecente e tanto contraria alla sua riputazione, che non poteva accomodarvi l'animo, e qualunque dovesse essere l'esito delle cose era risoluto piuttosto di perire, che di dimostrare she la guerra passata fosse stata abbracciata da lui per fine d'ambizione, e non per mantenimento della fede; e teneva minor conto della ruina propria e della desolazione della sua casa, che del detrimento dell' onore e della riputazione, la quale stimava di perdere quando si fosse in minima cosa discostato dalla volontà e determinazione della Sede Apostolica e del Papa; per le quali ragioni pendeva tutto dagli avvisi che si aspettavano da Roma e dalla corte di Spagna, ed intanto avea mandato in Fiandra il signore di Rono, non solo per sollecitare l'esercito, ma anco per essere da lui sinceramente avvisato della qualità degli aiuti che di là potesse veramente sperare.

Erano intanto arrivati in Roma il di vigesimosecondo di gennaio il Cardinale di Gioiosa ed il barone di Senessè mandati da lui ultimamente al Papa, e l'abate di Orbois mandato dal Duca di Guisa, i quali intro-

dotti all'audienza del Pontefice dopo la narrazione di tutte le cose passate, la piega sinistra delle quali attribuivano al cattivo consiglio ed alla troppo evidente cupidità degli Spagnuoli, lo supplicarono ch'egli fosse mediatore per intendere l'ultima volontà e la ferma deliberazione del Re Filippo, e ch'egli stesso volesse con danari e con eserciti, come avevano fatto i suoi predecessori, soccorrere al pericolo della religione ed al bisogno urgente della lega; alle quali proposte Clemente, dopo l'esposizione di quello che era passato col Duca di Nevers, rispose che quanto alla mente del Re Cattolico avrebbe procurato di saperla, e di confermarlo nella buona intenzione di difendere la fede e di sostenere la lega, ma quanto al concorrere egli con genti e con denari, cominciò a scusarsene con l'emergente della guerra del Turco in Ungheria, nella quale era necessitato per universale salvezza de' Cristiani ad impiegare il nervo delle sue forze, e nondimeno disse che in quanto avesse potuto non avrebbe mancato di porgere aiuto anco alle cose di Francia. Non fu molto oscuro agli ambasciatori, e particolarmente al barone di Senessè, uomo scaltro ed accorto, il comprendere la mente del Papa aliena dallo spendere, e non ben edificata delle cose dell'unione, per il che scrissero al Duca di Mena che pensasse di provvedersi per altri mezzi, perciocchè nel Pontefice non era da sperare nè da far fondamento d'ottenere aiuti rilevanti.

Simil corso prese anco il negoziato di Spagna, imperocchè il signore di Mompesat, avendo dopo molte dilazioni trattato col Re medesimo, e ricercatolo che, senza rimettersi a' ministri ch' erano in Francia, dichiarasse la sua volontà così nel proposito dell' elezione e del matrimonio dell' Infante, come degli aiuti d' eser-

citi e di danari per lo stabilimento de Principi che sarebbono eletti, 'ed anco delle condizioni ch' egli era per concedere al Duca di Mena, non potè mai cavarue altra conclusione, se non che avrebbe scritto a Roma ed all' Arciduca Ernesto per appuntare quello che si dovesse risolvere ed operare, è ch'era necessario d'aspettare le informazioni e le risposte dall'un luogo e dall'altro, la quale freddezza ed irresoluzione apertamente dimostrava che il Re o per istanchezza o per impotenza fosse poco inclinato a perseverare nella guerra; anzi avendo per innanzi scritto don Bernardino di Mendozza, per la lunga dimora provetto nelle cose di Francia, al signore di Rambughet che se si fosse mandato alla corte di Spagna a trattare a nome della casa di Borbone, sarebbe stato molto facile che il Re Cattolico si fosse accordato alla pace, il Re non preterendo questa occasione aveva fatto che il siguore della Varenna, gentiluomo suo confidente, di natura sagace ed intrante, sotto pretesto di veder quella corte e di far viaggi come sogliono i Francesi in diverse parti del mondo, s' accompagnasse con la famiglia del medesimo Mompesat, e con esso lui si trasferisse a quella corte; ove abboccatosi più volte con il Mendozza e con altri del consiglio di Stato, riportò nel suo ritorno che si sarebbono al sicuro accordati gli Spagnuoli, quando si trovasse modo che con riputazione loro fosse proposta e negoziata la pace; il che sebbene fu attribuito ad arte di quel consiglio per adoperare col Duca di Mena le medesime macchine ch' egli adoperava con loro, pervenuto nondimeno o appostatamente o a caso alla notizia di lui, lo consermò nel sospetto nel quale s' era posto per le dubbiose risposte fatte dalla bocca del Re medesimo al suo ambasciatore. Ma mentre a Roma ri-

mettono la risoluzione delle cose alla corte di Spagna, e di Spagna si rimettono agli avvisi di Roma e di Fiandra, l'umore del popolo Francese, che non era capace di tanta flemma, operava così efficacemente a favore del Re, che tutte le cose erano in grandissimo moto, e da ogni parte si dissolveva per sè medesima l'unione de' collegati.

Romoreggiava e strepitava il popolo di Parigi ridotto all' estremo delle strettezze, ed il comodo poco fa sentito, mentre durò la tregua, rendeva men tollerabili e più noiose le difficoltà presenti, la carestia si faceva ogni giorno maggiormente necessitosa, e l'interrompimento del commercio e l'oziosa cessazione dell'arti, avevano nella penuria del vivere ridotta ad ultima miseria la plebe, di maniera tale che mancando quel potente incentivo, col quale solevano i capi tenerla sollevata, ch'era il pericolo della religione, poichè a molti segni si vedeva essere vera e non simulata la conversione del Re, ciascuno inclinava a liberar se medesimo di travaglio, ed a terminare con la pace il continuo patire di tanti anni. Vedevano nelle città che s' erano sottoposte all'ubbidienza del Re conservata e mantenuta in essere la religione Cattolica, restituiti i beni agli Ecclesiastici, levate le guarnigioni da' luoghi delle chiese, ed escluso l'esercizio della predicazione Ugonotta; mantenute le comunità ne' loro privilegi, confermati gli uffici alle persone Cattoliche; rimessi i governi nelle mani de' medesimi capi, e non apparire innovazione nè pericolo di sorte alcuna. Volava la fama della divozione del Re, dell' inclinazione sua a beneficio della religione Cattolica, che il suo consiglio era tutto composto di prelati, e soggetti allevati e nutriti pella medesima fede, esaltavasi la sua benignità, la clemenza, l'animo alieno dalla vendetta; ed oltre tutto ciò l'abbondanza e la quiete che godevano quei della sua parte, erano invidiate da quei della lega nell'estremità de' loro patimenti.

La cupidità, la maniera tenuta dagli Spagnuoli avea riempito ciascuno di mala soddisfazione, e le discordie che regnavano tra' capi ponevano in disperazione ogni persona intelligente di poter attendere dopo sì lunghe fatiche qualche prospero fine; per la qual cosa cominciava il popolo a far diverse conventicole e radunanze. ed i politici non mancavano di rappresentare le considerazioni opportune ad ogni stato e condizione di persone, nè il conte di Belin, il quale come governatore aveva il carico d'impedire il progresso di questa disposizione, pareva che molto se ne curasse, o perchè sosse veramente mal soddissatto del Duca e degli Spagnnoli, o perchè giudicasse impossibile di trattenere più la città che non si rivoltasse, e perciò avesse la mira di acquistarsi la grazia del Re per essere da lui confermato in quel governo. Ma essendo presente il Duca non gli fu difficile il comprendere la maniera tenuta dal governatore, ed instigato dalle istanze del Legato e degli ambasciatori Spagnuoli, deliberò di rimuoverlo da quel governo, il che come fu noto vi si oppose gagliardamente il parlamento sebbene indarno, perchè il Duca dopo d'aver gravemente ripresi i senatori, volle che per ogni modo accettassero il conte di Brissac, al quale desiderava di soddisfare per questa via, essendogli stato il suo solito governo di Pottieri violentemente levato poco tempo innanzi al Duca di Ellebove, nel che il Duca s'ingannò grandemente, perahè Brissac con tutto che fosse antico allievo e dipendente della sua casa, avendo nondimeno speso e per-

duto tutto il suo per seguitare la sua fortuna, era stato ultimamente anco privo di quel governo ch'egli unicamente amava, onde era pieno di occulto dolore, e non era per mancare a quelle occasioni che si rappresentassero di poter raddrizzare la sua fortuna, nè il governo di Parigi era a proposito per soddisfarlo; perche oltre la spesa che portava seco lo splendore di quella carica mal proporzionata alle sue forze presenti, era anco certo che non gli sarebbe restato, perchè già si trattava di dare il governo dell' Isola di Francia al marchese di san Sorlino, e benchè si dicesse di darglielo con l'esclusione della città di Parigi, era però verisimile ch'egli per l'istanze della madre fosse finalmente per ottenerlo. Il Duca nondimeno, poichè ebbe stabilito in quel giorno Brissae, confidando totalmente nella persona sua, deliberò di uscire di Parigi per passare a Soessons ed indi all'esercito, parendogli, com' era vero, che il suo dimorare ozioso gli diminuisse la riputazione, e desse maggior comodità ai, popoli di rivoltarsi, e tuttavia nel punto della partenza se gli attraversarono molte cose, e gli fu messa in sospetto la fede del ngovo governatore, e l'intelligenza che il Preposto de' mercanti teneva con molti politici affezionati alla parte del Re.

L'esortavano similmente a non partire ed il Legato e gli ambasciatori Spagnuoli, ma le parole di questi non erano prese da lui in buona parte, stimando che desiderassero la sua dimora nella città per poter conferire il canco dell'esercito e l'amministrazione della guerra nel Duca di Guisa: ben lo commosse grandemente il ragionamento che gli fece madama di Nemurs sua madre dimostrandogli che la somma delle cose ora consisteva nella conservazione di Parigi, e ch'ella aveva

penetrato alcune pratiche che passavano tra i politicidella città ed il nuovo governatore; ma ne anco questo fu bastante a dissuaderlo dalla partenza, perchè troppo diminuiva la sua riputazione, e troppo pregiudicava al corso delle cose lo stare con le mani a cintola, e lasciarsi ristringere all'ultime necessità senza prendere espediente, ed andava considerando che se il Re, fatto padrone di Pontoisa e di Meos, e per conseguenza anco padrone della navigazione delle riviere, ed avendo in suo potere Dreux, Orleans e Ciartres, avesse voluto ristringere di assedio Parigi, egli sarebbe rimaso impegnato nella città senza potersi maneggiare per soccorrerla e per dispegnarla; ed avendo notizia che il Re avea fatta fare una levata di sei mila Svizzeri, i quali erano in punto per entrare nel regno, e sapendo che la Regina d'Inghilterra inviava nuovo soccorso di genti e di munizioni, conosceva essere necessario di mettere insieme le forze de' collegati, per opporsi alla primavera se il Re con un grosso esercito si mettesse alla campagna, il che non si poteva fare s'egli medesimo personalmente non vi s'adoperava, non giudicando che nè il Duca di Guisa, nè il Duca d'Omala per autorità o per esperienza fossero sufficienti nè per metter insieme, nè per governare il campo; nella qual carica le occulte intenzioni degli uomini ora più sospette che mai non gli permettevano che si fidasse d'alcun' altra persona.

Mosso da queste ragioni, e uon potendo persuadersi che il conte di Brissac fosse per abbandonarlo, e mutare quella fede, ch' egli, il padre e l'avolo suo avevano sempre costantemente conservata, parti finalmente e condusse seco la moglie ed i figliuoli, lasciando in Parigi la madre e la sorella, il Cardinal Legato e gli ambasciatori Spagnuoli. Ma non fu così tosto partito,

che il governatore sentendosi solo, e poco stimando tutti gli altri ch' erano nella città, giudicò non doversi perdere l'occasione di raddrizzare la sua fortuna; per la qual cosa avendo tirati dalla sua parte Giovanni Viller Preposto de' mercanti e due de' principali caporioni. ch' erano Guglielmo Vairo signore di Neretto e Martino l'Inglese signore di Belriparo, passò a praticare il primo presidente e gli altri del parlamento. Questi erano mal soddisfatti del Duca di Mena per averli in molte occasioni, e particolarmente nell'ultima della mutazione del governatore, come essi dicevano, ingratamente ed aspramente trattati, ed iscopertamente scherniti e straparzati, e molto più erano disgustati degli Spagnuoli per la proposizione dell' Infante, all'elezione della quale s' erano mostrati apertamente contrari; ma quello che importava più di tutto, venivano i presidenti e consiglieri del parlamento mal trattati e dagli ambasciatori del Re Cattolico e dalle guarnigioni Italiane, Vallone e Spagnuole, che dependevano da' loro come contrari e diffidenti, di modo che non solo sentivano contra sè stessi sul viso proprio, con mentovare spesso il nome del Brissone, minacce altere e voci obbrobriose, ma i loro familiari e ministri erano nello spendere mal trattati dalla milizia, sino a rapir loro quello che comperavano violentemente dalle mani, del che essendosi molte volte doluti col Duca di Mena, non aveano riportato alcun rimedio, ma solo esortazione alla pazienza; dalla lunga tolleranza della quale erano passati finalmente al furore, il quale svegliando gli animi, come è solito, aveva fatto conoscer loro quanto fossero prossimi all'odiosa servitù degli stranieri, e quanto fosse meglio assicurar la fortuna propria con quel partito ch'era superiore, ed uscir finalmente d'angoscia e di travaglio:

per la qual cosa non fu molto difficile il tirarli nella sentenza degli altri, e ridurli ad acconsentire alla rivolta della città nell' ubbidienza reale.

Stabilite così le cose di dentro, e parendo al governatore di essere in istato di poter disporre del popolo a mode suo, cominciò a trattare col Re per mezzo del conte della Rochepot, col quale aveva strettissima affinità e confidenza, ed essendo il trattato dai primi principi proceduto a restringersi nelle condizioni dell'accordo, vi si intromisero il conte di Scombergh, monsignore di Bellieure ed il presidente Tuano, i quali in pochi giorni conclusero quello che si avesse da operare, così per soddisfare il conte di Brissac, come per poter conseguire la città senza tumulto e senza spargimento di sangue; e finalmente essendosi abboccato su la campagna il medesimo conte col signore di san Luci il quale aveva una sua sorella per moglie, sotto pretesto di trattare della dote di essa, per la quale già molto tempo litigavano insieme, restò concordemente stabilito: che pella città di Parigi, ne'suoi borghi e dieci miglia all' intorno, non si farebbe pubblico esercizio se non della religione Cattolica Romana conforme in tutto agli editti de' Re passati: che il Re perdonerebbe generalmente a tutti di qualunque stato e condizione, i quali avessero con fatti o con parole sostenuta e fomentata la lega, chiamato il popolo a sedizione, sparlato della persona sua, scritto e stampato, contra di lui, gettate a terra e dispregiate l'insegne sue o del Re suo predecessore, e che in qual si voglia sorte fossero colpevoli delle sedizioni passate, eccettuando quelli che avessero proditoriamente cospirato contra la sua persona, o fossero partecipi dell'uccisione del Re defunto: che la vita e la roba de' cittadini sarebbe libera

dalla violenza e dal sacco, confermati tutti i privilegi, prerogative ed immunità loro, e tenuti nel medesimo grado che solevano essere al tempo de' Re passati: che tutte le provvisioni fatte dal Duca di Mena ai carichi, uffici e beneficj vacanti per morte, così nel parlamento come fuora, sarebbono confermati nelle medesime persone, ma con obbligo di pigliarne di nuovo l'investitura dal Re: che tutti i magistrati presenti della città serebbono confermati se volessero sottoporsi all'ubbidienza reale: che a ciascon cittadino, a cui non piacesse di dimorare nella città, fosse lecito liberamente partirsi, e senza altra licenza asportare le cose sue: che il Cardinale Legato e quello di Pellevè con tutti i prelati e familiari delle loro corti, potrebbono liberamente con la roba ed arnesi loro o restare o partire, come e quando paresse loro comodo ed opportuno : che agli ambasciatori Spagnuoli con tutto il loro seguito, roba e famiglia sarebbe similmente concesso poter sicuramente partire e condursi con passaporti e salvicondotti del Re dove paresse loro: che le signore e Principesse che si trovavano nella città potrebbono stare o partirsi nel medesimo modo con piena libertà e sicurezza: che le guarnigioni straniere, o Francesi e di qual si voglia nazione, potrebbono uscire dalla città nell' ordinanza loro col tamburo battente, insegne spiegate e corde accese per condursi ove loro paresse buono: che al cente di Brissac sarebbono numerati per ricompensa delle spese e perdite fatte dugento mila scudi, ventimila franchi di annua pensione, confermato il carico di maresciallo di Francia conferitogli dal Duca di Mena, e conceduti i governi perpetui di Corbel e di Manta; le quali cose insieme con molte altre minori, poiche furono stabilità, si attese per ciascuna parte a procerarne l'esecuzione.

Era in questo tempo il Re nella città di Ciartres, ove egli s' era fatto coronare ed ungere, o, come essi dicono, sacrare, nel che erano corse molte difficoltà, le quali tuttavia con l'autorità del consiglio erano state opportunamente rimosse; perciocchè desiderando egli, per levare i dubbi agli animi scrupolosi, di aggiungere alla sua conversione questa cerimonia solita farsi da tutti i Re, opponevano alcuni che la consecrazione per antica consuetudine non si potesse, fare fuori della città di Rens, nè per mano d'altri che dell' Arcivescovo di quella Chiesa; ma rivoltate diligentemente l'istorie dei tempi passati, trovarono gl'intendenti che molti Re erano stati sacrati in altri luoghi, e la ragione non consentiva che quando quella città non fesse stata in potere del Re di Francia, dovesse egli per questo restare senza la debita cerimonia che giudicavano necessaria per il suo perfetto stabilimento.

Rimossa questa difficoltà, ne succedeva un' altra, come si potesse sacrare il Re senza l'olio della santa ampolla che si conserva nella cattedrale di quella città, e che tiene la fama essere stata portata da un angelo dal cielo in terra espressamente per la consecrazione del Re Clovigi e degli altri Re di Francia suoi successori: ma nè anco di questo v'era altra necessità, se non la semplice tradizione, onde fu terminato che non essendo nè la città nè l'olio in potere del Re, fosse portato l'olio che si conserva nella città di Turs nel monasterio de' monaci di san Martino, il quale è fama, confermata dalla autorità di molti scrittori, essere stato similmente portato al cielo per ungere quel santo, quando cadendo dalla sommità di una scala s' era contuse e conquassate tutte l'ossa; per la qual cosa monsignore di Sourè, governatore di Turs, fatta levare processionalmente quel-

l'ampolla da' medesimi monaci che l'hanno in deposito, ed acconsistala nella sommità d'un carro espressamente fabbricato per questo effetto sotto un ricco baldacchino, attorniato pomposamente da lumi, ed accompagnato da quattro compagnie di cavalli, precedendo sempre per tutto il viaggio egli medesimo, la fece condurre nella città di Ciartres, e con quell'olio unsero nella consecrazione il Re, facendola poi con la medesima cerimonia e venerazione ritornare al suo luogo. Nacque anco concorrenza tra' prelati, chi di loro dovesse fare l'atto della consecrazione, perciocchè l'Arcivescovo di Burges col nome di primato pretendeva a lui appartenersi questa funzione, e dall'altro canto Niccolò Tuano vescovo di Ciartres, dovendosi fare la cerimonia nella sua Chiesa, pretendeva che non se gli potesse levare.

Sentenziò il consiglio a favore del Vescovo diocesano, e così il giorno vigesimosettimo di febbrajo con gran solennità, e con pompa ecclesiastica e militare fu sacrato il Re, assistendo alla cerimonia i dodici Pari di Francia, sei ecclesiastici e sei secolari, i quali furono i vescovi di Ciartres, di Nantes, di Dinan, di Magliesè, d'Orleans e di Angers rappresentanti quelli di Rens, di Langres, di Laon, di Boves, di Nojon e di Chialone; e per i Pari laici, il Principe di Conti per il Duca di Borgogna, il conte di Soessons per quello di Guienna, il Duca di Mompensieri per il Duca di Normandia, il Duca di Lucemburgo in luogo del conte di Fiandra, il Duca di Res in luogo del conte di Tolosa, ed il Duca di Vantador in vege del conte di Sciampagna. L'Arcivescovo di Burges fece l'ufficio di gran Limosiniere, il maresciallo di Matignone quello di gran Contestabile, il Duca di Lungavilla quello di gran Ciamberlano, il conte di san Polo fece le funzioni di gran

Maestro, ed il gran Cancelliere Chivernì tenendo i sigilli nella man destra sedette in uno de' canti dello strato.

Comunicossi il Re secondo l'uso de'Re di Francia nel giorno di questa solennità sotto l'una e l'altra specie, fece il giuramento solito a farsi da tutti i Re di mantenere la fede cattolica e l'autorità di Santa Chiesa, e nell'uscire del tempio segnò gl'infermi dalle scrofole al numero di trecento. Dalla Chiesa si passò al convito, nel quale conforme al solito sederono i Pari che erano intervenuti alla cerimonia, la Principessa Caterina sorella del Re con l'altre dame che si trovarono in corte, e gli ambasciatori de' Principi, che furono quello della Regina d'Inghilterra, e per la Repubblica di Venezia Giovanni Mocenigo. Il dopo pranzo il Re intervenendo al vespero prese l'ordine dello Spirito Santo, rinnovando il giuramento della conservazione della fede e della persecuzione dell' eresia, le quali cerimonie siccome riempirono gli animi de' suoi di letizia e di contentezza, così commossero maggiormente l'inclinazione degli altri a riconoscerlo ed ubbidirlo.

Intanto si maturavano in Parigi i trattati per la riduzione della città maneggiati con gran destrezza e con molto silenzio dal governatore, dal Preposto de' mercanti e dal presidente Maestro, ma attraversati più che mai dalle veementi persuasioni de' predicatori, i quali non cessavano d' esagerare su per i pergami la conversione del Re essere finta e palliata, nè potere egli con buona coscienza essere da niuna persona riconosciuto. Attraversarono il negozio similmente le pratiche e l' ardire de' sedici, i quali dopo il caso del presidente Brissone, essendo restati con poco credito e con minor possanza, ora fomentati dal Legato e da' medesimi Spagnuoli,

DAVILA VOL. IV .

Digitized by Google

nè meno di loro dalle Duchesse di Nemurs e di Mompensieri, che secondo il tempo avevano mutata navigazione, cominciavano a risorgere, radunandosi frequentemente, suscitando spessi rumori, e procedendo audacemente contra quelli che cadevano in sospetto di tenere dalla parte del Re: ma il governatore, valendosi dell'autorità sua, e spendendo anco il nome del Duca di Mena, gli andava dissipando e rintuzzando sotto colore di non voler conventicole e sollevazioni armate in tempo di tanto sospetto, e finalmente d'accordo col parlamento fecero pubblicamente bandire sotto pena della vita e confiscazione de' beni, che alcuno non potesse trovarsi a congregazione alcuna fuori della casa di villa, e senza la presenza de' magistrati al numero di più di cinque, col fondamento del qual decreto adoperando il governatore aspramente la forza, distrusse in pochi giorni, e si levò l'opposizione de' sedici, di modo tale ch' essendo ormai in istato di poter disporre della città, determinò di voler ricevere il Re la mattina del vigesimosecondo di di marzo, e per questo, avendo sparsa voce che il Duca di Mena mandava da Soessons genti e munizioni per rinforzo della città, e ch' era necessario mandarli ad incontrare, fece uscire il giorno innanzi il colon-. nello Jacopo Argenti col suo reggimento di Francesi, del quale non si fidava, inviandolo alla volta di Boves, per la quale strada diceva egli che veniva il soccorso.

Aveva di già Martino l'Inglese praticato e condotto dalla sua parte con grossa promessa di danari san Quintino, il quale comandava al terzo di Valloni ch' erano nella terra; ma essendone pervenuta suspizione al Duca di Feria, lo fece il giorno vigesimoprimo ritenere, e ridusse tutto il terzo, e similmente l'altro di Spagnuoli ne'luoghi vicini alla sua abitazione, la quale esseudo

nel quartiere di Sant' Antonio in luogo molto remoto, da quella parte per la quale si disegnava d'introdurre il Re, riuscì molto a proposito che le forze più valide fossero condotte in sito così distante. Il terzo di Napolitani comandato da Alessandro de' Monti fu dal governatore inviato in quella parte della città che è posta di là dal fiume, dicendo di volerli tener pronti per ricevere quantità di vettovaglie che si dovevano da quella banda condurre il giorno seguente. I Tedeschi soli furon ritenuti verso i quartieri di sant' Onorato e di san Dionigi, come più facili ad essere o persuasi o soddisfatti, non volendo il governatore con ispogliare totalmente quel quartiere accrescere il sospetto che già caldamente correva per ogni parte.

Venuta la sera, il governatore avendo ridotti nelle sue case il Preposto de' mercanti, e quegli de' capi e magistrati del popolo che sperava dovessero consentire, espose loro il suo consiglio, le condizioni dell'accordo fatto col Re, e la necessità nella quale erano ridotti di liberarsi con la pace da' patimenti e da' pericoli che non avevano più riparo; e trovatili tutti già disposti e concordi a seguitare il suo parere, gli esortò a farlo françamente e di buon animo, ed a provvedere che la mutazione delle cose e l'introduzione del Re seguissero senza tumulto; al che essendo pronto ciascuno degli assistenti, spedirono nelle due ore della notte bollettini sottoscritti dal Preposto de' mercanti alla maggior parte de' capi delle contrade, i quali avevano mutati ed eletti a modo loro, avvertendoli ch' era fatta la pace, e che dovendo seguire l'accomodamento la mattina seguente, provvedessero che non succedesse rumore, ma che ciascuno, abbracciando la quiete così necessaria, e già tanto tempo bramata, non si mettesse in tumulto, essendo certo che la salute e la roba de' cittadini era in sicuro.

Dato questo ordine, che passò con grandissimo silenzio, e fu volentieri eseguito da tutti, il governatore andato alla porta nuova intorno all'ora di mezza notte, e condottivi i Tedeschi, gli mise sotto l'armi in ordinanza; ed in poco spazio di tempo fece levare il terrapieno, col quale molto innanzi era stata impedita quella porta. Il medesimo fece alla porta di S. Dionigi il Preposto de' mercanti, e lasciatovi a guardia Martino l'Inglese, andò ad unirsi a porta nuova con il governatore.

Era stata la notte piena di pioggia, e fra tuoni e lampi molto fortunevole ed oscura; per la qual cosa il Re con l'esercito, il quale partito di San Lis era pervenuto la sera innanzi a san Dionigi, tardò due ore oltre l'ordine messo a comparire, ed in tanto essendo tutta in moto la città fu sentito il romore dagli ambasciatori Spagnuoli, de' quali il Duca di Feria fece subito mettere in arme la fanteria che aveva d'intorno, e Diego d' Ivarra spintosi a cavallo a porta nuova, dimandò con la solita alterezza quello che si faceva; ma il conte di Brissac non meno alteramente gli rispose, ch'egli non era in obbligo di rendergli conto di quel che si faceva, ma che per urbanità gli voleva dire, che si dovevano ricevere le genti e le munizioni che venivano dal Duca di Mena, le quali per non capitare in mano del Re facevano fuori di mano quella strada, e che però poteva quietarsi ed andarsene a riposare, alle quali parole Diego o prestando fede o conoscendo non si poter opporre, si ridusse ancor egli al quartiere degli Spagnuoli

Erano già le quattr' ore dopo la mezza notte, quando monsignore di San Luc arrivò con le prime schiere dell' esercito al palagio delle Tuillerie fuori della por-

ta; ed avendo dato il segno con tre rocchette accese in aria com' erano convenuti, il conte di Brissac s' avanzò a riconoscerlo ed a parlare con lui, e ritornato nel luogo ov' era restato il Preposto, fecero subitamente aprire tutta la porta, per la quale entrò primo di tutti il medesimo San Luc, marciando a piedi con la pistola in mano, e pose il capitano Favàs con cento armati in spalliera a guardia della medesima porta, ed egli con il signore di Vic e con quattrocento soldati del presidio di San Dionigi, occupò la strada di San Tommaso. Seguirono monsignore d' Humieres, il conte di Belin già dallo sdegno della privazione del governo ridotto al servizio del Re, ed il capitano Raulet pur a piedi con l'armi pronte, i quali con ottocento soldati avanzandosi s' impadronirono del ponte di S. Michele. Entrò terzo monsignor d'O governatore dell' Isola di Francia, e destinato governatore di Parigi, il quale con il Barone di Salignac e con quattrocento soldati, camminando lungo le mura, andò ad occupare la porta di S. Onorato.

Il Maresciallo di Matignone che conduceva gli Svizzeri, avendo veduto nell'entrare i fanti Tedeschi in arme, disse loro ad alta voce che gettassero in terra l'arme, il che ricusando essi di fare, egli, fatte abbassare le picche a quelli che lo seguivano, ne fece uccidere al numero di venti ed altrettanti gettar nella riviera, onde gli altri abbassando l'armi furono da lui disarmati e condotti innanzi alla chiesa di San Tommaso, dalla quale si distese con gli Svizzeri fino alla croce del Tiroer a mezzo la strada di S. Onorato. Entrarono dopo di lui il signore di Bellagarda e susseguentemente il conte di San Polo con due altri squadroni, i quali con le loro truppe si fermarono innanzi al palagio del Lovero, di-

stendendosi sino alla chiesa di San Germano. Dopo di questi marciava il Re similmente a piedi coperto di tutte arme alla testa di quattrocento gentiluomini, e circondato da due spalliere d'arcieri della sua guardia, il quale avendo trovato il conte di Brissac su l'entrata del ponte, levatosi la banda bianca medesima ch' egli portava, e gittatala al collo del conte, l'abbracciò strettamente; e tutto in un tempo avendo il governatore gridato altamente; viva il Re, fu replicata la voce, prima dal Preposto de' mercanti che gli era dietro, poi di mano in mano per tutte le contrade della città, ripigliando allegramente questo grido anco quei medesimi che non erano consapevoli del fatto. Il Re passando in mezzo alla spalliera della sua gente, commise che sotto pena della vita non si offendesse alcuno, e con la stessa comitiva si condusse a dirittura nel tempio di nostra Donna, ove con non minor applauso che negli altri luoghi fu ricevuto dai sacerdoti. Ultimo ad entrare fu il maresciallo di Res, il quale con bell'ordine avanzandosi verso l'estreme parti della città per assicurarsi di quei quartieri, incontrò Diego d' Ivarra, che con due compagnie di Spagnuoli veniva verso il tumulto, ma spingendosi innanzi in tanto maggior numero le genti . del Re, essi si ritirarono ov'erano i loro compagni, ed il maresciallo occupò la strada di San Martino, essendo già stata occupata quella di San Dionigi da monsignore di Vitrì e dal signore della Nua, entrati da quella porta.

Nell'uscire che il Re fece di chiesa, il popolo già certo di quel ch'era seguito, e sicuro della propria salute, ripigliò la voce di viva il Re, più allegramente di prima, e cominciò con grandissima concorrenza a prendere le bande bianche, ed a contrassegnarsi con

le croci nel cappello dell'istesso colore, aprendosi con festa e con giubilo a gara l'una dell'altra le botteghe, di modo che nel termine di due ore restò la città in tanta quiete, come se non fosse fatta innovazione alcuna.

Innanzi che il Re si conducesse al Lovero, spedì Monsignore di Perron poco prima ritornato da Roma al Cardinale Legato significandogli, ch' era in libertà sua l'andare ed il restare, ma che lo pregava a voler trovar modo che si abboccassero insieme, perchè avrebbe per avventura ricevuto da lui più soddisfazione e più onore di quello che gli era stato fatto dalla lega; ma ricusò il Cardinale di volersi abboccare, poichè il Pontefice avea ricusato d'ammettere gli ambasciatori, e disse che poichè era lasciato in libertà, voleva uscire non solo della città, ma anco di tutto il regno; il che sebbene il Re s'ingegnò di distornare, non fu tuttavia possibile d'impedirlo, così perchè egli non voleva essere astretto a trattar cosa alcuna con un Principe non riconosciuto dal Papa, come per l'antica sua inclinazione, che anco nella disperazione di tutte le cose, forse per dimostrarsi costante, non poteva dissimulare; e nondimeno essendo trattato con gran rispetto, si trattenne sei giorni nella città, ed indi accompagnato dal medesimo Vescovo di Perron sino a Montargis s'incamminò a dirittura per uscire del regno. Nel medesimo tempo dell'entrata del Re traeva gli ultimi sospiri il Cardinale di Pellevè, il quale intesa la rivoluzione delle cose sdegnosamente disse, che ancora sperava che l'armi degli Spagnuoli e de'buoni Cattolici avrebbono cacciato quell' Ugonotto di Parigi, nel fine delle quali parole passò da questa vita.

Andò il conte di Brissac agli ambasciatori Spagnuoli, e commise loro per parte del Re che liberassero san

Quintino, i quali non ricusarono d'ubbidire, e richiamato Alessandro de' Monti ad unirsi con la gente Spagnuola, deliberarono d'uscire il medesimo giorno: per la qual cosa dopo il mezzodì accompagnati da monsignor di san Luc e dal barone di Salignac pervennero, nel mezzo della gente loro che marciava nell' ordinanza, alla porta di san Martino, nell' ingresso della quale il Re stava a cavallo per vederli partire. Essi profondamente l'inchinarono, e cortesemente furono risalutati da lui, e senza altre parole uscirono dalla città, ed accompagnati sino al Borghetto dalle genti del Re presero la volta di Soessons, e s'inviarono alle frontiere. Mandò il Re con la medesima affabilità il gran Cancelliere e monsignor di Bellieure a visitare le Principesse e ad iscusarsi se quel giorno non aveva tempo di visitarle personalmente, le quali accomodate le cose loro partirono poi ben trattate ed onorevolmente accompagnate, eccedendo il Re con la cortesia l'obbligo delle promesse.

Uscirono parte con il Cardinale Legato, parte con i ministri Spagnuoli il Vescovo di san Lis, l'avvocato Orliens, il curato Bucciero, Niccolò Varada Gesuita, Cristoforo Aubrì curato di santo Andrea, il Pellettiero curato di san Jacopo, Jacopo Cullì curato di san Germano, Giovanni Amiltone curato di san Cosmo, il padre Guarino Francescano, ed alcuni altri de'Predicatori e dei caporioni della città, restando tutto il resto del popolo, e molti di quelli ch'erano stati acerbi nemici del Re, contra i quali conforme alla parola che avea data, non permise egli che si facesse motivo di sorte alcuna.

Restava in potere de'nemici la Bastiglia governata dal signore di Burg, il quale il primo ed il secondo giorno non solo non fece alcuna dimostrazione d'arrendersi; ma con molti tiri di artiglieria procurò d'infestare la terra; ma poichè fu preparata la batteria, e che conobbe che gli mancavano di dentro viveri e munizioni, il quinto giorno si arrese, e lasciatala in potere del Re, seguitò il viaggio che aveano fatto gli altri. Così senza tumulto, senza difficoltà e senza sangue pervenne la città di Parigi interamente nell'ubbidienza del Re, il quale fatto pubblicare un general perdono, mandato fuori ad alloggiare l'esercito, richiamato il parlamento, aperte le strade alle vettovaglie con pubblico ristoro di tutti gli Ordini, rimise in pochi giorni la città nella sua pristina frequenza e nell'antico splendore.

Seguì l'esempio della città di Parigi Monsignore di Villars governatore di Roano, il quale avendo trattato e concluso col mezzo di Massimiliano Monsignore di Ronì, convenne ne' medesimi giorni di riconoscere il Re tirando seco con la navigazione della Senna Honfleur, Avro di Grazia, e tutto il tratto dell'alta Normandia. Era stata alquanto difficile la trattazione di questo accordo, perchè il signore di Villars voleva la confermazione del grado di grande Ammiraglio, che per la parte della lega esercitava, ed il baron di Birone, che poco prima aveva ottenuta questa dignità dal Re, si rendeva difficile di lasciarla; ma finalmente essendo chiaro che quei che ritornavano all'ubbidienza si dovevano allettare con la confermazione de'loro medesimi carichi e governi, bisognò che il barone si contentasse di cederla, ricevendo in suo luogo il grado di Maresciallo, che lungamente avea tenuto il padre, e nondimeno non fu senza suo gravissimo discontento, ancorchè il Re gli facesse un donativo di venti mila scudi, e gli promet-

tesse molti governi, pretendendo egli essere principale il suo merito nelle vittorie del Re, e non dovere essere spogliato de' suoi onori e delle sue entrate per investirne i nemici; il che sebbene con la sua solita libertà di parlare esagerò più volte, dicendo che avrebbe donato il carico di Maresciallo per un palafreno di cinquanta scudi, non potè però deviare la deliberazione del Re, e ne concepì tanto sdegno, che in altri tempi partorì grandissimi inconvenienti.

Ma Villars, ottenuto il carico di Ammiraglio e la confermazione de'suoi governi, il trattenimento per i soldati Provenzali che lo seguivano, ed il governo di Avro di Grazia successivamente per il cavaliere d'Oisa suo fratello, si dichiarò nella fine di marzo, e mise quelle città nell' ubbidienza del Re, le quali ottennero tutte le cose opportune, così per la manutenzione della religione, come per i propri interessi. Così essendo pervenuta tutta la provincia di Normandia in potere del Re, restava sola la città di Honfleur nella provincia bassa, che teneva le parti della lega.

È posta questa città in un angolo, che a guisa di penisola sporge e s'avanza nel mare Oceano a dirimpetto d'Avro di Grazia, posto dall'altra parte appunto nel luogo ove il fiume Senna sbocca ed influisce nel mare, sicchè tra l'una fortezza e l'altra non vi è di mezzo se non il corrente della riviera, il quale ricevendo il flusso del mare e largamente ingorgando è spazioso di due grosse leghe francesi. Comandava in questa piazza il commendatore Griglione, il quale come Provenzale vi aveva ridotto grosso presidio dell'istessa nazione, ed essendo ivi ridotti con lui uno de'figliuoli del signore di Fontana Martello principale di Caux, il capitano la Torre feroce ed esperimentato guerriero, il

capitano Glese nipote del governatore di Can, il curato di Truvilla che di prete s'era fatto famoso condottiere di gente armata, e molti altri soldati e gentiluomini che seguivano la medesima fazione, avevano ivi fatto un principale ridotto, e correndo e depredando il paese, facendo prigioni senza riguardo, mettendo taglia alle persone ricche, e con un buon numero di barche armate combattendo e predando i vascelli che passavano alla bocca del fiume, avevano riempito quel luogo non solo di numerosa milizia e di ogni apprestamento da guerra, ma anco di molte ricchezze; per la qual cosa il Duca di Mompensieri desideroso di levare quest' ostacolo posto nel mezzo del suo governo, e di liberare i popoli vicini da questo travaglio, deliberò nel principio d'aprile di mettere l'assedio a questa piazza; e chiamata a sè la nobiltà di tutta la provincia con due mila fanti Inglesi, che nuovamente erano sbarcati per passare in Bretagna, ottocento Tedeschi, che già molto tempo militavano in quelle parti, quattro reggimenti Francesi, radunati dalle guarnigioni della provincia che ascendevano al numero di tre mila, trecento archibugieri a cavallo ed ottocento gentiluomini, partito da Lisieux il decimo di d'aprile, comparve la mattina dell' undecimo in vista della terra.

È circondata la città dalla parte di terra ferma da un fosso largo più di quaranta passi, per il quale passa il flusso e reflusso del mare, e sopra di esso è posto uno spazioso ponte con i pilastri di pietra, ma construtto di tavole e di legname, il quale nel primo arrivo aveva disegnato il Duca di voler occupare; per la qual cosa mentre l'esercito a lento passo si andava avvicinando, il colonnello la Liserna si avanzò con il suo reggimento alla volta del ponte sostenuto da Monsi-

gnore di Fervaques con dugento e cinquanta cavalli; ma quei della terra antivedendo il disegno aveano posti due falconetti sul medesimo ponte, ed aveano data la cura al curato di Truvilla con cento fanti, che ne impedisse l'ingresso, onde all'arrivo della fanteria reale si attaccò fieramente la scaramuccia, nella quale sopravvenendo dalla parte di dentro il capitano la Torre con altri cento de'più valorosi soldati, cominciavano i fanti della Liserna a ritirarsi, quando il signore di Fervaques, forse con più coraggio che prudenza, corse di tutta briglia per rispingere il nemico, che di già si era avanzato in sito largo fuori della strettezza del ponte; ma Truvilla e la Torre come lo videro tanto avanzato, che si era condotto in tiro dei falconetti, se ne servirono così opportunamente, ch' essendo carichi di scaglia uccisero in un tratto più di venti de' suoi, e ne ferirono più di venti altri, fra i quali Enrico Davila, che scrisse l'istoria presente, essendogli ucciso e sbranato sotto il cavallo, fu in grandissimo pericolo della vita. Ma ritirandosi caracollando il signore di Fervaques riceverono la scaramuccia gl' Inglesi, la quale rinforzata ora da' fanti Francesi, ora dagli archibugieri a cavallo, ora dal medesimo signore di Fervaques con la sua cavalleria durò tutto quel giorno senza che i nemici si potessero discacciare dal ponte.

Fece Monsignore di Surena, uno de' Marescialli del campo, alzare la notte un forte a dirimpetto del ponte, il quale, con tutto che molto l'infestassero l'artiglierie di dentro, il giorno seguente fu ridotto in difesa, ed essendosi piantati in esso quattro pezzi di artiglieria, si batterono di modo i nemici, che essendo restato morto da una palla di colubrina il curato di Truvilla, furono costretti ad abbandonare il ponte, ma

dimostrarono tanta costanza, che vollero prima vedere abbruciato o affondato tutto il legname, innanzi che lasciandolo si ritirassero nella terra.

Si piantarono ne' tre giorni seguenti l'artiglierie', le quali al numero di quattordici batterono dalla porta sino alla riva del mare verso ponente, con tanto sprezzo degli assediati ne' primi giorni, che il capitano la Torre non dubitava, nell' intervallo ch' era dall' un tiro all'altro, di comparire su la muraglia, nè per molto che s' ingegnassero i cannonieri, che interpretavano questo atto in loro sprezzo, fu mai possibile nè coglierlo ne spaventarlo, e nondimeno avevano nello spazio di cinque giorni fatta tanta ruina l'artiglierie, che il giorno vigesimosecondo si avanzarono le fanterie per dar l'assalto. Era stata assai mal riconosciuta la fossa, cosa più di tutte perniciosa nell'assalire, ed aveano creduto i capitani, ch'ella fosse piena di sabbia portata dal flusso del mare, sicchè potesse reggere il peso di chi andasse all' assalto, di modo che osservata la congiuntura della marea spinsero quando erano più basse l'acque gl'Inglesi ed i Francesi da due diverse parti nella fossa; ma benchè trovassero sabbia nel principio, e passassero innanzi, nondimeno arrivati al mezzo si affondarono di maniera, che restando molti di loro impegnati senza potersi ritirare, furono dai nemici ch'erano su la muraglia, con sibili e con gridi, quasi fiere condotte nella rete, a colpi di archibugi e di moschetti tolti di vita.

Morirono col capitano Gasconetto ottanta de' Francesi, e con il luogotenente colonnello più di centocinquanta degl'Inglesi. Ma il Duca cruccioso di così grave disordine, volte nell'avvenire assistere da sè medesimo a tutte l'operazioni, e con arte grandissima, nè con

minor diligenza, fece fabbricare alcuni ponti di mediocre lunghezza, i quali dalla sponda del fosso arrivavano sino al pantano, portando nella fronte loro ciascuno un piccolo gabbione ripieno di terreno, a favor del quale gettandosi poi fascine grossissime, sassi ed altra materia nel concavo della fossa, si andava riempiendo ed atterrando a poco, benchè ciò si facesse con evidente pericolo e con gran mortalità dei migliori soldati, per il continuo gettare di fuochi artificiati, di moschettate, di sassate e d'altre offese che indefessamente adoperavano i difensori. Ma essendosi perfezionato il lavoro dopo lo spazio di quattro giorni si trovò che i nemici avevano fabbricato di dentro un trincerone, col quale avevan riparato e coperto tutto lo spazio della muraglia battuta, onde riconosciuto il posto, fu giudicato molto difficile e quasi del tutto impossibile il poterlo spuntare; per la qual cosa il Duca fatte voltare la medesima notte tutte le opere alla volta del ponte già rotto, lo fece con nuove tavole e nuovi travamenti risarcire, di maniera che si poteva, benchè strettamente e malagevolmente, passare, il che riuscì fuori della credenza d'ognuno, perchè lo spazio della notte era breve, e si lavorava all'oscuro, se non quanto quei della terra lanciavano gran quantità di fuochi per riconoscere quello che si faceva.

Furono la medesima notte voltati a quella parte dalla batteria più vicina cinque cannoni, i quali furiosamente cominciarono a tirare nell'apparire del giorno, di maniera tale che abbatterono il torrione della porta ed una gran parte di essa innanzi che gli assediati avessero tempo di fabbricarsi alcuna ritirata; ed appena fu fatta tant'apertura che vi potessero entrare due o tre persone del pari, che il signore di Pompiera ed il ba-

rone di Aglì con due valorose squadre di soldati corsero furiosamente ad assalire; ma trovata non men valorosa resistenza di quei di dentro, si attaccò breve ma furioso conflitto, nel quale prevalendo quelli della città per essere rimasi feriti gravemente ambedue i capitani che assalivano, le fanterie nello spazio di mezz' ora si discostarono dalla muraglia, la quale acciò non potesse essere riparata tornarono senza intermissione a percuotere le artiglierie, sicchè la sera nell'inclinar del giorno i colonnelli la Liserna e Colombiera fratelli rinnovarono nell'istesso luogo l'assalto, il quale, benchè fosse costantemente sostenuto da quei di dentro, essendo nondimeno restati morti i più bravi dei Provenzali, ferito il capitano Glese, stroppiato Fontana Martello, e consumati tutti i fuochi lavorati, e sboccati quattro de' migliori pezzi d' artiglieria che avessero, cominciò il commendatore di Griglione a pensare d'arrendersi; sicchè essendo opportunamente arrivata la nuova per via di mare, che l'Ammiraglio di Villars, e le città di Roano, di Montivilliers, d' Honfleur e d' Avro di Grazia poste di là dal fiume, avevano abbracciato il partito del Re, privo per ciò della speranza di poter più essere soccorso, si volse con l'animo al pensiero di salvare le accumulate ricchezze, per il qual effetto era necessario componere, e non aspettare l'estreme debolezze; sicchè mandato fuori a parlamentare con i signori di Fervaques e di Surena, finalmente concluse di arrendersi con facoltà d'uscire salva la roba e le persone, sborsando dodicimila scudi per pagamento dell'esercito, e di condursi di là dal fiume a quelle terre che ancora tenevano per la lega. Così avendo rimessa la città in mano del signore d'Aleret governatore di Tuques e familiare del Duca di Mompensieri, restò

tutta la provincia di Normandia nell'ubbidienza reale, perciocchè anco il signore di Fontana Martello, che nel paese di Caux teneva la piazza di Novocastello, si mise nell'istessa ubbidienza in questi medesimi giorni. Ma di già i popoli ed i governatori per ogni parte stanchi dal travaglio della guerra, ed allettati da'liberali partiti e dalla clemenza del Re, il quale con piena soddisfazione appagava i desideri di tutti quelli che si rimettevano dalla sua parte, correvano a riconoscerlo, e la corte era tutta piena di coloro che negoziavano l'accomodamento o degli amici o de'dependenti, o delle città e delle terre che venivano alla ubbidienza reale.

Seguirono questo consiglio le città di Abevilla e di Monterollo nella provincia di Picardia, Troia città grossa e popolata nella provincia di Sciampagna, Sans città ed arcivescovato ne' confini della Bria e della Borgogna, Agen, Villanova e Marmanda ne' confini della Guascogna, e finalmente la città di Pottieri ridotta alla devozione del Re da Scevola di santa Marta, tesoriere di Francia, vomo non meno ornato di belle lettere e di soave eloquenza, che d'esperienza e di prudenza civile. Compose anco per via del medesimo santa Marta, Carlo di Loreno Duca d'Ellebove di ridursi alla parte del Re, con promessa che a lui fosse riservato il governo di quella città, e trenta mila franchi di pensione, ma volle che per alcun tempo l'accordo si tenesse secreto, sperando che il Duca di Mena fosse anch' egli di breve per accordarsi, e desiderando, se fosse possibile, di non si separare da lui. Ma era molto diversa l'opinione del Duca di Mena, il quale o involto tuttavia nelle sue inveterate speranze, o stimando così convenire alla sua propria riputazione, avea deliberato di mostrare il viso

alla fortuna, e non venire per alcun modo a termine d'accordo, se non precedesse il giudicio ed il consentimento del Papa. Per la qual cosa dopo che fu partito di Parigi, passato a dirittura a Soessons, aveva cominciato con somma diligenza a riunire ed a riordinare le sue genti, ed aveva chiamato il Duca di Loreno, che insieme con quelli di Guisa e d'Omala venisse ad abboccarsi in qualche luogo opportuno per prendere qualche espediente alle cose comuni, giudicando che se questi stessero seco uniti potrebbono rimettere insieme tante forze, che, aiutati da'soccorsi di Spagna, agevolmente verrebbe loro fatto o di ritornare in piedi la propria fortuna, o di avvantaggiarsi ad un accomodamento utile ed onorato, quando il Papa deliberasse di approvare la conversione del Re.

Venne il Duca di Loreno a Bar le Duc ne' confini dello Stato suo, ed ivi si trovavano i Duchi di Mana e di Omala, ma il Duca di Guisa non potè ritrovarsi all' abboccamento, perchè la provincia di Sciampagna era tutta in tumulto non solo per avere la città di Troia discacciato il Principe di Genvilla suo fratello e chiamato il nome del Re, ma anco perchè il Maresciallo di san Polo, antico allievo e dependente della sua casa, era in sospetto di macchinare cose nuove, onde per non abbandonare le città che ancora lo riconoscevano, fu astretto di fermarsi nella provincia, e di mandare all' abboccamento in nome suo Pelicart antico secretario del padre.

Quivi discordavano le sentenze, perchè il Duca di Loreno stanco della guerra, per non vedere distruggere maggiormente dal continuo passaggio d'eserciti stranieri lo Stato suo, inclinava totalmente alla pace: ma il Duca d'Omala, tutto in contrario, uomo d'ani-

DAVILA VOL. IV

mo feroce e pertinace, era più che mai infiammato a seguitare la guerra, ed aveva tra sè medesimo destinato piuttosto di sottoponere sè stesso e le piazze che aveva in mano alla signoria degli Spagnuoli, che di rimettersi alla discrezione ed all' ubbidienza del Re. Il Duca di Guisa tanto più quanto non era presente, teneva ascosa la sua opinione, ed il secretario con la scusa di dar parte delle cose che si trattavano e di aspettare gli ordini del padrone, teneva ambigua ed irresoluta la sua sentenza.

Ma il Duca di Mena, nel quale consisteva la somma del negozio, e ch' era sufficiente a volgere gli altri nel suo parere, siccome era certo di non voler componere senza l'assenso del Pontefice, così stimando che questo, quando si volesse procurarlo, si potrebbe senza molta difficultà conseguire, era incerto in tal caso quel ch'egli dovesse desiderare, e qual consiglio fosse migliore, o di seguitare le speranze della guerra, o d'accomodarsi alla sicurezza della pace.

Ma perchè vedeva il Duca di Loreno, e gli pareva di riconoscere il Duca di Guisa essere più inclinati alla pace, prese il consiglio di mezzo, e permettendo al Duca di Loreno di far trattare la concordia a nome comune, fece fare deliberazione unitamente da tutti, che le forze s' unissero, e che si procurassero caldamente i soccorsi di Fiandra, per aver modo d' aspettare a che fine dovesse prorompere il giudicio del Papa, e per potere estorquere con la riputazione dell' armi e con la forza più avvantaggiose le condizioni dell' accordo; per la qual cosa il Duca di Loreno spedì subito in Francia il signore di Bassompiera per trattare dell' accordo con il conte di Scombergh e con il signore di Villeroi, e nell' istesso tempo diede ordine che

dugento lance e trecento archibugieri a cavallo passassero a Laon ad unirsi con le genti che aveva il Duca di Mena, il quale avendo negoziato sinora per mezzo del signore di Rono con l'Arciduca Ernesto venuto nuovamente al governo de' Paesi Bassi, ora passato alla Fera, inviò a lui il Vicesiniscalco di Montelimar ed il suo segretario la Porta.

Erano non meno avviluppati, ma molto diversi dal suo credere, i concetti de' ministri spagnuoli, perciocchè il conte Carlo di Mansfelt, il conte Pietro Ernesto suo padre, uomo di vecchia esperienza e di molta riputazione, il Presidente Riccardotto, e la maggior parte de' consiglieri Fiamminghi erano di parere che, abbandonando ormai le speranze vane e ruinose di Francia. e convenendo con il Re in qualche avvantaggioso partito, s'attendesse con tutta l'applicazione delle forze all' interesse proprio de' Paesi Bassi, ove le provincie confederate con l'opportunità della derivazione degli eserciti e della lontananza de' capitani, avevano fatto in pochi anni grandissimi progressi, sicchè il Re Cattolico, conforme al proverbio volgare, veniva a perdere lo Stato proprio, mentre tentava d'acquistarsi l'altrui; ma tutto in contrario il conte di Fuentes e gli altri consiglieri Spagnuoli, sinistramente informati delle cose di Francia dal Duca di Feria e da Diego d'Ivarra, persistevano tuttavia nel pensiero di far eleggere l'infante, o almeno d'impadronirsi di molte piazze, e fermare il piede nelle provincie di Picardia e di Borgogna confinanti alla Fiandra, le quali finalmente o restassero alla corona di Spagna, o se pure il Re di Francia le conseguisse per accordo, fosse necessitato ad isborsare il cambio di danari, ed a risarcire il Re Cattolico delle spese così grosse, che nello spazio di tanti anni aveva profusa-

mente fatte, nella quale dubbietà, versando gli animi di quei consiglieri, sopraggiunse la nuova della perdita di Parigi, la quale fece risolvere l'Arciduca a questo ultimo consiglio degli Spagnuoli; perchè essendo ormai mancate le speranze che la lega, perduta la città di Parigi, sua prima base e principal fondamento, si potesse più sostenere, e dall'altro canto non giudicando che il Re Cattolico o potesse con molta agevolezza conseguire, o dovesse per sua riputazione dimandar la pace, riputò consiglio molto prudente, sbracciandosi dal viluppo e dall' impedimento della lega, per la quale era necessario di spendere senza misura per mantener molti che in fine riuscivano o di poca fede o di debolissimo frutto, fare ormai la guerra a proprio nome del Re Filippo, impiegare tutte le forze in un medesimo luogo, spendere per i propri interessi, e poichè il parlar più dell'elezione dell'Infante riuscirebbe ridicolo, procurare almeno d'impossessarsi con l'opportunità presente delle piazze di Picardia e di Borgogna, che servissero di sponda alle cose di Fiandra, e per risarcimento delle spese passate.

Con questo pensiero fece praticare subito il signore di Rono, il quale convenne di condursi agli stipendi del Re Cattolico con diciottomila scudi di annua provvisione, e senza molta difficoltà compose anco col Vicesiniscalco di Montelimar, che con la ricompensa di trentamila scudi, e con ritenere il titolo del dominio per sè, introducesse presidio di Spagnuoli nella fortezza della Fera principale fra l'altre di Picardia. Trattarono nel medesimo tempo con il Duca d'Omala inclinato più d'ogni altro a seguitarli, e con lo stabilimento di quarantamila scudi di pensione lo condussero con le terre che possedeva, e con cento corazze e dugento

cavalli leggieri; nè mancavano di tener pratiche con gli altri governatori nell'una provincia e nell'altra per dar calore alle quali commise l'Arciduca al conte Carlo di Mansfelt, che, radunando senza dilazione l'esercito, si avanzasse a far risolutamente la guerra ne'confini di Picardia.

Scrisse distintamente l'Arciduca tutto questo consiglio alla corte di Spagna, mostrando questo essere stato il più utile e più espediente partito; ma considerando nel medesimo tempo ch' era necessario di rinforzare le provvisioni così di genti, come di danari per sostenerlo: che sinora s' era speso inutilmente nel pascere l'instabilità de' Francesi, i quali sin tanto che aveano potuto succhiare il latte s' erano ingrassati all' altrui spese, ed ora che vedevano asciutta la poppa si rivoltavano ad altra parte, e ritornavano nella propria natura: che la naturale inimicizia che hanno con la nazione Spagnuola, e la propria loro leggerezza non aveano mai consentito che pensassero a cosa o profittevole, od onorevole per la corona di Spagna: che la proposta dell' Infante, benchè nata d'una figlia di Francia, e generata di quel Re che aveva vuotati i regni suoi per soccorrere i loro bisogni, era loro parsa così mostruosa e così strana, come se fosse stato proposto il dominio di uno Scita o di un Indiano: che quando per mitigarla si era proposto di volerle dare un marito Francese per mostrare chiaramente che non vi era disegno di sottoponerli all'imperio Spagnuolo, le discordie e l'ambizione che regnavano tra di loro, non gli avean lasciati accordare, ma che aveano piuttosto pensato di convenire col nemico comune, che di cedersi l'uno all'altro: che la poca resistenza fatta a non saziare profusamente con l'oro Spagnuolo la loro vorace ingordigia gli aveva in un

momento non solo disgustati ma sollevati, per il che l'impazienza naturale avea condotte tante città e tanti signori a mettersi senza riguardo alla fede ed alla discrezione del loro proprio nemico: che già i principali fondamenti della lega erano mançati, rivoltate le città di Parigi, di Orleans, di Roano, di Burges e di Lione, messi all'ubbidienza del Re l'ammiraglio di Villars, il conte di Brissac, il maresciallo della Chiatra, il signore di Vitrì principali capi dell' unione, e che aveano sostenuto il peso della passata guerra: e già il Duca di Ellebove della medesima casa di Loreno, non ostante l'acerba ed inveterata nimicizia che aveva con la casa di Borbone, o trattava, o aveva concluso di accordarsi: che perciò non era più tempo di rimettere le ragioni dell' Infante nell' arbitrio de' Francesi, ma da sostenerle con la forza delle armi, e proseguire l'imprese sotto il suo nome e con le sue proprie speranze: che già nella Bretagna, membro separato nel quale non avea che fare la legge Salica, erano vigorose e potenti le forze degli Spagnuoli, le quali quando fossero sovvenute, e con l'opportunità del mare a tempo ristorate, avrebbono mantenuta quella provincia: che nella Picardia tenevano molte piazze conseguite con la condotta del Duca d'Omala, di Montelimar e di Rono: che si sarebbe procurato di tirare il Duca di Mena a servire nell' istesso modo non più come capo della lega, ma come capitano del Re di Spagna, e per mezzo suo si sarebbe tentato di conseguir molte piazze nel ducato di Borgogna: che il medesimo si sarebbe trattato col Duca di Guisa per i luoghi di Sciampagna, e col marchese di San Sorlino per quelli del Delfinato, e che si poteva trattare in Ispagna col signore di Mompesat per conseguire qualche luogo da mettere piedi in Provenza:

che già s' era spinto il conte Carlo con l'esercito ai confini di Picardia, nella quale provincia potrebbe fare molti progressi, innanzi che il Re potesse mettere insieme esercito sufficiente per opporsi, ma che era necessario troncare le dilazioni, affrettare le rimesse di danari, far levate in Italia ed in Germania per ingrossare l'esercito, e far daddovero in servizio proprio, e non più per sostenere le pretensioni e gl'interessi d'altri: che quando si fossero occupate molte piazze massime ne' confini ove potevano essere soccorse e mantenute. si apparecchierebbe al Re di Francia una guerra di molti anni, i quali spenderebbe nel ricuperare il suo, e, tenendolo occupato in casa propria, non si permetterebbe che avesse tempo di pensare agli affari de' Paesi Bassi o alla ricuperazione del regno di Navarra: e finalmente quando tornasse comodo alla corona di Spagna di volere la pace, avrebbe con questo pegno in mano potuto farsi risarcire delle spese e delle perdite fatte, di modo che essendo presentaneo e manifesto l' utile e la reputazione che da questo consiglio ne seguivano, dovevano anco essere presentanee le spedizioni, e pronti e risoluti gli ainti.

Valsero queste lettere molto conformi all'umore e ai disegni degli Spagnuoli a far fare una buona risoluzione alla corte di proseguire l'impresa conforme a questa deliberazione; per la qual cosa, benchè il signore di Mompesat si affaticasse per cavar deliberazione propizia alle dimande del Duca di Mena, gli fu risposto molto più risolutamente di prima: che si erano dati gli ordini all'Arciduca, e che là si dovevano fare le deliberazioni, alle quali il Duca di Mena essendo vicino avrebbe potuto intervenire, e piacque di modo questo consiglio al Re Filippo, che applicandovi tutto l'ani-

mo, ed abbreviando più dell' ordinario l' esecuzione delle cose, alla quale soleva essere molto lento, diede le commissioni opportune in Fiandra, in Italia, ed al consiglio medesimo di quello si dovesse con prestezza operare. Ma questo disegno che per molte congetture fu compreso dal Duca di Mena, l'avea posto in maggior sollecitudine di prima, vedendosi ridotto da due estremi fra dura necessità o d'accordarsi col Re senza aspettare la deliberazione del Papa, o di mettere in mano agli Spagnuoli la propria libertà e le piazze che dependevano da lui, contra quello che sin da principio aveva fermamente deliberato.

Affliggevalo dall' un canto che il Duca di Ellebove si fosse accomodato col Re, affliggevalo dall'altro che il Duca d'Omala si fosse accomodato con gli Spagnuoli, ed in questa dubbietà ora inclinava a seguitare il consiglio del Duca di Loreno e dar fine al trattato di Bassompiera, ora si disponeva ad abboccarsi con l'Arciduca il quale l'aveva invitato a trasferirsi nella città di Mons, ed ivi trattare unitamente delle cose comuni; ma per determinarsi alla pace col Re voleva attendere nuovi avvisi dal barone di Senessè e dal Cardinale di Gioiosa, e per trattare con l'Arciduca desiderava di vedere nuovo spaccio da Mompesat che lo certificasse della deliberazione di Spagna, e fra queste ambiguità avea caro che madama di Guisa trattasse per il figliuolo con la Duchessa di Nevers sua sorella, acciò s'interponesse per accordarlo col Re, ed avea sentito volentieri che la Regina vedova di Francia fosse passata in Bretagna per trattare l'accordo del Duca di Mercurio suo fratello, nè gli era dispiaciuto che madama di Nemurs sua madre e madama di Mompensieri sua sorella partite di Parigi, ove avevano molte volte ragionato col Re delle cose correnti, fossero venute a trovarlo per proponere condizioni di pace; ma a tutte queste cose frapponeva non solo dilazione, ma occulti ostacoli e impedimenti, acciocchè le cose camminassero in lungo, e tra la pace e la guerra raffreddando i progressi dell' armi e le deliberazioni delle città che restavano dalla sua parte, gli porgessero il beneficio del tempo del quale amico per natura, ora lo stimava unico rimedio alla salute della congiuntura presente. Ma che non inclinasse totalmente ad accordarsi col Re lo tratteneva sopra tutto la durezza del Papa, il quale, ancorchè dopo la partenza del Duca di Nevers, per non interrompere del tutto il trattato dell'assoluzione, avesse permesso al Cardinale de' Gondi che potesse passare a Roma, l'aveva fatto nondimeno con espresso comandamento che non s' aprisse bocca degli affari di Francia, onde nascondendosi l'intrinseco del Papa, l'apparenza era manifesta ch'egli continuasse nel pensiero di rigettare l'instanze del Re; e dall'altra parte lo distraeva dall'accomodarsi con gli Spagnuoli l'indurata persecuzione del Duca di Feria e di Diego d'Ivarra, i quali nel partire di Parigi abboccatisi seco a Laon, con attribuire a suo mancamento tutte le cose successe, l'aveano mal trattato ed apertamente minacciato, il che egli non sofferendo, ed imputando alla loro imprudenza la mala riuscita delle cose, gli avea non meno disprezzati e strapazzati di fatti e di parole.

Rimosse i dubbj, e necessitò la deliberazione del Duca di Mena, l'entrata del conte di Mansfelt in Picardia, il quale con diecimila fanti e mille cavalli, e con apparato convenevole di artiglierie, benchè dal Buca di Omala fosse consigliato di avanzarsi nella provincia e di ponere il campo a Corbia, deliberò nondimeno di

assalire la Cappella, piazza posta vicino alle frontiere nel Ducato di Tiraccia, e stimata ragionevolmente forte, ma in quel punto, per l'avviso che tenevano, altrettanto difettosa di munizioni, quanto piena di un abbondante raccolto di vettovaglie, di modo che si sperava che l'acquisto dall'un canto dovesse riuscir molto facile, dall'altro molto profittevole al futuro sostentamento del campo.

È la Cappella collocata in una spaziosa pianura, di forma quadra, di non molto circuito, e fiancheggiata negli angoli da quattro baluardi. Ha una fossa profonda e piena d'acqua, la quale provenendo da un ruscello piuttosto che fiume, il quale corre per la campagna, viene gonfia e sostenuta da un riparo che chiavica o sostegno lo chiamavano, posta su l'orlo della fossa. È similmente circondata da una strada coperta e da una contrascarpa alla moderna, sicchè se alla qualità del luogo si fosse aggiunta la quantità della munizione e la costanza de' difensori, era per travagliare lungamente l'esercito Spagnuolo.

Ma essendo riuscita la venuta de' nemici del tutto improvvisa, perchè prima non si era creduto ch' entrassero in Francia senza il Duca di Mena, e poi s'era stimato che andassero ad assalire Corbia, ebbero i difensori tanto poco animo, o tanto poco consiglio, che al primo arrivo, il terzo degli Spagnuoli d' Agostino Messia, ed il terzo d' Italiani del marchese di Trevico s'impadronirono della contrascarpa senza contesa, e tuttavia essendosi alloggiati in luogo diverso da quello dov' era il sostegno dell' acqua, si combatte due giorni con grandissima mortalità innanzi che egli si potesse occupare, perchè i difensori avendo posto nel difenderlo la maggior parte delle loro speranze,

s'ingegnavano con ispessi tirì d'a rtiglieria, con fuochi lavorati e con incessante grandine; di archibugiate di tenere il nemico lontano. Ma il terzo giorno essendosi avanzato da un'altra parte impro vvisamente il colonnello la Berlotta con i Valloni pe rvenne finalmente al sostegno, e rotti gli ordigni che t rattenevano l'acqua, e dato con l'opera de' guastatori il declive allo scolar della fossa, restò ella in poco spazio d'ora vôta del tutto d'acqua: per la qual cosa ne'due giorni seguenti si lavorarono e si sboccarono le trincee, e con una piattaforma che fu facile ad alzare rispetto alla dolcezza del terreno, si piantarono quattordici pezzi d'artiglieria, dieci che addirittura percotevano nella muraglia, e due da ciascun fianco che scortinavano e levavano le difese.

Batterono dodici ore continue le artiglierie, ed essendosi riconosciuta la breccia, si avanzò la Berlotta co' suoi Valloni all' assalto; ma avendo quei di dentro ruinata certa torre vecchia e fatta cadere: la ruina nella fossa, stagnarono di modo l'acqua che crescendo in un subito assorbì più di sessanta degli assalitori, e gli altri ebbero grandissima fatica a potersi salvare, percossi nel ritirarsi da tre falconetti carichi di scaglia, che i difensori avevano rivolti verso la loreccia.

Si travagliò il giorno seguente nel dare nuovo esito all'acqua della fossa, il che benchè riuscisse più facilmente di prima, vi morirono nondimeno con sette capitani più di cento soldati; ma levata totalmente la difesa dell'acqua e gettato a terra grandissimo spazio della muraglia, il signore di Magliesè governatore del luogo, non aspettando l'ultimo sforzo dell'esercito, deliberò di arrendersi, ed uscendo insieme col presidio salva la roba e le persone, mise la piazza in marao del conte Carlo.

In questo mentre il Re si affaticava con somma diligenza a riordinare le cose di Parigi, per istabilire le quali con soddisfazione comune fu necessario accrescere il numero del parlamento e degli altri magistrati, non volendo mancar di parola, nè pagare d'ingratitudine quelli che nominati dal Duca di Mena tenevano il grado di presidenti o di consiglieri, ed i quali avevano prestata opera fruttuosa così nell' escludere l' elezione dell'Infante, come nel ridurre la città all'ubbidienza sua; e dall'altro canto non gli parendo convenevole privar quelli che seguitando la sua fortuna aveano tenuto nella città di Turs ne' tempi più sinistri il parlamento: per questo il presidente Maestro che avea tenuto il primo luogo, cedendo al presidente Harlè ed agli altri più vecchi, si ridusse nel settimo luogo, e Giovanni Livillier Preposto de' mercanti fu creato presidente nella camera de'conti, siccome Martino l'Inglese signore di Belriparo, e Guglielmo Vario signore di Neret ottennero il grado di maestri delle richieste del palagio reale.

Stabilito e riformato il parlamento, e presiedendo in esso il gran Cancelliere con gli ufficiali della corona, fu solennemente decretato che si dovesse prestare l'ubbidienza al Re Enrico IV come legittimo successore del regno, dichiarando ribelli tutti coloro che negassero di riconoscerlo e di ubbidirlo, e con un altro decreto privarono il Duca di Mena del carico e del titolo di Luogotenente Generale della corona. Simile decreto fece il collegio de' teologi della Sorbona, i quali al numero di settanta dichiararono buona e valida l'assoluzione data al Re, e che senza peccato mortale non se gli potesse negare l'ubbidienza solita prestarsi a tutti gli altri Re Cristianissimi di Francia, e con l'istessa

comitiva passati al Lovero gli prestarono solennemente l'omaggio, parlando per tutti Jacopo d'Ambosa rettore dell'Accademia, la qual cerimonia al Re fu tanto più cara, quanto essi erano stati di quelli che avevano sempre oppugnato il legittimo titolo della successione.

Ma stabilite le cose di Parigi, essendogli pervenuta la nuova che il conte Carlo aveva posto l'assedio alla Cappella, spediti i Marescialli di Birone, e di Matignone a metter insieme l'esercito, egli con Monsignore di Giurì, dugento gentiluomni e quattrocento cavalli leggieri prese il medesimo giorno dell'avviso la volta di Picardia. Ma pervenuto nella città di Chionì ricevette la nuova della perdita di quella piazza, per ristorare la quale cominciò a pensare di mettersi a qualche impresa. La nuova dell' assedio e della presa della Cappella se fu grave e dispiacevole al Re, non fu molto. più grata al Duca di Mena, il quale comprendeva chiaramente che gli Spagnuoli, non avendo fatto capo con lui, volevano per l'avvenire governare la guerra da sè stessi, la qual cosa premendogli in estremo, come quella che non solo lo privava del restante delle sue speranze, ma che gli toglieva auco la riputazione e le forze, a favor delle quali pensava di migliorar la sua condizione nell'accomodamento che gli occorresse di fare col Re, e giudicando che il tutto procedesse dalle sinistre relazioni del Duca di Feria e di Diego d' Ivarra, deliberò finalmente, posponendo tutti gli altri rispetti, d'abboccarsi con l'Arciduca e di tentar di raddrizzare le cose sue con gli Spagnuoli. Desiderava l'Arciduca similmente l'abboccamento non per quel fine che aveva il Duca di Mena, ma per vedere di ridurlo a sottoponersi al Re Cattolico, come avea fatto il Duca d'Omala, e riponere nelle sue mani le città e le fortezze che tuttavia

dependevano da lui, e perciò con lettere cortesi ed amorevoli, e con amba sciate piene di confidenza l' invitava a ritrovarsi a Bi usselles, il che non si potendo più differire, il Duca la sciato a Laon il conte di Sommariva secondo de' suoi figliuoli, con parte delle sue forze governate dal colonnello Burg, quello ch' era uscito dalla Bastiglia, egli con il restante si trasferì sino a Guisa, ove lasciata i utta la soldatesca passò con la comitiva di soli sessanti cavalli a ritrovar l'Arciduca, il quale ricevutolo con tutte le dimostrazioni più esquisite d'onore, nel resto si dimostrò da principio molto alieno dalle instanze ch' egli faceva.

Giudicò il Duca che i medesimi ministri Spagnuoli che l'avevano attraversa to in Francia, attraversassero anco il suo presente trattato, e però ristretto con Giovambattista Tassis e col presidente Riccardotto, cominciò distesamente a dimostrare con la narrazione di tutti i particolari, che l'avversità delle cose passate era tutta proceduta dall' imprudenza e dal perverso modo di trattare di quei ministri, a' quali non essendo oscuro quel che dal Duca veniva loro imputato, perch' erano provocati ad iscolparsi di molte cose, passarono tanto innanzi nello sdegno, che cominciarono a consigliare l'Arciduca che lo ritenesse prigione, e riponesse il carico di maneggiare le cose di Francia nel Duca di Guisa, accusando il Duca di Mena di perfidia, di troppo astuta e simulata natura, e che, attendendo solamente all'oggetto della propria ambizione, fosse molto più nemico del Re Cattolico, che del Re di Navarra. Ma all' Arciduca non solo pareva troppo inonesto consiglio e da provocarsi l' odio universale degli uomini, ma auco giudicava che in molte cose il Duca fosse dal canto della ragione, e che quei ministri l'avessero senza proposito

e fuori d'ogni misura strapazzato, nè gli pareva strano che se i ministri Spagnuoli aveano trattato di crear Re di Francia qual si voglia altro soggetto senza mai consentire alla persona súa, egli dall'altro canto, pagando dell' istessa moneta, avesse pensato ad ogni altro partito, fuorchè a contentare ed a soddisfare gli Spagnuoli; e come egli era Principe di gran bontà ed amico del giusto e dell'onesto, stimava che troppo si fosse mancato nel denegare a capo così principale e che avea tanto operato a beneficio comune, le principali ricorapense ed i gradi più principali. Parevagli oltre di ciò, che perversamente consigliassero quei ministri a levare l'amministrazione delle cose ad un soggetto di tanta riputazione e di così inveterata prudenza per metterla in mano al Duca di Guisa giovane, benchè di alto spirito, per l'età nondimeno e per l'inesperienza poco sufficiente a reggere tanto peso.

A tutto questo s'aggiungeva il trattare continuo che madama di Guisa faceva per ridurre il figliuolo ad accomodamento col Re, il che oltre all'esser noto nella corte dell'Arciduca, era anco dal Duca di Mena ai tempi opportuni destramente introdotto; per le quali cose essendo seguiti molti congressi infra l'un Principe e l'altro, il negoziato cominciò a mutar forma, conoscendo l'Arciduca che il Duca di Mena non era in istato così debole che fosse per sottoponersi facilmente al giogo Spagnuolo, e dall'altro canto che egli rimetteva molto delle sue pretensioni passate per l'urgenza della necessità che di presente premeva; sicchè, riserbandosi e l'uno e l'altro all'opportunità delle cose future, deliberarono che il Duca di Mena passasse con le sue forze ad unirsi col conte di Mansselt, e che unitamente e di comune consentimento amministrassero la guerra per

opponersi a' progressi del Re, differendo ad altro tempo lo stabilire le condizioni ed i modi co' quali si dovessero reggere le cose per l'avvenire.

Di già il Re, col quale s' erano congiunti il Duca di Nevers ritornato d'Italia ed il Duca di Buglione, era con dodicimila fanti e con duemila cavalli partito da Chioni con intenzione di assediare Laon, ove oltre il figliuolo giovinetto del Duca di Mena, erano ridotte la maggior parte delle cose sue, ma per arrivarvi sopra più inaspettatamente, e cogliere i difensori alla sprovvista, marciò con l'esercito avanti, e per la via di San Quintino e di Cressì si condusse vicino alla Cappella, facendo mostra di voler assalire e combattere il campo Spagnuolo; e mentre stando vicino ed alla fronte del nemico si va del continuo scaramucciando, ordinò che la retroguardia condotta dal Marescial di Birone tornando a dietro si conducesse ad assediare Laon, ove dopo non molte ore avendo successivamente inviato prima il signore di San Luc e poi il Barone di Salignac, egli col Duca di Nevers partito la seguente mattina pervenne ultimo di tutti intorno a quella terra. Erano nella città con il colonnello Burg e col conte di Sommariva molti capitani di nome, seicento fanti Francesi, dugento Tedeschi, trecento Napoletani, sessanta corazze e dugento cavalli leggieri, ed oltre il presidio concorrevano volonterosi alla difesa gli uomini della terra. Abbondavano le munizioni ed i fuochi lavorati, ed i capitani che non erano stati senza sospetto dell' assedio, aveano provveduti e fortificati tutti i luoghi opportuni, di modo tale che appariva dover riuscire l'oppugnazione di molta difficoltà e di dubbioso evento, tanto più che essendo vicino il campo Spagnuolo poteva in molte maniere tenere in gelosia l'esercito del Re; nè si doveva dubitare che il Duca di Mena non fosse per mettere l'estremo delle sue forze per soccorrere e per dispegnare il figliuolo. Per la qual cosa il Re intento nnanzi a tutto a serrare l'adito e l'entrata a' soccorsi, i quali potevano venire da molte parti, inviò Monsignore della Chiatra con le truppe da lui condotte ad alloggiare su la strada che conduce da Rens e dagli altri luoghi di Sciampagna, dubbioso che il Duca di Guisa con le forze che aveva in quella provincia, e per avventura rinforzato dal Duca di Loreno, non venisse da quella parte. Dall'altro canto, il Duca di Nevers si mise su l'altra strada che da Soessons conduce a dirittura nella terra. Il Duca di Lungavilla con le sue truppe della provincia si accampò su la strada di Noione e della Fera, e tutti questi facendo con somma diligenza battere la campagna, stavano pronti per ostare e per combattere quelli che si avanzassero per porfare agli assediati o vettovaglie o soccorso.

Restava l'adito principale, per il qual poteva venire a dirittura l'esercito Spagnuolo, nel quale s'era alloggiato il Re medesimo; e perchè la strada era ingombrata da un colle, il quale aveva un bosco su la man destra ed un grosso villaggio sulla sinistra, il Re si mise in alloggiamento dentro il villaggio, e fece accampare il conte di Soessons ed il signore di Vic dall'altra parte nell'entrata del bosco, e nella sommità del colle ov' era la strada corrente campeggiavano monsignore d' Humieres con trecento corazze, ed il barone di Giuri con cinquecento cavalli leggieri; oltre di che, acciò il nemico non potesse venire improvvisamente, avea inviato il signore di Cleremont d'Ambosa con cinque compagnie di archibugieri a cavallo ad alloggiare a Cressì, ed avea rinforzato il presidio di san DAVILA VOL. IV 19

Lamberto, castello posto su la medesima strada, per la quale camminando a dirittura potevano condursi i nemici.

Assicurate in questo modo le strade, si cominciarono a fabbricar cinque ridotti per accostarsi alla fossa, del primo de' quali aveva cura il marescial di Birone, del secondo monsignor di San Luc, del terzo il barone di Salignac, del quarto mousignore di Mommartino, e dell'ultimo il conte di Grammont, ed in ciascuno di loro, essendo impiegate le fanterie e molti de' contadini del paese, si lavorava con somma diligenza, benchè quei della terra e con le artiglierie e con grosse sortite si studiassero d'impedire per ogni parte i lavori, di maniera tale che ne' due primi giorni innanzi che avessero tempo gli assalitori di coprirsi, morirono quattrocento soldati, e tra questi il signore della Forcata, uno dei luogotenenti del marescial di Birone, e vi restarono feriti il Barone di Termes, il quale vi perse una gamba, ed il marchese di Coure che nello spazio di pochi giorni morì della ferita; ma intanto il campo Spagnuolo, che aveva avuto ordine dall' Arciduca di soccorrere risolutamente Laon conforme al parere ed alla condotta del Duca di Mena, lasciato da parte Cressì e S. Lamberto, e prendendo la mano destra, s' era condotto il decimoterzo dì di giugno una lega distante dalle trincee del Re.

Il Duca ed il conte Carlo, trincerato e ben fortificato l'alloggiamento dell'esercito, disegnarono d'impadronirsi del bosco ch'era loro alla fronte, e per via di quello accostarsi così da presso alla città, che potessero soccorrerla senza avventurare la somma delle cose. Era fortificato nel bosco il signor di Monluetto con quattro compagnie d'infanteria, il quale, essendosi

il giorno decimoquinto avanzati due capitani uno Spagnuolo ed uno Italiano con cinquanta soldati per riconoscere il sito e la qualità del luogo e della strada, gli rispinse valorosamente, benchè senza molta fatica. per essere venuti in poco numero e senza volontà di prender posto; ma la mattina seguente il fatto riuscì tutto in contrario, perchè la Berlotta, entrato con duemila fanti improvvisamente nella selva, con poca resistenza ne discacciò Monluetto, il quale ritirandosi nelle ultime file rimase anco prigione; ed essendosi avanzato il reggimento delle guardie del Re per sostenere il nemico, restarono morti tre capitani e molti valorosi soldati nel primo incontro, di modo che la gente mal trattata era per ritirarsi, se il signore di Vic con i reggimenti di S. Angelo e di Navarra non si fosse avanzato ad iscontrare i nemici; ma essendosi similmente avanzato i terzi di Agostino Messia e del marchese di Trevico, si attaccò nell'entrata del bosco una furiosa battaglia, per ispalleggiare la quale il conte di Soessons ed il barone di Giurì s' erano avanzati uno per parte, e dall' altro canto il Duca di Mena con la sua cornetta, e con i cavalli leggieri Lorenesi era comparso nell'ingresso della selva per sostenere i fanti della sua parte.

Ma non era pari il valore delle fanterie, e i cavalli per la strettezza del sito, combattendosi fra sterpi ed alberi, non si potevano adoperare, per la qual cosa i reggimenti del Re, ricevendo nel combattere grandissimo danno, cominciarono a titubare, tanto più che il Duca di Mena, avendo veduta una manica di archibugieri avanzarsi nell'apertura d'un prato, investitala con sessanta cavalli, l'avea tagliata a pezzi, onde appariva non solo che sarebbe restato a' nemici il possesso

del bosco, mavanco che la fanteria correva gran pericolo di rimaner disfatta. Era così arduo e pericoloso lo stato della battaglia, quando il maresciallo di Birone sopraggiunse, e conosciuto il rischio della fanteria e di perdere totalmente il bosco, tirato dalla solita sua ferocia, smontò da cavallo, e seco fece smontare le compagnie del conte di Torignì e del signore della Curea, e ponendosi alla fronte della battaglia sostenne e fermò l'impeto della gente Spagnuola. Sopravvenne quasi nel medesimo tempo anco il Re, il quale con tutto che ostasse l'impedimento degli alberi e la frequenza delle siepi, volle che il barone di Giurì s'avauzasse co'suoi cavalli Lorenesi, il quale ricevuto bravamente, perchè v' era in persona il Duca di Mena, si attaccò altrettanto difficile quanto sanguinoso il conflitto, e concorrendo da tutte le parti aiuti dall' un canto e dall' altro, il conte di Mansfelt si era avanzato nel bosco, ed il signore d' Humieres era sceso dal colle, sicche la cosa era ridotta ad una certa specie di battaglia, nella quale, benchè non combattessero tutti, erano nondimeno la maggior parte o impediti o impegnati nel medesimo luogo.

Durò il conflitto con vario successo e con diversi abbattimenti sino al declinare del giorno, nel qual tempo il Re fatte alloggiare tutte le fanterie su la medesima strada vicino al bosco per fortificare alla fronte del nemico, e riserrargli il passo, ridusse la cavalleria ne' soliti alloggiamenti. Ma il conte di Mansfelt ed il Duca di Mena considerando che per sostenere il bosco vi si era avanzata la maggior parte della fanteria, onde l'alloggiamento loro ne restava così debole, che potrebbe con pericolo essere dalle spalle assalito dal Re, tanto più s' egli deliberasse di volerlo assaltare di notte, abban-

donarono a poco a poco il bosco, e ritirarono la gente al campo, restando libera la selva, ed esposta alle correrie ed alle scaramucce dell' uno esercito e dell' altro.

Mentre qui si combatte e si trattiene tutta la gente del Re, aveva ordinato il Duca di Mena, che Niccolò Basti ed il signore di Escluseos, mastro di campo d'un reggimento Francese, partendosi da Noione conducessero una gran massa di vettovaglie e di munizioni per introdurla in Laon a beneficio di quella terra; ma essendone pervenuta notizia al Duca di L'ungavilla che batteva la strada da quella parte, pose loro un' imboscata non lungi alla città, la quale benchè da' corridori che precedevano fosse scoperta, la guardia nondimeno del convoglio o spaventata dall'improvviso incontro, o giudicando che vi fosse tutta la cavalleria del Re, prese partito di ritirarsi, il che non si potendo fare senza tempo, e senza molta confusione per l'impedimento de' carri, il signore di Escluseos, ch' era negli ultimi ordini, rotta che fu la sua gente, rimase anco prigione; la polvere fu divisa tra' soldati, i carri delle vettovaglie furono abbruciati, e Niccolò Basti si ridusse salvo in Noione.

La maggior difficoltà che avesse il campo Spagnuolo era la penuria del vivere, per la quale non poteva lungamente dimorare in quel posto, nel quale trattenendosi incomodavano di modo il Re, che non avrebbe potuto proseguire l'oppugnazione della terra; per la qual cosa il Duca di Mena, avendo fatto mettere insieme grandissima quantità di vettovaglie alla Fera, avea deliberato di farle condurre al campo per la diritta strada, la quale si tenevano quasi alle spalle. Erano andati per questo effetto seicento fanti Spagnuoli, mille Italiani e cento cavalli leggieri, giudicando i capitani che que-

sto presidio fosse bastante, poichè il Re non ardirebbe di trapassare il campo loro, e lasciandolo a dietro condursi in luogo lontano e pericoloso ad assalirgli; ma la cosa riuscì diversamente, perchè il maresciallo di Birone, preso seco il signore di Montignì, ottocento Svizzeri, altrettanti fanti Francesi de' reggimenti di sant' Angelo e di Navarra e due compagnie d'Inglesi, il barone di Giurì con la cavalleria leggiera e quattrocento cavalli del conte di Torignì e del signore della Curea, partì di notte dal campo sotto Laon, e condottosi con grandissimo silenzio una lega lontano dalla Fera, fece occultare la cavalleria in due boschetti ch' erano uno per parte della strada, ed egli con la fanteria s'ascose ne' campi, che, pieni di biade già vicine alla maturezza, gli davano comodità di stare occulto.

Non era più di due leghe lontano il campo Spagnuolo, dal quale passando continuamente gente alla Fera, furono molte volte per iscoprire l'imboscata, se il Maresciallo, oltre la natura sua, pieno di pazienza, non avesse con maraviglioso silenzio trattenuta la sua gente, la quale anco, essendo di già trapassate molte ore, cominciando a patire dalla fame, era trattenuta da lui con gran fatica, nella quale perseverò tanto, che declinando il giorno, cominciarono ad apparire i carri, i quali aveano fatto pensiero d'incamminarsi a favor della notte.

Fu molto più difficile allora il trattenere gl'Inglesi che non assalissero i nemici innanzi il tempo, ma finalmente essendo trapassata una parte de'carriaggi, salirono furiosamente in piedi ed assaltarono le guardie per ogni parte. La vanguardia de'fanti italiani fece valorosamente testa, ed il medesimo fece la battaglia degli Spagnuoli, ma la retroguardia sentendosi più vicina alla Fera si voltò precipitosamente a ritirarsi, sebbene con così poca fortuna, che urtando nella cavalleria di già uscita del bosco, rimase in un momento tagliata a pezzi.

Portò la sua disfatta grandissimo nocumento ai restanti compagni, i quali tirati nello squadrone bravamente resistevano all'impeto della fanteria reale; perchè essendo spogliati ed abbandonati dalle spalle furono anco da quella parte assaliti dagli archibugieri a cavallo, e nondimeno facendo fronte da tutti i lati, ed opponendo i carri in luogo di riparo, si sostennero lungamente, e con non mediocre danno di quei del Re, fra'quali erano rimasi feriti il colonnello sant' Angelo ed il capitano Faveroles Luogotenente colonnello del reggimento di Navarra; e tuttavia marciando valorosamente combattevano con le picche e con gli spiedi, essendo in parte coperti e sostenuti da'carri, sin tanto che il marescial di Birone, temendo che sentito il romore non gli corresse addosso tutto l'esercito Spagnuolo, e perciò affrettandosi di venir a fine del conflitto, fatta smontare la nobiltà, s'avanzò alla testa degli Svizzeri, e urto con tanto impeto, che non potendo il minor numero resistere al maggiore, morirono tutti gl'Italiani e gli Spagnuoli costantemente difendendosi su la piazza. La cavalleria, che si salvò, fu seguitata dal barone di Giuri fin su le porte della Fera, e di tutti quelli che si trovarono intorno a' carri, pochissimi furono fatti prigioni. Morirono dalla parte del Re più di dugento soldati, e poco meno d'altrettanti restarono feriti, tra i quali nell'ultimo sforzo il signore di Canisì genero del maresciallo di Matignone ed il signore della Curea.

Anco in questo luogo Enrico Davila, ch'era nel numero di quelli che smontarono col conte di Torigni,

essendosi nel salire oltre una carretta stravolto un piede fu in grandissimo perícolo di rimanere stroppiato. Il marescial di Birone considerando che per la vicinanza del nemico poteva essere ad ogni momento assalito, messo fuoco ne'carri al numero di quattrocento, e parte guasti, parte menati via gli animali che li conducevano, si ritirò con grandissima celerità l'istessa notte. Ma essendo mancata questa speranza all'esercito Spagnuolo, i capitani, non potendo più sostenersi, deliberarono di prender partito innanzi che più gli premesse la necessità della fame: ma furono discrepanti tra loro nel modo di ritirarsi, perchè il conte di Mansfelt voleva per maggior sicurezza levare il campo di notte, ed il Duca di Mena temendo e della confusione e dell' infamia, voleva che la ritirata si facesse di giorno; e perche Mansfelt perseverava nel suo parere, egli si contentò che con la vanguardia guidata dal signore della Motta, e con la battaglia governata dall' istesso conte, accompagnando le artiglierie grosse, partissero innanzi l'alba, ed egli con la retroguardia si prese l'assunto di far la ritirata di giorno.

Apparve in questa ocsasione e la disciplina ed il valore del Duca di Mena, condizioni offuscaté per lo più nel corso delle imprese sue militari dalla cattiva fortuna, perciocche, avendo a ritirarsi lo spazio di quattro leghe per luoghi aperti a vista dell' inimico, che in numero tanto superiore abbondava di fiorita cavalleria, lo seppe fare con tanto ordine e con tanta costanza, che non ricevè nel ritirarsi detrimento di sorte alcuna. Aveva posto egli vicino all' inimico otto corpi di guardia, parte Italiani e parte Spagnuoli, comandati da Cecco di Sangro e da don Alonso Mendozza, e dietro a questi aveva collocato lo squadrone volante,

nelle ultime file del quale era egli medesimo con la picca in mano, e con esso lui il Principe d'Avellino, il marchese di Trevico, Agostino Messia, don Antonio di Toledo, don Giovanni di Bracamonte, e più di cento capitani riformati, e poco innanzi si ritirava la Berlotta col terzo suo di Valloni, che conducevano sei pezzi da campagna pronti da poter rivoltare contra il nemico.

Come fu il giorno chiaro cominciarono a marciare i Valloni, e dietro a loro lo squadrone volante; nel qual tempo il Re, che da Parabera ne aveva avuto l'avviso, inanimato dal marescial di Birone che affermava aver lasciate tante carrette spezzate e tanti corpi morti su la strada, che avrebbono avuta i nemici grandissima difficoltà di ritirarsi, s'avanzò con la cavalleria per assalirli alla coda; ma i corpi di guardia ch' erano ultimi a muoversi, si ritiravano con mirabile maestria, perciocchè come le maniche de' moschettieri avevano sparato, si tiravano alle spalle delle picche senza voltar faccia, ma con la fronte sempre verso il nemico, ed in tanto tiravano gli archibugieri ch' erano fra le file, i quali non avevano sì presto finita la loro salva, che le maniche posteriori erano arrivate alla fronte, e mentre esse sparavano, lo squadrone senza voltar le spalle si rinculava, dopo il quale succedendo il secondo, ed al secondo il terzo, e poi conseguentemente l'un dietro all'altro, s'andarono tutti pian piano ricoverando alle spalle dello squadrone volante, al quale come furono arrivati il baron di Giurì, il conte di Soessons e gli altri ch' erano alla testa della cavalleria reale, essi abbassando ferocemente l'aste, e versando foltissima grandine di moschettate gli rispingevano di maniera, che caracollando in giro non ardivano di mescolarsi, il che

essendosi fatto diverse volte, procedeva la ritirata con particolar laude del Duca di Mena, il quale, grande di statura e coperto di tutt'arme, concitava l'animo di tutti con l'esempio e con le parole, avendo anco di sua mano riversato a terra il signore di Persì, che con una truppa di cavalli leggieri aveva ardito d'affrontare lo squadrone.

Ma pervenuti già stanchi dal travaglio e dal caldo ad nna strada più stretta, la Berlotta appresentò l'arglierie, dall' un canto e dall' altro collocate sopra gli argini de' fossi, di modo tale che la cavalleria reale fu costretta a far alto, lasciando che tutto il campo si conducesse salvo alla Fera. Nè portarono impedimento gli ostacoli allegati dal marescial di Birone, perchè, procedendo la ritirata lentamente e pesatamente senza fretta e senza confusione, i guastatori aveano tempo di sgombrare e di purgare le strade. Ma partito l'esercito dei nemici, il Re ritornato all'assedio cominciò a battere la terra, la quale mentre si batte con l'artiglierie, si lavorava anco da ciascun ridotto una mina per abbattere con più sicurezza e con maggior progresso i ripari di dentro; ma gli assediati, non volendo perdersi senza fare la debita resistenza, usciti dalle cannoniere il primo giorno di luglio, assalirono con tanto impeto la trincea del maresciallo di Birone e quella del signore di Mommartino, che impadronendosi de' ridotti vi fecero grandissima strage, essendo restati morti undici capitani con più di dugento soldati. Ma il maresciallo di Birone corso frettolosamente al rumore, e concorrendo da tutte le parti gente armata nelle trincee, fu rimesso finalmente il nemico, il quale volgendosi ad altro espediente fece una furiosa contrabbatteria, dalla quale furono scavalcati e guasti molti pezzi d'artiglieria; e nondimeno essendo ristorate tutte le cose con somma diligenza, era di già ruinato un grandissimo spazio della muraglia, dopo la quale apparendo eminente il terrapieno, fu necessario aspettare che le cave sotterranee e le mine si conducessero a perfezione, al che mentre s'attende, il barone di Giurì, il quale con assidua diligenza sollecitava il lavoro, percosso d'una archibugiata nella testa, nel fiore dell'età sua, con grandissimo dolore di ciascheduno perdè la vita, cavaliere di grand'animo e di molto valore, ma di così soavi costumi e di tanta piacevolezza d'ingegno, ammaestrato anco dalla cognizione delle buone lettere, che esprimendo una benevolenza universale era laudato e ben voluto sino dai propri nemici.

Ridotte a perfezione le mine che già molti giorni si lavoravano, elle sortirono diverso effetto; perciocchè quella del signore di san Luc, essendovi penetrata l'acqua, riuscì di niun effetto, quella del conte di Grammonte fu sventata da quei di dentro, quella del signore di Mommartino atterrò la muraglia, ma non diede alcun nocumento al terrapieno: quelle solamente del marescial di Birone e del barone di Salignac fecero grandissimo effetto, e nondimeno essendovi dato l'assalto all'una dal mastro di campo Griglione, all'altra dal conte di Torignì, fu valorosamente sostenuto dai disensori, i quali fatto volare nell'istesso tempo un fornello, oppressero molti di quelli che s'erano inconsideratamente avanzati sul terrapieno.

Si raddoppiarono il giorno seguente una e più volte gli assalti, avendone cura il Duca di Buglione ed il maresciallo di Birone, ne' quali sebbene non poterono gli assalitori alloggiarsi sul terrapieno, si perderono nondimeno tanto di quei di dentro, che senza soccorso non

era più possibile di sostenersi; per la qual cosa cominciarono a parlamentare, ed il giorno vigesimosecondo di luglio convennero d'arrendersi, se fra dodici giorni il Duca di Mena non avesse fatto levare l'assedio, o non avesse introdotti nella città almeno seicento fanti, di tal maniera che gli assediati non potessero aiutare in alcun modo il soccorso, ma solamente aprirgli al suo arrivo le porte, e non potessero ricevere meno di trecento fanti per volta: della quale composizione essendo stata data parte al Duca, il Re mandò il Duca di Mompensieri, l'ammiraglio di Villars ed il signore di Balagnì, che nuovamente s' era posto all' ubbidienza sua, acciocchè, occupando le strade in fin sotto alla Fera, impedissero l' entrata del soccorso, il quale non essendo comparso nel termine già prescritto, il conte di Sommariva, il colonnello Burg, il presidente Giannino e tutto il presidio uscendo con l'armi e con le bagaglie furono accompagnati sino alla Fera, avendo il Re con grande onorevolezza di parole e con termini molto cortesi trattato il figliuolo giovanetto del Duca di Mena.

Avevano sperato gli assediati di Laon, che il Duca di Guisa fosse per portar loro qualche soccorso per la via di Sciampagna, e del medesimo aveva sospettato il Re, ma le cose di quella provincia erano così turbate, che non fu possibile ch' egli pensasse a muoversi in questo tempo: perciocchè non solo si tenevano pratiche per ciascuna città e con ciascun governatore a favore del Re, e non solo i popoli erano inclinati a riconoscerlo, come s' era veduto chiaramente nel motivo di Troia, ma regnavano tra i medesimi del partito più perniciosi pensieri. Il colonnello S. Polo, il quale nato d'oscuro luogo s'era per tutti i gradi della milizia avanzato al carico di mastro di campo nel tempo che vi-

veva il padre del Duca di Guisa, e lo servì con tanto valore e con tanta fedeltà, che meritò non solo di tenere uno de' primi luoghi nella sua grazia, ma anco di esser portato a' più sublimi carichi del comando, e favorito dalla sua protezione con le nozze d' una gentildonna vedova piena di melte ricchezze, si aveva stabilita una splendida e doviziosa fortuna. Ma dopo il caso di Bles essendosi accostato, come uno de' principali dependenti, alla parte del Duca di Mena, continuò a servire con tanta sollecitudine e con così prospero avvenimento, ch' egli non solo fu destinato Luogotenente nel governo della Sciampagna, la quale provincia si reggeva sotto il nome del Duca di Guisa, benchè prigione, ma anco nel progresso del tempo fu dal Duca di Mena creato e dichiarato maresciallo di Francia.

Costui avendo nel tempo dell'assedio di Parigi fatta gran raccolta di vettovaglie nella provincia di Bria, mentre il Re stette a fronte del Duca di Mena, le condusse felicemente nella città, e ne cavò così grosso emolumento, che, aggiunto alla dote della moglie, si fece possessore di ricchezze considerabili e grandi, le quali aggiunte agli stipendi degli Spagnuoli, che da principio procedevano con larga mano, egli ebbe comodità di acquistarsi molto seguito e molte dependenze, e di mettersi in istato di molta riputazione. Accompagnarono, come è solito, la prosperità della fortuna, il fasto dell'animo e l'alterezza de' costumi, di modo tale che liberato il Duca di Guisa, e pervenuto nella provincia, egli solito a dominare da sè stesso, mal volontieri sentiva di sottoporsi al suo comando; e poichè'l' obbligazione de' benefici ricevuti e la grandezza del sangue non gli permettevano di ricusar l'ubbidienza, procurava almeno di stare separato da lui, ed interpretando

gli ordini e le commissioni a suo modo, non eseguiva se non quello che gli andava per fantasia, e si scusava del resto sotto diversi pretesti. La declinazione delle cose della lega accrebbe la superbia e l'ambizione di costui, e vedendo discordi e mal fondati i Principi di Loreno, prese maggior arde e, e passò col pensiero a disegnare di farsi padrone di alcune città, delle quali aveva il comando.

Cominciò dall' occupazione del Ducato di Retel appartenente al Duca di Nevers, e con arroganza intollerabile assunse da sè medesimo il titolo di Duca di Retelois; nè qui fermandosi, andò macchinando il modo d'impadronirsi delle città di Vitrì, di Rens, di Rocroi e di San Desire, e tanto più si affissò in questo pensiero quando vide gli Spagnuoli intenti a guadagnare ed a stipendiare i signori ed i capitani Francesi, disegnando, impadronito che fosse di quelle città o di alcune di loro, mettersi sotto la protezione di Spagna, e di procurare di stabilirsi nell' usurpata grandezza. A questo fine cominciò ad introdurre guarnigione di suoi seguaci nella città di Rens, e di disegnare la fabbrica d'una cittadella che servisse di freno a tenere in ubbidienza i cittadini, i quali non assuefatti ad essere dominati dalla milizia, timorosi di perdere la libertà, e sottoposti a molte gravezze ed insolenze de' soldati, per mantenere la benevolenza de' quali S. Polo non si curava che aggravassero ed opprimessero i popoli, ricorsero molte volte a dolersene col Duca di Guisa, il quale avendone scritto anco più volte, e vedendo di non essere ubbidito, non solo ne prese grandissimo disgusto nell'animo, ma cominciò ad accorgersi dell'arte e dell' intenzione con che S. Polo operava; per la qual cosa partito di Parigi, dopo spirata la tregua, e con-

dottosi nella provincia con pensiero di rimediare a così grave pericolo, scrisse risolutamente che in quella città, della quale egli si confidava, non s' introducessero più soldati; ma continuando S. Polo il suo pensiero, senza far conto de' comandamenti che riceveva, e moltiplicando le querimonie de'cittadini, il Duca bene accompagnato passò a quella città per frenare e disturbare la temerità del tentativo; ma tanto fu lungi che San Polo se n'astenesse, che anzi entrato in maggiore o necessità o sospetto, continuò a chiamare alcune compagnie ch' entrassero nella terra, il che essendo pervenuto a notizia del Duca, ed acceso di generoso sdegno, non pensando di tollerarlo, fu cagione che uscendo una mattina di chiesa, ed incontratosi in san Polo, che poco si curava di accompagnarlo, gli domandasse la cagione perchè contra i suoi ordini introducesse tuttavia nuova milizia nella città; al che rispondendo egli che lo faceva per sicurezza comune, e per avere avviso di alcuni trattati che si tenevano nella terra, il Duca cercando di far nascere l'occasione replicò iratamente e con parole altiere ed ingiuriose, che queste erano sue ritrovate, e che gli avrebbe insegnato ad ubbidire. San Polo sentendosi aggravato di parole contumeliose, e non sostenendo l'affronto pubblico, disse ch' essendo maresciallo di Francia non conosceva nell'armi superiore, e nel dire queste parole, o caso o jattanza che si fosse, yenne a porre la mano su la spada, al quale atto il Duca correndogli addosso con la spada nuda, e passandolo da parte a parte lo tolse subitamente di vita.

Cadde con la morte di lui la mal fondata grandezza, ma ne rimasero mal soddisfatte le milizie, che per l'indulgenza sua e per gli utili che conseguivano sotto il suo comando, amavano e riverivano il suo nome;

nè i cittadini, benchè godessero della sua morte, restarono in alcuna maniera soddisfatti, perchè declinando
tuttavia le forze della lega, il Duca di Guisa volle e ritenere i soldati e proseguire il disegno della cittadella.
Ma l'esempio di Rens avea commosse tutte le altre città,
e molti de' governatori della provincia, di modo che
tutti stavano in moto, e con inclinazione di mettersi
all'ubbidienza del Re per sottrarsi dagl' imminenti pericoli; onde a pena il Duca di Guisa poteva trattenere
il moto del suo governo, non che fosse abile a portar
soccorso ed aiuto alla necessità degli altri.

Nè fu sufficiente la sua dimora e la sua sollecitudine a tener tutti in sede, perchè il signore di Pescè governatore di castello Tierri, nel tempo medesimo che si arrendette Laon, compose con il Re, e con le medesime condizioni degli altri, ritenendo il governo, si mise dalla sua parte. Seguì quasi ne' medesimi giorni la rivolta della città d'Amiens; perciocchè concitato il popolo da' partigiani del Re, i quali dimostravano che il Duca d'Omala, avendo pattuito con gli Spagnuoli, era per sottoporre la città alla dominazione straniera, tentarono di discacciare il Duca che senza guarnigione si ritrovava nella terra, perchè quegli abitanti allegando i loro privilegi non ne aveano mai, voluto ricevere; ma essendo durato il tumulto senza certa risoluzione lo spazio di quattro giorni, vi sopraggiunse il Duca di Mena, il quale ammesso con la sola compagnia delle sue guardie, acquetò, come gli parve, il tumulto, e riconciliò col Duca d' Omala i capi de' cittadini; ma poichè egli si fu partito per ritornarsene al campo, il popolo, riprese di nuovo l'armi, chiamò apertamente il nome del Re, ed introdotto nella città monsignore di Humieres, discacciò il Duca d'Omala, il quale, perduta

la speranza di potersi sostenere, elesse di partirsi, innanzi ch' entrassero in pensiero di ritenere la sua persona.

Era per innanzi passato alle parti del Re il signore di Balagnì con la città di Cambrai, la quale, pervenuta in potere de' Francesi sino ne' tempi del Duca di Alansone, e posseduta dopo la morte sua dalla Regina madre, come erede delle cose acquistate dal figliuolo, era stata data in governo al signore di Balagnì, il quale, morta la Regina, e seguita la rivoluzione della Francia, avendo eletto di tenere le parti della lega, acciocchè gli Spagnuoli fossero impediti a poterlo travagliare, s' era a poco a poco di governatore reso assoluto padrone e della città così nobile e così chiara, e del fertilissimo suo contado, il qual dominio, ora che le cose della lega declinavano, desiderando di conservarsi, tenne pratica col Re, che volendolo dichiarare Principe di Cambrai, e proteggendolo dopo la sua dichiarazione dalle forze degli Spagnuoli, egli si sarebbe sottoposto alla ubbidienza sua ed alla sovranità della corona di Francia, e che in oltre avrebbe tenuto presidio del Re nella città e nel castello, obbligandosi a servirlo in tempo di guerra con duemila fanti e cinquecento cavalli, e che all' incontro il Re pagasse settantamila scudi ciascun anno per mantenere il presidio alla sua divozione.

Non fu difficile ottenere dal Re queste condizioni, così per il desiderio di conservare a sè il dominio supremo di quel principato, come per opporre alla frontiera un durissimo scontro a'nemici; e benchè queste ragioni fossero mamfeste ed apparenti, non mancarono molti di dire che il Re condescendesse a concedere a Balagni questo principato, che di già era in potere de' Frauccesi, per compiacere a madama Gabbriella d' Estrea

ardentemente ameta da lui, e con il signore di Balagni di affinità strettamente congiunta. Comunque si sia, il Re avendone spedite le patenti, e fattele ammettere nel parlamento innanzi che partisse di Parigi, inviò in questo tempo il maresciallo di Res a farlo eleggere e dichiarare dagli Ordini della città Principe di Cambrai insieme con la moglie e con i figliuoli e discendenti suoi, e dopo la presa di Laon, entrato nella città personalmente con l'esercito, ricevette l'omaggio dell'ubbidienza, ed indi stabilito il presidio e riordinate le cose della città, ritornò ad Amiens, ove ricevuto con grandissima pompa, concesse a' cittadini le medesime condizioni, che alle altre città erano state con la solita liberalità concedute.

In questa spedizione creò il Re due marescialli di Francia, uno fu il Duca di Buglione e l'altro il medesimo signore di Balagnì, disegnando di valersi e dell'uno e dell'altro nella guerra che già disegnava di fare contra gli Spagnuoli.

Gli avvisi che da più parti de' prosperi successi del Re capitavano successivamente a Roma, commovevano, ma non travagliavano l'animo del Pontefice, perciocche avendo di già strettamente data speranza al Re di dargli la benedizione, e significatolo non solamente a lui col mezzo del signore della Cliella, ma anco con parole da ricevere diversa interpretazioni accennatolo a Paolo Paruta ambasciatore del senato Veneziano, uomo pradente e che seppe ben comprendere l'intenzione del Papa, sentiva con suo piacere che le cose s'incamminassero di modo ch' egli fosse prevenuto, e non prevenisse il motivo de' popoli, e che potesse venire all'ultima deliberazione, di maniera che paresse esservi tirato dalla necessità, e che gli Spagnuoli non potes-

sero nè dannarlo di troppo inconsiderata prestezza, nè accusarlo di poca inclinazione all' interesse della grandezza loro.

Per questo aveva permesso sino al principio dell' anno al Cardinale de' Gondi che potesse passare a Roma, e benchè lo facesse con una manisesta intimazione, che non dovesse aprire bocca sopra i negozi di Francia, gli permise nondimeno in occulto che ne' privati congressi gli esponesse e gli replicasse tutte le ragioni del Re, che gli rappresentasse i disordini ed i bisogni del clero, che gli ricordasse le cagioni per le quali, non compiacendo il Re, versava in pericolo la religione, e che finalmente l'informasse d'ogni minuto particolare per valersene a pro del suo disegno. Per questa medesima cagione non si alterò, sebbene lo seppe, del decreto de' teologi di Parigi fatto a favore del Re, anzi ebbe caro, che quei medesimi che avevano fatto il preambolo e la strada a farlo scomunicare, fossero ora quelli che appianassero la via alla sua riconciliazione, e mostrando in ogni cosa sdegno ed iracondia nelle parole, non era poi simile a sè medesimo negli effetti, e godeva qualunque volta sentiva che la perseveranza era interpretata a durezza, dimostrando agli Spagnuoli così Cardinali, come ambasciadori, i quali gli erano ogni giorno all' orecchio, che sofferiva molto ed esponeva la propria riputazione al biasimo universale, per non si discostare dalla volontà loro.

Appagava egli intanto anco la medesima sua coscienza nell'assicurarsi della costanza del Re, e della verità della sua conversione, e per mezzo del Sannesio e del medesimo d'Ossat gli aveva fatto intendere, ch' erano necessarie molte condizioni alla sua ribenedizione, e particolarmente che non avendo egli figliuoli legittimi, il

giovanetto Principe di Condè, il quale era il più prossimo alla corona, fosse levato di mano agli Ugonotti, ed allevato nella religione Cattolica, perchè in ogni evento non si avesse da ritornare ai pericoli ed agl'inconvenienti di prima: il che essendo stato anco accennato per via di discorso ed al Cardinale de' Gondi ed all' ambasciatore Veneziano, il Re ne fu non solo avvisato, ma consigliato a levare questo scrupolo che potrebbe impedire il progresso di quello che si trattava; per la qual cosa egli cominciò a pensare del modo con il quale lo potesse trar di mano agli Ugonotti, i quali dopo la sua conversione molto più se lo tenevano caro, per allevarsi un capo ed un sostegno alla loro fazione. Ma il Cardinale de' Gondi parendogli di aver compreso quelle cose che potevano levare i dubbi al Pontefice, e facilitare la riconciliazione del Re, deliberò di ripassare in Francia, ed abboccandosi personalmente, procurarne l' esecuzione.

Così pervenuto al campo sotto a Laon stette due giorni in istretta conferenza col Re, e ripassato a Parigi non ebbe dubbio di commettere al clero che dovesse ripigliare le orazioni solite a farsi per i Re Cristianissimi, ed a riconoscere totalmente il Re Enrico IV per legittimo e vero signore, avendo anco gravemente ripresi ed iscacciati dalla presenza sua alcuni religiosi che ardivano di opporsi a questa deliberazione: il che quantunque fosse come l'altre cose scritto ed amplificato a Roma, il Pontefice non fece altra dimostrazione di risentirsene, se non di tassare Gondi per poco buon Cardinale, e di minacciare che col tempo e con l'occasione l'avrebbe castigato del suo errore, aggiungendo che le cose di Francia erano in tale stato, che non era di mestieri di mettere maggior fuoco di quello che di

già si ritrovava acceso, poichè le cose dell'unione Cattolica passavano così male, che non sarebbe stato poco a poterla sostenere.

Ma sopraggiunta la nuova della presa di Laon e della ritirata del campo Spagnuolo, mostrò il Pontefice di riscaldarsi grandemente, e volendo pur ritrovar modo di far parere il difetto essere degli Spagnuoli, disse al Duca di Sessa, che il Re Cattolico voleva ch' egli solo resistesse con l'armi spirituali, ma che egli non si curava di adoperare le temporali: che si arricordasse che le scomuniche, sebbene sono perniziose alle anime degli ostinati, non sono però sempre ruinose alle cose corporali, e che chi vuole che riescano gli effetti bisogna unire le due spade, e procedere del pari con l'una mano e con l'altra: ch'egli vedeva, o gli pareva di vedere il Re Cattolico di già stanco del dispendio e della guerra, e che se così era, egli desiderava d'esserne fatto partecipe per essere a tempo a trovare il miglior rimedio che si potesse al pericolo della religione, poichè già l'unione de Francesi se ne andava disciolta, e l'armi Spagnuole o non potevano, o non si curavano di sostenere questo peso.

Queste pungenti parole del Pontefice penetrarono al vivo l'animo degli Spagnuoli, i quali sospettando del fine al quale egli tirava, e non volendo porgergli quell'occasione che temevano ch'egli andasse cercando, scrissero con il medesimo calore non solo in Ispagna, dimostrando al Re la necessità o di cedere o di far daddovero, ma anco a Brusselles, acciocchè l'Arciduca con più pronto rimedio sostenesse le cose apertamente cadenti della lega. Per questa cagione essendo dopo la perdita di Laon ripassato il Duca di Mena a quella corte per trovare stabilimento alle cose comuni, ceden-

dosi per ora alquanto alla qualità del tempo dall' una parte e dall'altra, si trattò molto più piacevolmente e per l'una e per l'altra; perciocchè il Duca, conoscendosi in istato molto debole, aveva rimesso molto delle sue prime dimande, e l'Arciduca, conoscendo che non era tempo da inasprirlo per non lo far precipitare all'ultima disperazione, e vedendo ch'egli non poteva accomodar l'animo nè l'orecchie a sentirsi trattare di mettersi all' ubbidienza del Re Cattolico, come avevano fatto Rono ed il Duca d'Omala, deliberò di trattenerlo con l'apparenza di oneste condizioni, e di un trattamento quasi del pari, tenendo tuttavia vivo il proposito della elezione dell' Infante, essendo ben sicuro di ridur poi le cose al fine ed all'intento suo, e certo nel segreto di governarsi in quella maniera che consigliassero i tempi e le occasioni; per la qual cosa essendosi trattato lungamente tra il Presidente Riccardotto ed il Presidente Giannino, ed abboccatisi i Principi medesimi una e più volte, convennero finalmente d'estendere e di stabilire una capitolazione, la quale parve giusta ed onorevole e per l'una parte e per l'altra.

Conteneva in sostanza l'accordo, che il Re Cattolico continuasse a trattare il Duca di Mena come prima in termine di luogotenente generale dello Stato e
corona di Francia, e come tale fosse riconosciuto nei
luoghi e negli eserciti ov'egli si ritrovasse: che continuassero a procedergli i diecimila scudi il mese, che
dal Re Cattolico sin dal principio gli erano stati assegnati: ch'egli all'incontro continuasse a far la guerra
ne'luoghi ove meglio gli paresse, e particolarmente nella
provincia di Borgogna, per sostentamento della quale
gli fossero somministrati alcuni aiuti di cavalli e di fanti;
che tutto quello che s'acquistasse dovesse essere da lui

tenuto a nome del Re, il quale a tempo debito sarebbe eletto di comune consentimento de' collegati Francesi, della Sede Apostolica e del Re di Spagna: che il detto Re fosse in obbligo di rinforzare i suoi eserciti per fare la guerra in Delfinato, in Picardia ed in Bretagna, dovendo similmente quello che s'acquistasse esser tenuto in nome del Re futuro sotto governatori Francesi; e che a continuare la guerra s'esortassero i Duchi di Loreno è di Guisa, e gli altri signori e capi dell'unione.

Con queste condizioni benchè ambigue, parendo al Duca di Mena d'avere in qualche modo fermato il precipizio delle cose sue, partì da Brusselles, ed insieme con un gentiluonio mandato dall'Arciduca passò a dirittura a Nansì ad abboccarsi col Duca di Loreno. Era l'intenzione sua provar di tenerlo unito alla lega, e persuaderlo alla continuazione dell' armi t ma egli di già aveva per mezzo del signore di Bassompiera non solo conclusa la tregua col Re di Francia, ma anco desideroso di sgravarsi della spesa, avea permesso a' snoi soldati che andassero al soldo di lui; per la qual cosa il barone d'Ossonvilla ed il signore di Tramblecurt con tremila fanti e quattrocento cavalli avevano preso la banda bianca, e s'erano condotti a' servizi del Re con obbligo di molestare la contea di Borgogna, la quale sinora era stata neutrale, e non aveva ricevuto travaglio da parte alcuna.

Avendo trovato il Duca di Mena le cose in questo stato, e non avendo potnto rimuovere il Duca di Loreno dall' inclinazione che aveva alla concordia, deliberò di passare nel ducato di Borgogna (sono il ducato e la contea provincie divise l' una dall'altra, appartenente quella al Re di Francia, e questa per antica di-

visione al Re di Spagna), ed ivi procurare di stabilirsi totalmente, tenendo di già come governatore della provincia la maggior parte delle piazze, poichè aveva divisato in qualunque evento delle cose sue di ritenere o il libero dominio, o almeno il governo di quel ducato. Ma il Re il quale s'era ottimamente accorto del suo disegno, poichè vide rotte le pratiche che per mezzo di Villeroi e del Presidente Giannino si tenevano della pace, deliberò d'ostare a quel che aveva divisato nella Borgogna, e per adoperarvi il più franco di tutti i suoi capitani, elesse governatore di quella provincia il Marescial di Birone, e con forze convenevoli lo faceva mettere all'ordize per andare alla ricuperazione di quelle piazze. Intanto Tramblecurt ed Ossonvilla erano passati nella Franca Contea, ed avendo improvvisamente fatte molte correrie nel paese, presero Vezù e Gionvilla, mettendo tutta la provincia in grandissimo terrore e confusione, perchè stante la neutralità, nella quale i. popoli s' erano assicurati, non v' erano forze nella provincia che potessero opponersi alla loro invasione, ed avendo dimandati frettolosamente soccorsi ed in Savoia ed in Fiandra, benche fossero mandate alcune poche genti a presidio dei luoghi principali, non permise nondimeno l'ingresso dell'inverno, che dalla parte degli Spagnuoli si potessero far più grosse provvisioni, tanto più che la medesima stagione impediva i soldati del Re di Francia di potere, rispetto al poco numero ed alla qualità de' tempi, fare maggior progresso.

Fini di sconcertare le cose della lega l'accordo del Duca di Guisa, il quale o veramente sdegnato che il Duca di Mena avesse impedita la sua grandezza, o pure alterato che gli Spagnuoli gli avessero mostrato un lampo d'esaltazione, e poi gli avessero chiuso il cielo di tutte

le altre grazie, e conoscendo che l'antica grandezza del padre era tuttavia convertita nel Duca di Mena, onde egli e per il rispetto dell'età, e per non aver dipendenti, conveniva non solo cedere il primo luogo, ma anco contentarsi di uno degl'inferiori, deliberò in questo tempo di stabilire la sua fortuna col Re, e per mezzo della madre e del Maresciallo della Chiatra convenne per sè, per il Principe di Genvilla e per Monsignor Luigi destinato alla vita ecclesiastica, suoi fratelli, di rimettere nell'ubbidienza del Re, Rens, Vitrì, Rocroi, san Desire, Guisa, Moncornetto e gli altri luoghi che tenevano nella Sciampagna e ne' contorni di essa, ricevendo in ricompensa il governo di Provenza, quattrocentomila scudi per pagare i debiti contratti dal. padre loro, e molti beni ecclesiastici per il terzo fratello, che furono già del Cardinale di Borbone, il quale dopo lunga infermità, tenuta da' medici per febbre etica. ma non senza sospetto di veleno, era in questo tempo. passato all'altra vita.

Era proceduto in lungo il trattato di questo accordo, perchè il Duca di Guisa voleva ritenere il governo di Sciampagna, ed il Re non ne voleva privare il Duca di Nevers, e nel dargli anco il governo di Provenza furono gravissime le contese; perchè il Duca d' Epernone, il quale dopo la morte del fratello se n'era impadronito, e con molte imprese favorevoli contro il Duca di Savoia e contra la lega, aveva stabilito il suo comando, non era disposto di lasciarlo; nè questo ostava solamente, ma il gran Cancelliere e molti del consiglio persuadevano il Re a non mettere quella provincia in mano al Duca di Guisa, sopra la quale, come erede della casa di Angiò, egli pretendeva ragione; ma il Re desiderava dall' un canto che il Duca d' Epernone la-

sciasse quel governo nel quale s'era nella maggior turbazione delle cose senza sua commissione introdotto, e dall'altro conosceva doversi rimediare al presente, senza aver timore tanto fuori di tempo del futuro; oltre che l'ingenuità e la natura moderata del Duca di Guisa, delle quali nelle cose ultimamente trattate con gli Spagnuoli avea dato chiarissimo segno, lo persuadevano a confidarsi di lui. Si stabilì pertanto la convenzione, per la quale siccome la parte del Re accrebbe di riputazione e di forze, così la lega ne rimase non solo languida ed indebolita, ma poco meno che totalmente disciolta.

Ora narrate le cose principali della guerra appartenenti al tronco ed alla sostanza degli affari, si devono anco brevemente raccontare le cose accadute nelle provincie più remote del regno.

Era in Bretagna più che in altro luogo potente ed ottimamente stabilita la parte della lega; perchè oltre le forze della provincia, che molto più unite di qualsivoglia altre seguivano il Duca di Mercurio, il quale con la prosperità di molti successi s'era posto in grande estimazione, v'erano anco cinquemila fanti Spagnuoli sotto don Giovanni dell'Aquila, i quali possedendo Blavetta ed i luoghi circonvicini, erano presti a soccorrere ovunque nella provincia chiamasse l'occasione. Ma non erano gli animi o più concordi o più soddisfatti di quel che fossero negli altri luoghi; perchè il Duca di Mercurio era malcontento che i medesimi Spagnuoli procedessero con fini e con disegni separati, nè poteva accomodar l'orecchie a sentirsi ragionare delle pretensioni che aveva l'Infante di Spagna sopra quella provincia, come contrarie alle ragioni che pur vi pretendeva Margherita contessa di Penteuria sua moglie; nè meno delle altre cose lo affliggeva l'ordine che essi tenevano di non s'ingerire nelle cose fuori della provincia, di modo tale che, quando il corso della vittoria lo portava a qualche acquisto importante nelle provincie vicine, se gli troncavano l'ali, non volendo essi passare oltre i limiti della Bretagna. All' incontro erano essi mal soddisfatti, ch' egli circoscrivendogli nel circuito di Blavetta non permettesse loro di prender piede nella provincia, e perchè, uscendo da quella fortezza posta nella estremità d'una penisola, avevano cominciato a fabbricare un forte nella gola d'un' altra penisola che chiudeva l'adito della parte di terra, ed impediva l'entrata de'legni nel porto di Brest, luogo frequentato dalle nazioni settentrionali, pareva che il Duca non vi assentisse, ed adoperasse molte arti, perchè quella fortificazione non passasse innanzi. Dall'altra parte il Maresciallo d' Aumont governatore per la parte del Re aveva più animo che forze; perciocchè i bisogni delle provincie circostanti non gli permettevano di poter mettere insieme più che mille fanti Inglesi, duemila fanti Francesi e quattro o cinquecento cavalli della nobiltà volontaria del paese; ma poichè la conversione del Re cominciò a dargli favore ed a muovere gli umori della provincia, avanzandosi ricevette la città di Laval che volontariamente si sottomise, e poi posto l'assedio a Morlès, benchè il Duca di Mercurio s'ingegnasse di soccorrere quella piazza, ad ogni modo l'ottenne, ed accresciuto di nuovi fanti Inglesi condotti dal colonnello Nores, i quali erano stati in Normandia, deliberò di assalire il nuovo forte degli Spagnuoli innanzi che si riducesse a perfezione, e potessero essi stabilirsi nel possesso di quel fertile e popoloso tratto di mare: per la qual cosa messo insieme l'esercito, nel qual erano duemila fanti Inglesi

comandati dal colonnello Nores, tremila Francesi comandati dal barone di Molac, trecento archibugieri a cavallo e quattrocento gentiluomini, ed essendo abbondantemente provveduto d'artiglierie, di munizioni e di altro apparato da Monsignore di Surdeac governatore di Brest, il quale da vicino, per levarsi l'impedimento degli Spagnuoli, suppliva a tutti i bisogni, pose il campo sotto il forte l'undecimo giorno d'ottobre.

Era il forte posto sopra una rocca viva, e circondato intorno dal mare, fuor che dalla parte ove la penisola si congiunge alla terra ferma, alla quale avevano alzati due baluardi in forma di tanaglia, ed in mezzo a loro era la porta con il suo ponte levatoio con la fossa e con la contrascarpa, tutte con ottimo consiglio ridotte, sebbene non ancora perfezionate a stato di difesa. Stava a custodia del forte don Tommaso Prassedes, vecchio ed esperimentato capitano, con quattrocento fanti Spagnuoli, e con un copioso apparato di tutte le cose necessarie alla difesa.

Apparve ne' primi giorni la difficoltà di questa oppugnazione, perchè come si cominciò a lavorare con la zappa per condursi a favore delle trincee su l'orlo della contrascarpa, si trovò che non vi era più di due piedi di terreno, dopo il quale si trovava l'intoppo del sasso vivo, per la qual cosa fu necessario valersi dell'opera de' gabbioni, nel condurre, nel piantare e nel riempire i quali si contese lo spazio di nove giorni con grandissima mortalità di quei di fuori, adoperando gli assediati con singolare artificio le artiglierie minute, delle quali erano abbondantemente provveduti, e sortendo fuori delle cannoniere ora dell' un baluardo ora dell'altro, e porgendo continuata molestia non meno di giorno, di quello che facessero di notte; ma final-

mente la costanza degli oppugnatori superò la difficoltà dell' impresa, e piantati dodici cannoni, si cominciò a percuotere ne' baluardi; e benchè nel principio le palle percuotendo nel terreno facessero poco progresso, il continuato battere tuttavia avendo rotte e sdrucite le fascinate con le quali era conglutinato il terrapieno, cominciò a poco a poco a ruinare ed a riempire la fossa, porgendo maggior comodità di potersi avanzare all'assalto; per il che il barone di Molac con i Francesi assalì il baluardo ch' era su la man destra, ed il colonnello Nores con gl' Inglesi assalì l' altro ch' era su la mano sinistra; ma con tutto che l'assalto fosse ardito ed impetuoso, lo riceverono gli Spagnuoli con tanta costanza, che dopo tre ore di feroce combattimento. furono rigettati precipitosamente gli assalitori, de' quali morirono più di cento con tre capitani Francesi e quattro Inglesi, e si aumentò grandemente il danno rice. vuto, perchè avendo voluto nel ritirare de' suoi, tirare le artiglierie contra i difensori ch' erano sul terrapieno, lo fecero i bombardieri con così poca destrezza, che accesero fuoco nella polvere, nel qual incendio perirono molti soldati.

Diede questo accidente gran comodo di ripararsi agli Spagnuoli, perchè mentre da Brest s'aspettano nuova polvere e nuovi strumenti d'adoperare le artiglierie, essi ebbero tempo di risarcire con la medesima terra i baluardi, fortificandoli con due gagliarde palificate (fresce le chiamano i Francesi) che gli circondavano d'ogn'intorno; ma rimessa in essere la batteria, si tornò a battere il quarto di di novembre con maggior impeto che non s'era fatto prima, e le palificate cedendo facilmente alla forza delle artiglierie tornarono ad appianare la strada di poter andare all'assalto, il quale men-

tre si sta per dare, sopravvenne fra tuoni e lampi così copiosa acqua dal cielo, che fu necessario differire sino al giorno seguente, nel quale spazio gli assediati tagliarono fuori la punta de baluardi, e fecero una ritirata per potersi coprire, di modo tale che la mattina seguente sostennero valorosamente l'assalto con poca perdita e con grandissimo danno de' nemici, i quali appena erano scesi dall' assalto, e datisi a riposare, che gli Spagnuoli sortendo al numero di settanta s' impadronirono improvvisamente della batteria de' Francesi e con la morte d'uno de' mastri di campo, e di più di dugento altri soldati che avevano trovati sprovveduti a dormire, inchiodarono tre pezzi d'artiglieria, e nondimeno sopraggiunto il barone di Molac, furono rimessi dentro la fossa non avendo perduto più che undici dei loro soldati.

Continuava lentamente la hatteria, perchè il Maresciallo d'Aumont grave d'età e più aggravato dalle fatiche, s' era pericolosamente infermato, e con tutto ciò la continua molestia che ricevevano gli assediati, gli andava di giorno in giorno consumando, di modo che cominciarono a dimandare instantemente soccorso. Ma il Duca di Mercurio poca cura se ne prendeva, anzi non avea discara la presa di questo forte, conoscendo che gli Spagnuoli miravano ad impossessarsi di tutto quel seno di mare, che, pieno d'isole, di porti sicuri e di terre grosse e ben popolate, era maravigliosamente opportuno, per i soccorsi che dalle armate Spagnuole poteva ricevere, a nodrire una lunga guerra ed un pericoloso incendio a tutta la Bretagna: per la qual cosa, benché fosse stato astretto a conceder loro il posto di Blavetta, aveva nondimeno grandemente a male ch' essi procurassero di dilatarsi. Per questa cagione allegando

diverse scuse, e facendo nascere varj ostacoli ed impedimenti, andava differendo il soccorso, e don Giovanni dell' Aquila, il quale non aveva seco alcun numero di cavalleria difficilmente si poteva muovere a far levare l'assedio al forte di Croisil, che così nominavano quella piazza.

Premendo nondimeno tuttavia l'assedio, e parendogli gran mancamento il lasciar perdere senz' aiuto i suoi medesimi Spagnuoli, s'avanzò con quattromila fanti e con due pezzi di artiglieria verso Quinpercorantin per vedere se la gelosia di quella piazza potesse muovere i Francesi a ritirarsi; ma avendo riscontrato il signore di Mombarotto, che con dugento corazze e cinquanta archibugieri a cavallo alloggiava su quella strada, bench'egli ritirandosi a poco a poco finalmente si conducesse dentro alle mura, ne restò nondimeno quella città di modo assicurata, che il timore di perderla non metteva più necessità di levare l'assedio di Croisil; oltre ch'egli non aveva artiglieria, nè apparato tale che fosse sufficiente per quella impresa; onde rivoltandosi ad altra strada, e passando sotto alle mura della città si condusse su la strada diritta per la quale da Quinpercorantin s'andava al campo Francese; disegnando di campeggiare in luoghi avvantaggiosi, ne' quali la cavalleria non gli potesse nuocere, e vedere in qualche modo, con l'approssimarsi, d'impedire l'oppugnazione del forte. Ma essendogli uscito Mombarotto con i suoi eavalli alle spalle, ed essendosi avanzato dal campo con altri centocinquanta cavalli il signore della Tremblea, egfi era necessitato a procedere non solo cautamente, ma lentamente per non essere molestato ne'luoghi piani dalla cavalleria, alla quale essendosi congiunti il cavaliere di Potonvilla ed il signore di Basternè con il re-

sto de' cavalli del campo, era astretto per arrivare alla penisola con viaggio terrestre fare un gran circuito di paese, il che se avesse avnto vascelli in poco spazio d' ora si poteva fare per acqua.

Intanto il Maresciallo di Aumont risanato dalla sua indisposizione, e chiamato al campo il signore di Surdeac, premeva a tutto suo potere gli assediati, ed avendo battuto il decimottavo di di novembre dall' alba del giorno sino all' inclinare del sole, fece dare l'assalto al barone di Molac, il quale essendo stato respinto, subentrò il colonnello Bordetto, il quale essendo similmento ributtato con maggiore strage dell' altro, assalirono senza dilazione di tempo dall' una parte gl' Inglesi, e dall'altra una valorosa squadra di gentiluomini, e benchè Martino Forbisher uno de' colonnelli Inglesi, ed il colonnello Trecans uno de' capitani Francesi, restassero uccisi nel primo impeto dell' assalto, essendo nondimeno i difensori vinti più dalla stanchezza che dal valor de' nemici, restarono finalmente dopo due ore di resistenza tutti tagliati a pezzi senza muovere un passo dalla difesa del terrapieno, sul quale combatterono disperatamente sino alla morte, e con tanto danno degli assalitori, de' quali morirono quel giorno più di seicento, e tutti i più provetti ed i migliori soldati del campo, che se don Giovanni dell' Aquila, il quale s' era condotto molto vicino, avesse camminato a dirittura, non poteva per avventura schifare il Maresciallo di Aumont una grossissima rotta, ed il forte restava in un medesimo giorno perduto e ricuperato; ma egli fermatosi per il timore della cavalleria ad alloggiare in luogo così vicino, che si sentiva lo strepito dell'archibugiate, mentre durò il conflitto, ed intesa in un medesimo tempo e la virtù singolare e la perdita totale de' suoi, prese partito la mattina seguente di ritirarsi, e senza essere seguitato da aleuno si ridusse. senz' altro tentare nel posto di Blavetta.

Aumentarono di poi nella provincia le forze della parte del Re, perchè i signori di San Luc e di Mommartino, partiti dall'assedio di Laon con cinque compagnie di Svizzeri, tre reggimenti Francesi e tre compagnie di archibugieri a cavallo, erano venuti a soccorso della provincia, i quali prese per il viaggio o per composizione o per forza molte terre deboli, avevano ridotto il Duca di Mercurio in necessità d'unirsi con gli Spagnuoli, per impedire che queste nuove forze non si congiungessero col Maresciallo di Aumont, e potessero pensare a qualche impresa di gran momento, di modo tale ch'essendo cessato il disgusto del forte di Croisil spianato totalmente dopo la sua espugnazione da Monsignore di Surdeac, con grandissimo concorso de' paesani, deliberò il Duca di unire le forze in un corpo, e procurare di resistere alle genti del Re, siccome con molta prosperità aveva fatto sino al presente.

Era sorto nel principio di quest'anno un piccol fuoco in Provenza, le scintille del quale erano per cagiomare un grandissimo incendio in quelle parti, se a' suoi
principi con opportuna maniera non si fosse provveduto.
Sono le nazioni Provenzale e Guascone per lunga ed
antica emulazione naturalmente nemiche, il qual rispetto
non avendo trattenuto il Re Enrico III di dare il governo di Provenza al Duca d'Epernone, ancorche di
nascita fosse Guascone, se ne alterarono di maniera i
baroni ed i popoli di quella provincia, che fu necessario con esercito armato fargli prestare la solita ubbidienza, il che siccome fu cagione di far accrescere in

DAVILA VOL. IV

Digitized by Google

gran maniera i seguaci ed i partigiani alla lega, cosi avrebbe prodotto degli altri mali, se Monsignor della Valletta suo fratello, restato a governare come luogotenente in nome suo, non avesse con singolar destrezza e con maniere dolci e mansuete placati gli animi, e ridottili a stimar più il merito della virtù, che la diversità del pascimento. Ma dopo la morte sua essendovi passato il Duca di Epernone con forze maggiori che non aveva il fratello, cominciò anco ad esercitare ed il governo e la guerra con vivezza maggiore, volendo per ogni modo essere puntualmente ubbidito da quelli della parte del Re, e combattendo vigorosamente contra gli altri che tenevano la parte della lega, tra i quali il conte di Carsi, e la città e parlamento di Aix, poichè videro di non poter resistere all'oppugnazione sua, presero temperamento di volersi arrendere al Re. e per lui a Monsignore delle Dighiere, ovvero al colonnello Alfonso Corso, ma con espressa condizione, che il Duca non avrebbe dominio nè superiorità in quella terra, il che benchè fosse loro promesso, il Duca nondimeno vi si rese il più forte, ed inasprito maggiormente per il cattivo animo che dimostravano contra di lui, cominciò a fabbricare un forte, il quale signoreggiando la città la potesse tenere a freno, il che da' cittadini essendo impazientemente sentito, e regnando per tutta la provincia i medesimi umori, spedirono loro agenti alla corte per supplicare il Re che, levando il governo al Duca d'Epernone, provvedesse di altro governatore-

Il Re, che per l'incertezza delle cose sue avea dissimulato sinora, nè di presente voleva alienare da sè l'animo del Duca, e che dall'altra parte vedeva la mala soddisfazione della provincia ed i travagli che soprastavano, prese per moderato temperamento di ri-

)

mettere il negozio al maresciallo di Danvilla governatore di Linguadoca, e nuovamente da lui destinato al carico di gran Contestabile del regno; perchè essendo dall' un canto i Provenzali ben affetti alla persona sua, ed avendo dall'altro il Duca di Epernone una sua nipote per moglie, stimava che con la prudenza e con la destrezza sua potesse trovare la via di mezzo per la quale ed i popoli restassero soddisfatti, ed il Duca destramente rimosso da quel governo; ma poichè vide il Duca risoluto di mantenersi quel carico, ed il Contestabile lento a trovarvi ripiego, commise a Monsignore delle Dighiere, che dal Delfinato, com' era solito di fare, si trasferisse nella Provenza, e con la maggior brevità che fosse possibile si opponesse al Duca di Epernone, ne' disegni del quale non gli parea di veder molto chiaro. Monsignore delle Dighiere pronto ad adoperar l'armi ed inclinato alla soddisfazione de' Provenzali, messi insieme settemila fanti e mille dugento cavalli, s' incamminò senza dilazione per passare il fiume Druenza, e per entrare ostilmente nella provincia a' danni del Duca di Epernone; ma pervenuto alle ripe del fiume incontrò Monsignore di Lafin, uomo sagace e pratico de' negozi di corte, il quale venendo dal Duca di Epernone l'esortò a fermare il suo viaggio, perchè senz' altro esperimento d' armi il Duca era pronto ad ubbidire agli ordini del Contestabile conforme alla mente ed al comandamento del Re; al che avendo creduto le Dighiere deliberò di fermarsi nel medesimo alloggiamento, non volendo precipitare per dilazione di pochi giorni, i quali poi si allungarono per essergli sopraggiunta la febbre che lo necessitò a dimorare molto più lungamente nel medesimo luogo. Ma benchè il medesimo Lafin passasse più volte dall' uno all' altro, e si

trasferisse anco ad intendere la mente del Contestabile, non si trovò ripiego di accomodare interessi così diversi; perchè il Duca pretendeva aversi acquistato con l'armi il merito di quel governo, avendolo sostenuto ne' tempi più difficili contra il Duca di Savoia e contra la lega, con il suo avere, con le sue forze e con il sangue proprio del fratello, e perciò si dichiarava volerlo difendere in qualunque maniera; e dall' altra parte Monsignore delle Dighiere contendeva non essere ragione di mettere in disperazione la provincia, e far che ella piegasse a gettarsi in braccio del Duca di Savoia o degli Spagnuoli, e che il Duca di Epernone avea tanti governi, che si poteva contentare, senza usurparsi questo con danno e con pregiudizio delle cose del Re; e perchè la diversità della religione concitava gli animi l'un contra l'altro, essendo il signore delle Dighiere Ugonotto, ed il Duca sinceramente Cattolico, trattavano e l' uno e l' altro aspramente; oltre che l'essere stato l'uno tanto favorito del Re Enrico III e l'altro nemico, e vissuto sempre in contumacia durante il suo regno, produceva tra di loro una nimicizia privata, molto pregiudiciale agli affari pubblici che aveano per le mani; onde rotta la pratica dell'accordo, Monsignore delle Dighiere passò con tutto l'esercito il fiume nel mese di maggio, e nel giorno ch'egli passò combatterono in grossa scaramuccia le genti dell' un campo e dell'altro, nel qual conflitto, che durò lo spazio di molte ore, benchè la differenza non fosse molta, le Dighiere restò padrone del campo di battaglia, ed il Duca si ritirò senza ricever danno, menandone seco molti de' nemici prigioni.

Ma finalmente vedendo il Duca congiunte le forze del Delfinato con quelle della Provenza contra l'armi sue, e non vedendo, com' era di gran prudenza, alcuna occasione opportuna di formare un terzo partito, nè parato alcuno appoggio al quale potesse ricorrere di presente, ricevuta ne' medesimi giorni la nuova della rivolta di Parigi e delle altre città della lega, giudicò poco savio consiglio il partirsi dall' ubbidienza del Re, quando gli altri vi ritornavano; e perciò ripigliato il trattato della concordia, che mai si era totalmente inintermesso, si sottopose all'arbitrio del Contestabile, il quale dichiarò ch' egli dovesse rimettere il forte di Ais in mano del signore di Lafin, e levare i suoi presidi da Tolone, da San Polo, da Trecca e da Mirabello, sin tanto che il Re determinasse il modo con che per l'avvenire si do vesse procedere: in esecuzione del qual ordine il Duca rimise il forte in mano di Lafin il decimo giorno di maggio, ed il medesimo dì entrò in Ais monsignore delle Dighiere ricevuto con grandissima solennità da cittadini.

Ma mentre sono sospese l'armi per aspettare gli ordini della corte, Monsignore delle Dighiere, prendendo per iscusa, che alcuni soldati del Duca avessero presi alcuni de' suoi, e fatto danni per la provincia, e che perciò fosse rotta la tregua, entrato improvvisamente nel forte senz' aspettare altro ordine del Re, lo consegnò in mano de' cittadini, i quali con mirabile concorso in due giorni lo spianarono di maniera, che non ne restò vestigio di sorte alcuna, il che essendo seguito conforme al desiderio comune, egli, lasciati gli altri luoghi in mano del conte di Carsi, se ne ritornò con il restante dell' esercito nel Delfinato.

Seguì poi l'accomodamento del Duca di Guisa, al quale fu conceduta dal Re la carica di quel governo, il che benchè affliggesse l'animo del Duca di Epernone,

giudicò nondimeno che fosse bene il dissimulare, riservandosi a prender partito col beneficio del tempo, e volendo che si credesse che le cose passate fossero state private nimicizie e contese tra lui e Monsignore delle Dighiere, quantunque non mancasse a sè medesimo nel tentare tutte le vie possibili di preservare a sè stesso il possesso di quel governo. Ma nel Delfinato, mentre Monsignore delle Dighiere nel principio di settembre si prepara per passare in Piemonte, ricevuto avviso che il Duca di Savoia avea posto strettamente l'assedio a Briccheras, fu astretto a fare per necessità quello che innanzi voleva fare per elezione. Aveva il Duca di Savoia posto insieme quattromila Tedeschi comandati dal conte di Lodrone, cinquemila fanti Italiani comandati da Barnobò Barbò maestro di campo Milanese, e mille cinquecento cavalli governati da, don Alfonso Idiaques, col qual grosso di gente avea deliberato tentare di scacciare i Francesi di là dall' Alpi; e perchè Briccheràs era il principale del luogo che tenessero, vi aveva messo l'assedio, e dopo averlo battuto con molti cannoni. vi fece dar l'assalto da don Filippo di Savoia fratello suo naturale, e nel medesimo tempo la scalata per un'altra parte da don Sanchio Salina: per la qual cosa i difensori circondati per ogni parte abbandonarono la terra e si ritirarono nel castello. Si strinse l'assedio contra la fortezza senza dimora, nel qual tempo il signore delle Dighiere, passati i monti, veniva per soccorrere quella piazza; ma il Duca aveva provveduto al bisogno, perchè nella strettezza e difficoltà delle strade aspre per sè medesime e precipitose, aveva fatti di maniera serrare i passi, e vi aveva posto guardie così sufficienti, che dopo molti tentativi i Francesi senza alcun frutto furono costretti a ritirarsi, e gli assediati stretti per ogni parte, non avendo più speranza di soccorso, deliberarono di arrendersi, onde il vigesimosecondo di d'ottobre rimisero il castello nelle mani del Duca, il quale sviluppato da questo impedimento, ricuperò in pochi giorni il forte di San Benedetto preso dalle Dighiere nel ritirarsi, ed indi a poco sopravvennero le nevi le quali posero fine in quelle parti al travagliare di quest'anno.

Era non molto innanzi fuggito il Duca di Nemurs dalla prigione del castello di Pietrasisa, perciocchè molto più accorto nel salvarsi, di quel ch'egli era nello schifare i pericoli delle prigionie, avendo certo suo famigliare una capillatura molto lunga e molto folta, che talora gl'ingombrava scendendo tutto il viso, egli, trovato il modo di farne fare occultamente una simile, seppe così astutamente maneggiarsi una mattina, che, posto e coperto il servitore nel letto in luogo suo, egli uscì con certi istromenti osceni fuori della camera, e camminando in fretta, si condusse fuori della porta della rocca, e nascososi prima tra certe case, discese poi opportunamente nella campagna, ove raccolto da pochi che l'aspettavano, pervenne salvo a Vienna nel Delfinato, ed ivi congiunto col marchese suo fratello continuò a muover l'armi a favore della lega, e soprattutto a molestar il contado ed a travagliare gli abitanti della città di Lione, con la quale oltre le cose pubbliche, esercitava nimicizia privata; ma la debolezza sua e del fratello, privi di danari e male accompagnati d'amici, non permetteva loro di far molti progressi.

Chiuse l'anno un fatto atroce e sopra ogni credenza pericoloso, il quale fu per sovvertire in poco spazio di ora tutto quello che con sì lunghe fatiche s'era vittoriosamente operato; imperocche essendo ritornato il

Re dalla guerra di Picardia in Parigi il vigesimosettimo di di dicembre, mentre sceso da cavallo in unadelle camere del palagio del Lovero accoglie i cavalieri, i quali eletti a ricevere l'ordine dello Spirito Santo il primo di dell'anno, gli facevano la solita riverenza, un giovane mercante nominato Giovanni Castello nativo di Parigi, entrato con la comitiva de'signori di Ragni e di Montignì dentro alla medesima stanza, nell'atto che il Re fece abbassandosi per abbracciar uno di quei cavalieri, lo percosse con un coltello nel viso, eredendosi di colpirlo nella gola; ma divertito quasi da mano divina, urtò nella sommità delle labbra, e trovato l'impedimento de' denti, sece poca e non considerabile la ferita. Al moto de' circostanti il giovane, lasciato destramente cadere il coltello in terra, si mescolò fra la turba, sperando sconosciuto di poter uscir fuori della stanza; ma riconosciuto da molti, fu nell'istesso tempo fermato, e mentre ciascuno portato da giusto sdegno tenta con furia di mettergli le mani addosso, il Re commise che il malfattore non fosse offeso, e fattolo consegnare al gran Prevosto dell'ostello, fu da lui condotto nelle carceri, dalle quali messo in potere del parlamento, ed esaminato con le solite forme, confessò liberamente e poi ratificò ne' tormenti la confessione, essersi allevato nelle scuole de' padri Gesuiti, ed aver sentito molte volte discorrere e disputare, ch'era non solo lecito ma meritorio ancora l'uccidere Enrico di Borbone eretico relapso e persecutore di Santa Chiesa, il quale falsamente si appropriava il titolo di Re di Francia, per la qual cosa essendo incorso dipoi in peccati nefandi ed obbrobriosi sino a tentare d'aver commercio carnale con una delle proprie sorelle, s'era condotto in tal disperazione di poterne avere da Dio la remissione,

che aveva eletto di eseguire quell' opera, la quale credeva di merito inestimabile per liberarsi dell'orrore e della pena delle sue colpe: che aveva conferito questo pensiero col padre suo, il quale ne lo aveva efficacemente dissuaso, ma che commosso più efficacemente da spirito interiore, avea pur deliberato e tentato di condurre a fine questo pensiero, onde avendo conferito tra' segreti della confessione con il curato di Sant' Andrea della medesima città di Parigi, era stato da lui, benchè ambiguamente, riscaldato nel suo concetto, sicchè dopo lunga meditazione aveva eletto questo luogo e questo tempo per eseguirlo. Fatta questa confessione, mandarono subito a ritenere il padre, la madre e le sorelle sue con le scritture che si trova-, rono nella casa, nelle quali non si trovò altra cosa di considerazione, se non una confessione scritta di mano propria di lui, nella quale avea fatto nota de'suoi peccati per conferirne col Sacerdote, i quali consistevano per lo più in cose sporche e nefande dissoluzioni.

Ma il mal animo che aveva il parlamento contra il nome de' Gesuiti, primi autori e continui fomentatori della lega, giunto alle congetture che si cavavano dal costituto del reo, il quale più d'una volta avea detto aver imparata da loro questa dottrina, fu cagione che improvvisamente si circondasse il luogo del collegio loro, e che alcuni di essi fossero condotti prigioni, con investigare diligentemente le scritture che ciascuno avea nella sua cella, tra le quali nella camera del padre Giovanni Guignardo, nativo di Ciartres, furono trovati molti scritti, che insinuavano questa dottrina, laudavano l'uccisione del Re passato, persuadevano quella del presente, e contenevano molte altre cose simili con epiteti ed attributi odiosi assegnati a questi Principi,

ed a molti altri. Provaronsi similmente molte cose di equivalente derrata dette nel furore della guerra dal padre Alessandro Hajo di nazione Scozzese, ed altre non molto dissimili nei medesimi tempi del padre Giovanni Gueretto maestro nella Filosofia, e confessore ordinario del medesimo Giovanni Castello, per la qual cosa dopo molte disputazioni fatte nel parlamento, finalmente devennero i senatori a questa sentenza: che Giovanni Castello con piedi e testa nuda innanzi alle porte della Chiesa maggiore abbiurasse la dottrina sinora da lui creduta, e confessasse l'enormità del parricidio che aveva tentato, e dopo posto in un carro fosse tanagliato in quattro luoghi principali della città, e condotto al luogo del patibolo gli fosse troncata la mano destra tenente il medesimo coltello col quale aveva ferito il Re, e finalmente sbranato a quattro cavalli: che i padri Gesuiti professi e non professi, come nemici della pubblica tranquillità e della corona, fossero banditi da tutto il regno, i loro beni dispensati in opere pie, e proibito ad ogni Francese il potere studiare o conversare nelle loro scuole: che il padre Giovanni Guignardo sarebbe condannato al supplicio delle forche, il padre Giovanni Gueretto ed il padre Alessandro Hajo banditi perpetuamente da' luoghi sottoposti alla corona: che Pietro Castello padre del delinquente resterebbe bandito in perpetuo di Parigi, e nove anni continui da tutto il regno: che la casa sua posta a dirimpetto della porta maggiore del palazzo del parlamento sarebbe spianata sino alle fondamenta, ed in quella piazza eretta una piramide, nella quale sarebbe registrato il presente decreto così contra il Castello, come contra la Compagnia de' Gesuiti. La madre e le sorelle del reo furono liberate. Aggiunsero al

decreto del parlamento i Teologi della città congregati nel palagio del Cardinale de' Gondi una dichiarazione, per la quale determinavano, che la dottrina, la quale insegnava ad uccidere i principi, era eretica, diabolica e prodigiosa, e commettevano espressamente a tutti i religiosi di riconoscere e d'ubbidire il Re Enrico IV, come legittimo Principe e signore, e nei loro sacrifizi ed ore canoniche dovessero inserire quelle orazioni che sono solite a dirsi per la salute de' Cristianissimi Re di Francia. Nella fine del decreto pregarono il Cardinale, come Vescovo della città, di supplicare il Re a nome comune che volesse mandare nuova ambasceria verso il Pontefice per impedire con la sua riconciliazione l'imminente pericolo dello scisma che manifestamente soprastava. Questo fu procurato dal medesimo Cardinale, al quale parendo d'avere compreso la mente del Pontefice desiderava di dar occasione ed onesto colore al Re di tornare a tentare la sua benedizione.

In questo stato di cose cominciò l'anno mille e cinquecento novantacinque, la prima operazione del quale dopo la risanazione del Re, fu la promulgazione dell'editto a favore degli Ugonotti.

S' erano essi alla conversione del Re non solamente commossi per veder perduta la speranza d' avere un Re della loro religione, e per questo mezzo ottenere ch' ella fosse la principale del reame, e che la Cattolica si riducesse ad essere la permissiva, ma aveano anco cominciato a destare nuovi pensieri, ed a praticar nuovi disegni per unirsi tra sè medesimi più strettamente, e per provvedersi di nuovo capo, nel che avendo rivoltato gli occhi al Duca di Buglione, s' erano accorti ch' egli come uomo sagacissimo difficilmente si separava

dalla prospera fortuna del Re per seguitare l'incertezza di nuove e non ben fondate speranze. E però portava le cose innanzi per ricevere consiglio dalla maturezza del tempo. Il Maresciallo di Danvilla parimente, il quale altre volte avrebbe abbracciato l'occasione, al presente era poco inclinato ad accostarsi a loro, perchè già vecchio senza figliuoli, per essere i suoi sgraziatamente periti, nuovamente accasato con moglie giovane per desiderio di prole, e quanto al resto delle sue fortune ottimamente stabilito nel suo governo di Linguadoca, non era per avventurarsi a nuovi consigli, e per rimettere all'arbitrio della fortuna quello che con tante fatiche e con così lunga pazienza avea tra la malagevolezza di mille pericoli conseguito: per la qual cosa aveano necessariamente rivolto il pensiero al fanciullo Principe di Condè, il quale, dimorando a San Giovanni d'Angelì con la madre, s'allevava ne' riti della loro religione, ma la debolezza dell' età, ed i molti accidenti che innanzi agli anni adulti di lui potevano sopravvenire, tenevano sospesi e travagliati gli animi di tutta la fazione: per la qual cosa facendo ad ogni tratto radunanze e congregazioni ora alla Rocella, ora a Saumur, ora a Santa Fede ed ora a Montalbano, e non si astenendo di profferire contra il Re parole alte ed ingiuriose, trattandolo da ingrato e da sconoscente, e minacciando non solo di abbandonarlo, ma anco di levargli quella corona che professavano, benchè fuor di ragione, di avergli conquistata, mettevano anco in sospetto ed in travaglio l'animo del Re medesimo, il quale conoscendo per la lunga esperienza i loro umori, e quello che sapevano trattare ed operare, dubitava non solo che s'alienassero da lui, ma che innanzi che potesse sinire di superare l'armi della lega, gli suscitassero la guerra per altra parte. Ed ancorchè egli avesse guadagnati il ministro Morlas nativo di Bierna, ed il ministro Rottan di nascita Piemontese, uomini sottili, autorevoli ed eloquenti, i quali discorrendo diversamente tra' i suoi della sua conversione, esortavano il partito a non perdere totalmente la confidenza, ma ad aspettare il beneficio del tempo, facendo professione di esser partecipi di qualche suo recondito segreto, temeva egli nondimeno che queste arti non valessero a raffrenare l'impeto di qualche nuova e pericolosa sollevazione.

Questo dubbio, che aveva ritardata la sua conversione molto più di quello che il bisogno delle cose sue ricercava, l'avea fatto condescendere anco a molte cose le quali erano contra il genio e l'inclinazione sua; perciocchè avea dichiarato gran Contestabile del regno il marescial di Danvilla, con tutto che avesse molti ai quali teneva obblighi maggiori, per confermarlo alla sua devozione, e levare la speranza di averlo agli Ugonotti. Avea similmente anteposto il Visconte di Turena al Duca di Nevers nelle nozze dell' erede dello Stato di Buglione, dalle quali egli aveva conseguito quel ducato, ed ora lo impiegava nella guerra a' confini de' Paesi Bassi, per divertire i suoi pensieri, ed impegnarlo in lunghe fatiche, lontano da' paesi posseduti dagli Ugonotti; e finalmente volendo levar loro dalle mani il Principe di Condè, e raddolcire in parte l'amarezza che dalla sua conversione avea ricevuto l'universale, pensò di far promulgare e ratificare nel parlamento l'editto, che a favor loro aveva fatto il Re Enrico III l'anno mille cinquecento settantasette, il quale era il più ben regolato di tutti gli altri.

Vi fu che fare assai a farlo ricevere al parlamento,

ove furono diverse e lunghissime le contese; perchè quanto più il Re si affaticava di procedere destramente per non dar mala soddisfazione al Pontefice, e cattiva opinione del sentimento suo, tanto più arditamente si opponevano molti de' senatori, e non volendo il Re che nè il cancelliere, nè altri passasse a nome suo a farne istanza, duravano fatica il primo presidente Harlè ed il presidente Tuano, consapevoli del suo pensiero, a persuadere agli altri che credevano di operare rettamente, che s'accomodassero l'animo alla promulgazione; ma in fine i senatori che per grazia dopo la riduzione della città, erano stati confermati dal Re, e particolarmente Lazzaro Coquelio, già gran fautore e ministro della lega, volendo mostrarsi i meno aspri e difficili nel fatto degli Ugonotti, per non mostrar di perseverare nell'antico instituto, operarono tanto che il decreto fu accettato e promulgato, benchè nè anco questa pubblicazione soddisfacesse molto agli Ugonotti, con i quali il Re e per gli obblighi passati, e per il bisogno presente procedeva dolcemente ed amorevolmente, procurando di rimovere dagli animi loro le sospizioni, e con il buon trattamento confermarli alla sua devozione; e conoscendo per la gran pratica che n'aveva la povertà di molti de' principali Ugonotti, e la strettezza della condizione nella quale si ritrovavano, ed essendo certo che rimessi i capi e gli agitatori, la povera plebe si sarebbe d'avvantaggio contentata del riposo e della sicurezza, procurava che per trattare le cose di quel partito fossero inviati da molti luoghi molti deputati, de' quali poi con doni, con pensioni e con promesse attraeva a sè la maggior parte, di modo che per una strada dolce ed amabile veniva insensibilmente a levare il polso e le forze all'universale di quel partito: che se la strettezza incredibile del danaro, e la natura del Re medesimo ritenuta nello spendere, e la dura austerità di Monsignore di Roni, che allora maneggiava le finanze avessero permesso a questo rimedio di potersi più ampiamente dilatare, stimano i pratici di quel regno, che pochi anni di così dolce veneno avrebbe estinta quella fazione, che tanti anni di disperata guerra con tanta effusione di sangue non aveva potuto indebolire.

La seconda operazione di quest'anno fu la deliberazione che fece il Re di bandire la guerra aperta contra la corona di Spagna; perciocchè sebbene nel principio dell' anno precedente il Duca di Buglione unito con il conte Filippo di Nassau aveva preso alcune terre deboli nel contado di Henaut e nel ducato di Lucemburgo, era stata questa piuttosto correria che guerra formata, e parte per l'asprezza del tempo, parte per mancamento di danari, s' erano prestamente ritirati, con l'avere anco ricevuto dall'esercito del conte Carlo non mediocre danno nel ritirarsi; ma ora il Re aveva deliberato di bandire la guerra aperta, e di volgere tutte le forze sue contra gli Stati del Re Filippo. Parve a molti strana ed impropria questa risoluzione, considerando che il Re di Francia era talmente travagliato e così mal sicuro in casa sua, che non aveva bisogno di brighe forestiere; vedevano il regno così esausto di genti e di danari, e tanto stanco e lacero dalla guerra civile, che non si sapeva conoscere in qual modo si volesse sostentare il peso d'una guerra straniera; e riducendo a memoria che il Re di Spagna, senz' arrischiar punto le cose proprie, aveva per lo passato travagliato, e poco meno che vinto, nel cuore delle sue provincie e nel mezzo delle sue forze il Re medesimo, pareva loro cosa

ridicola ch' egli ora con le forze tuttavia divise, e con le discordie accese nel suo Stato, ardisse di pensare ad offendere gli Stati del Re Cattolico fondati sopra la base di così gran monarchia, onde avrebbono giudicato molto più a proposito, che il Re avesse procurato con qualche condizione tollerabile di conseguire la pace, che con la vanità d'una pubblica dichiarazione provocare e concitare maggiormente la guerra. Ma le cagioni che mossero il Re furono molto potenti, perchè egli prevedeva che l'apertura della guerra straniera aiuterebbe a chiudere le piaghe della guerra civile, siccome sogliono i prudenti medici derivare con un opportuno cauterio gli umori nocivi che affliggono ed impiagano i nostri corpi: conosceva che non vi era cosa che movesse più gli animi Francesi a riconciliarsi ed a riunirsi, quanto l'apparenza di una guerra che s'avesse con gli Spagnuoli nemici naturali della nazione; desiderava che la guerra non avesse più nome di guerra civile per la religione, ma di guerra straniera per interesse di Stato, e che si sopissero, nell'incendio di questa contesa tra corona e corona, le scintille che ancora restavano della lega: conosceva che in ogni modo avrebbe sempre contra l'armi del Re Cattolico; le quali poichè non si potevano per alcun modo evitare, era manco male che fossero palesi ed aperte, che insidiose e dissimulate: pensava che i Principi collegati con la corona di Francia avrebbono avuto molto minor rispetto di prestargli favore e soccorso in una guerra che si facesse tra Spagnuoli e Francesi, per causa d'imperio, che tra Francesi e Francesi, o veri o mascherati che si fossero, per causa di religione: considerava che agli Ugonotti niuna cosa poteva maggiormente piacere, e niuna maggiormente placarli, quanto la guerra che si

façane con gli Spagnuoli, nella quale impiegandosi aglino con tutti gli mpiriti, sperava che si distoglicaseno e si divertimero gli animi dal pensieno di cosa nuove.

Oltra a tutte queste cagioni, avendo fatto lega of febriva e discusiva con le provincie consederate de Priesi. Bussi, con abbliga vicendevole di concorrere unitamente alla guerra, e sapendo di tirare nella medesima confederazione la Regina d'Inghilterra ed alcani de Principi di Germania, era necessario d'impiegar l'anni in impresa che fosse di comodo e di utilità comune in Fiscalra, e nella contea di Borgogna, e volendolo, fare per rigutazione propria e per interessare gli altri confederati, giudica appropriata la dichiagzzione della guerra, per accitare l'animo de sudditi, a per mettera in necessità le sorze de collegati.

. Ma apprattutto dovendosi di nuovo trattare la sua riconciliazione con la Sede Apostolica, e sependo di dover avere contra tutto il potera del Be di Spagna, desiderava che force riconosciuto per suo aperto nemico, a ch'egli ed i suoi ministri non forsero chiamati a questa deliberazione, come esclusi ed eccettuati della aperte pubblica ad aperta, che tuttavia si facetse fra le corone. E se gli animi del grandi fra tenti-interessi di Stato sono auco talvolta gompossi e gospinti dalle passippi, l'antica perseguzione che avera patita dal Re Cattolico, concitata e stimplata dal prossimo pericolò mel quale s'era travato di perdere la vita per la suggestione di persone ch'egli stimava dependenti da quella corona, ebbe per avventura gran parte in questa risoluzione; per esecuzione della quale il ventesimo di di gennaio fece pubblicare una dichiarazione, e quella per i suoi araldi intimere ne' luoghi di confine, nella quale dopo aver narrati tutti i torti fatti dal Re di

Digitized by Google

Spagna a sè medesimo ed al Re suo predecessore, imputando auco a suggestione de' suoi satelliti l'atto ultimamente intentato contra la sua persona, gli bandiva
la guerra per terra e per mare; levava ogni commercio
fra le nazioni, e permetteva a' suoi sudditi l'invadere,
depredare ed occupare gli Stati sottoposti al dominio
di quella corona.

Rispose il Re Filippo due mesi dopo la pubblicazione con un'altra scrittura, nella quale connumerando i benefici e gli aiuti prestati a' Re Cristianissimi suoi confederati e congiunti, dichiarava e protestava di non voler partirsi dalla pace che aveva con la corona Cristianissima e con i buoni cattolici del Regno, ma perseverare nell'aiuto e difesa loro, acciò non fossero oppressi dal Principe di Bierna e da' suoi congiunti Ugonotti, e comandava a' suoi sudditi di non inferire molestia nè danto a quei Francesi che seguissero la parte Cattolica nel regno; ordinando all'incontro a'suoi governatori e capitani di difendere i suoi paesi, ed offendere similmente il Principe di Bierna e gli aderenti" suei. Fu tarda questa dichiarazione, ma non furono tarde le provvisioni, perche non solo in Fiendra se ripforzave l'esercito del conte Carlo per entrare a primo tempo ne confini di Picardia, ma anco Ferdinando di Vulasco Contestabile di Castiglia e governatore delle Stato di Milano, preparava grosso esercito in Italia per passare nella Borgogna, e di Spagna si spedivano nuove forze per inviare, come la stagione lo permettesse, nuovo supplimento a don Giovanni dell'Aquila in Bretagna. I medesimi preparamenti si facevano in Francia, in Olanda ed in Inghilterra, sicchè appariva il corso di quest'anno dovere per ogni parte riuscir formidabile e sanguinoso.

Jatanto il Re, guarito della ferita, avea celebrata la solennità de cavalieri dello Spirito Santo, tra le ceremonie della quale avea rinnovato il giuramento di vivere e morire Cattolico, e di difendere la religione; è dipoi con gran pompa e con dimostrazione di grande onore avea ricevuti Vincenzo Gradenigo e Giovanni Delfino ambasciatori del senato Veneziano venuti a congratilazzi dell'assanzione sua alla cerone, e Pietro Duodo venuto per rispdere in luogo di Giovanni Mocenigo, il quale nel lungo corso di sett'anni continui avea fatto residenza appresso di lui e del Re suo predecessore, avendo con esatta laude di singolar prudenza esercitato il anarreggio de maggiori negoni nell'ambigua rivolazione delle cose passate.

Fu il primo movimento della guerra di questo anno la presa di Beona città principale nel Ducato di Bori gogna, nella quale, avendo alcuni capi de' cittadini principiato a tumultoure sine all anna precedente per mettersi all'abbidienza del Re, il Duva di Mena, che aveva -particolar gelosia delle cose di quella provincia, come di governo suo particolare, era parsato con diligenza nel ritorno suo di Loreno in quella città vove avendo trovate le cose tutte turbate, fece imprigionere nel castello quatterdici di quei cittadini che gli parevano più inclinati alla mutazione degli altri, e rimosso questo -scrupolo cercò nel resto di plasare l'universale de cititadini, senza usare alcuna sorte d'asprezza. Procurò fargli capaci che era per concludere la pace universale con il consentimento del Papa, e che perciò sarebbe , molto più onorevole e più avvantaggioso l'essere inclusi -nella concordia universale, che comporre da sè stessi, ed abbandonando lui, che sempre gli avea dolcemente gavernati, rimettersi alla discrezione incerta di nuovo

governatore; con le quali ragioni parendogli di aver aequistato l'animo loro, lasciata buons guarnigione nel castello, ed accomodato presidio nella terra, passò sollecitamente a Digiuno, nella quale città, non meno che nelle altre, si temeva di qualche sollevazione; ma avviento che dopo la sua partenza erano nati nuovi tumulti a Beona, volle ritornare a provuedervi. e cominciò a disegnere di fortificare il pastello, e di ridurre in fortezza anco la terret il che non si potendo fare secondo il disegno di Carlo Bonaventura ingegnere Italiano senza vuinare del fondamenti alcuni principali monasteri ed infinita quantità di case particolari, i cittadini s'opposero, mostrando al Duca non esser tempo di venire a così precipitosa deliberazione; ma egli, entrato de questa epposizione in maggior gelosia dell'animo loro, deliberò di seguitare la fortificazione, e sece entrare rinforzo di soldatesca distribuita in diversi luoghi della città per tenere a frono il popolo, ed assicurarle alla sua divosione; alle quali cose avendo date gli cedini opportuni parti per rivedere il restante della provincia ed assicurare gli altri luoghi, credendo d'aver sufficientemente provveduto a questo bisogno. Ma i cittadini esacerbati della ruina delle loro case e della prigioria de principali, deliberarono di fare l'ultimo sforzo per dare la città al maresciallo di Birone, il quale con duemila Svizzeri, quattromila fanti Franceti e mille dagento cavalli era nel mese di gennaio pervenuto in quei contorni; per la qual com avendelo secretamente chiamato, e prefisso l'ordine che il quinto di di febbraio si appresentasse alle porte della città, essi il medesimo giorno nello spuntaro dell'alba presero l'armi, e discorrendo con le bande bianche pet le strade cominciarono a chiamare il nome del Re, alle quali voci corrispondendo la maggior parte della plebe, Jacopo Riccardo; uno de' congiurati, corso alla porta che sola si soleva tenere aperta, serrò i rastrelli ch'erano dalla parte di dentro, ed escluse la guardia de' soldati che con negligenza trascuratamente guardavano il rivellino, e concorrendovi molti armati, finalmente s' impadronirono della porta, discacciando il presidio, il quale avendo abbandonato il rivellino per salvarsi ne' campi, fa dai contadini non meno esacerbati degli altri, miserabilmente disfatto e dissipato.

Nel medesimo tempo Guglielmo Alesano e Michele Riccardo, due altri de' congiurati, corsero alla casa del signore di Monte Mojano governatore della terra, ed improvvisamente lo fecero prigione, avendo neciso Guillermino colonnello d'infanteria ed alcuni Altri capitani che erano seco, ed a furia di popolo quasi lapidato Garlo Bonaventura autore della fortificazione, il quale avendo. nella propria difesa ferito l'Alesano e molti altri, appena dalla diligente cura di alcuni petà esser condotto. vivo nelle carceri del Comune. Presa la porta ed il governatore, restavano ad espugnare i quartieri de soldati, i quali, benchè in luoghi differenti e divisi, vi si erano al principio del rumore fortificati, nel qual travaglio essendo la città tutta sotto sopra, e concorrendo all'armi sino le donne ed i fancialli, si cominciò a combattere in molte parti della terra con vari e sanguinosi progressi. Soprayvenne intanto il marescial di Birone, il quale aveva tardato molto più di quello che disegnavano i cittadini, ed entrato con tutto l'esercito nella terra, i soldati non potendo più far resistenza si arresero, salva la roba e le persone, ed egli contenendo con grandissima ed inusitata severità i suoi soldati dal sacco, acquetò la medesima sera tutto

il tamulto. Si pose il giorno seguente l'assedio intorno al castello battuto da dodici cannoni, e dopo tremila tiri e quarantadue giorni d'intervallo s'arrese nelle sue mani. Segui l'esempio di Beona il barone di Senessè con la città d'Ossona, il quale essendo stato ambasciatore al Pontefice ed avendo compreso che nè da Roma nè di Spagna si potevano sperare gli aiuti necessari per sostenere l'impresa, ed avendone diligentemente informato il Duca di Mena ed esortatolo invano ad abbracciare la pace, prese partito per sè medesimo, e con ritenere il governo di quella piazza si sottomise al maresciallo di Birone.

Deliberarono di fare il medesimo i cittadini d'Autun; ma perchè la città era guardata da buon presidio, nè si potevano penetrare gli animi di tutti senza mettersi a pericolo evidente d'essere discoperti. deliberarono i capi della congiura di chiamaro il Maresciallo, e di non far motivo alcuno sin tanto ch'egli non fosse alle porte, una delle quali guardata da loro aveano deliberato di aprirgli: per la qual cosa essendo egli venuto tacitamente ne' borghi la notte dell' ottavo giorno di maggio, il Mere del popolo, che si avea preso l'assunto d'introdurlo, fece con gran silenzio aprire la porta, entro alla quale essendo innanzi a tutti penetrato un capitano con venticinque corazze e con cinquanta archibugieri, s' impadronì con diligenza del posto, e fatta relazione che il passo era sicuro, entrarono il signore di Gipiera ed il marchese di Mirabello, dopo i quali seguitò tutto l'esercito, il quale messo in ordinanza nella spianata ch' era tra le mura e le case della città, fu diviso in quattro diversi squadroni, che da quattro diverse parti investirono le strade della terra.

Uno di questi avendo urtato in un grotto numero di soldati, che conforme all'uso militare circuivano le strade della città, si cominciò ell'oscuro un furioso conflitto, al tumulto del quale risvegliate e poste in arme le guardie, e quella parte de'cittadini che non era conscia del fatto, si continuò con incerta variazione a combattere tutta la notte; sintanto che fatto giorno, ognuno si accorsa essere occupata la città dall'esercito, onde deponendo ciascuno le armi ed ascondendosi per le case, Birone fece pubblicare il perdono per tutte le strade, e svaligiato il presidio e mandatolo fuori della terra, restò ella senz' altro danno all'ubbidienza del Re.

Essendo le cose della Borgogna in questo stato, il Contestabile di Castiglia passato i monti con ottomila fanti e con duemila cavalli aveva traversata la Savoia, ed era pervenuto nella Franca Contea, ove unito con il Duca di Mena, il quale con quattrocento cavalli e mille fanti Francesi era passato a trovarlo, ricuperò Gionvilla, che quelli della parte del Re aveano abbandonatal, e deliberò senza dilazione di mettere l'assedio a Vezu, nella qual terra era il signore di Tramblecurt con quattrocento fanti e con sessanta cavalli, nè fu molto difficile l'espugnarla; perciocche la debolezza sua non permetteva che vi si potesse far molta resistenza: onde avendo il Duca di Mena, il quale come capitano di maggior esperionza comandava all' opere militari, fatta piantare la batteria, nello spazio di poche ore fece patente apertura, di modo tale che il signor di Tramblecurt non si ostinando senza frutto nella difesa, deliberò di ritivarsi nel castello ed aspettare il soccorso del marescial di Birone. Ma non potè ricevere a tempo debito l'ajuto che bisognava, perciocchè il maresciallo essendo nel medesimo tempo chiamato dai cittadini di

Digiuno deliberò di attendere a questa come a più importante occasione, sicchè il signore di Tramblecurt; non potendo resistere in luogo debole all'oppugnazione di un escreito intero, fa costretto di rendere il castello. Ma i cittadini di Digiuno avendo fuori di tempo palesato l'animo loro, corsero grandissimo pericolo di rimanere oppressi, perciocchà il Visconte di Tavanes, il quale come luogotenente del Duca di Mena governava la provincia, avvisato dell'intenzione loro, mise insieme con grandissima celerità tutti i presidi vicini, e mentre i capi de cittadini stando perplessi e non ben risoluti di chiamare il maresciallo di Birone per timore del sacco, comparve con molte forze per entrare nella città; e poiche gli su negato dal popolo, già sollevato in arme, l'ingresso delle porte, egli rivoltosi alla parte del castello, fu liberamente ricevuto dal castellano. Ivi, dopo d'avere ordinate e rinfrescate le genti, sece scenderé a piedi cento de' più valorosi uomini d'arme, i quali collocò nella fronte dello squadrone, ed inanimiti i suoi a combattere ferocemente, scese nell'ordinanza per la strada ordinaria ad imboccare l'adito della piazza, nella quale avendo trovato l'incontro de'cittadini armati, i quali se gli opposero valorosamente, si cominciò tra loro un' aspra ed ostinata battaglia, la quale durando pertinacemente dalla mattina sino a molte ore del giorno, alcuni de' capi del popolo prendendo partito nella necessità, deliberarono di chiamare il marescial di Birone, che già molti giorni aspettando questa opportunità, girava campeggiando per quei contorni. Ma non potendosi condurre l'esercito con quella celerità che richiedeva il bisogno così repentino e così urgente, il Maresciallo, lusciato ordine che la cavalleria sollecitamente lo seguitasse, con sessanta gentiluomini entrò

in Digiuno nell' inclinar del giorno, all' arrivo del quale riprendendo animo i cittadini, i quali non bastando a resistere erano già ridotti in un angolo della terra, e poi sopravvenendo successivamente di mano in mano tutto l' esercito, il Visconte di Tavanes non volendo nell' ostinarsi all' acquistare la città perdere anco il castello, deliberò di ritirarsi e di cedere all' esercito il possesso della terra; per la qual cosa fatta voltare la faccia alla retroguardia del suo squadrone, a passo lento e sempre combattendo, si ridusse salvo, essendo di già oscurato il giorno, nella fortezza, la quale lasciata in guardia al solito castellano, egli si rinchiuse nel castello di Talan poco spazio discosto dalla terra.

Il Maresciallo ridotto in grande angustia per non aver esercito sufficiente, col quale dividendo potesse assediare e l'uno e l'altro castello, e perchè dubitava che il Duca di Mena ed il contestabile spediti da Vazi, non venissere a dirittura a Digiuno, sollecitava il Re con reiterati corrieri ad avanzarsi nella Borgogna, nella quale di già era inclinato il maggior peso dell'armi.

Si era il Re trattenute in Parigi più di quello che da principio avea destinato, perciocchè essendo passato a lui il presidente Giannino, aveano con grande aparanza di concludere ripigliata la trattazione dell'accordo, la quale si prolungò poi molti giorm, perchè non solo il Re andava più ristrette nelle condizioni per la prosperità delle cose sue nella Borgogna, ma il Duca di Mena ancora secondo la variazione delle speranze variava deliberazione, ed avrebbe voluto che senza procedere più innanzi si fosse stabilita una tregna per attendere, come egli diceva, la risoluzione del Papa, e come diceva il Re, la risoluzione del Re Filippo: e fi-

nalmente essendo dall' una parte succeduta la rivolta delle città, e dall'altra essendo sopraggiunto il Contestabile, il trattato si disciolse senza conclusione, ed il Re lasciato il Principe di Conti al governo di Parigi, ed appresso di lui per consiglio il conte di Scombergh, era venuto a Troia il trentesimo di di maggio per indunare in quel luogo l'esercito, ed incamminarsi ove richiedesse il bisogno. Quivi sopraggiunsero le istanze del Marescialio di Birone, il quale lo sollecitava a camminare speditamente a Digiuno: per la qual cosa sensa frappor dilazione con le truppe che si trovava appresso, lasciando ordine che l'altre lo seguissero, prese velocemente la volta di Borgogna, avendo seco il conte di Overnia, il Duca della Tramoglia, il marchese di Pisani, il conte di Torigni, il cavaliere di Oisa, i marchesi di Trinel e di Mirapois, ed i signori di Chivernì, di Lianeurt, di Vitrì, di Montignì, d' Intevilla e della Curea.

Arrivato a Digiuno il quarto giorno di giugno, diede subito ordine che l'uno e l'altro castello fossero serrati con le trincee, preponendo all'assedio di quello della città il conte di Torignì, ed all'oppugnazione di quello di Talan Giovanni barone di San Blancardo fratello del marescial di Birone. Ma perchè il rinchiudere attorno attorno le castella era opera di molti giorni, ed ancora non erano arrivate tutte le fanterie, che non aveano potuto pareggiare la sua prestezza, deliberò il Re di avanzarsi con la maggior parte della cavalleria verso il campo Spagnuolo, perciocchè tenendo avviso che il Contestabile avea gettati due ponti a Grè sopra la riviera di Sonna per passare tutto l'esercito in un tempo, e condursi a far levar l'assedio delle castella, sperava di poterlo tener a bada sia tanto che fossero arrivate tutte le genti, e che le trincee si trovassero ridotte a perfezione.

Aveva similmente il Duca di Mena parte con la ragione, parte con l'autorità e parte con le preghiere. persuaso il Contestabile ad avanzarsi per ricuperare la città di Digiuno, mostrandogli che il marescial di Birone aveva forze molto inferiori alle sue, e che le castella nelle quali consisteva la somma delle cose, gli somministravano la via molto facile a poterne discacciare i nemici; e benchè il Contestabile, signore di gran nascita e di gran ricchezze ma di piccola esperienza nelle cose della guerra, mal volentieri si disponesse a farlo, la fede nondimeno che aveva nella prudenza e nel valore del Duca, ed il non sapere che il Re fosse così vicino, l'avevano indotto a compiacerlo; onde il giorno avanti, passato il fiume con tutto l'esercito, s'era alloggiato ne' villaggi di qua dalla riviera otto leghe discosto da Digiuno. Essendo le cose in questo stato, a non sapendo nè il Contestabile nè il Duca di Mena la venuta del Re, egli senza perder tempo la mattina del settimo di di giugno nel far del giorno parti dalla città con mille dugento tra corazze e gentiluomini e con seicento archibugieri a cavallo, e diede ordine che tutti s' incamminassero alla volta di Lus, dovendo egli cibarsi quella mattina nella casa del barone di quella terra, ed aspettare in quel luogo qualche avviso degli andamenti de nemici.

È posta la terra di Lus a' confini della Borgogna e. della Franca Contea quattro leghe lontana da Grè ed altrettante da Digiuno, onde veniva ad essere a mezza strada tra la città ed il campo Spagnuolo, infra il quale e la terra di Grè non era altro che il corrente del fiume. Arrivato che fu il Re nel luogo destinato, e non trovando quegli avvisi che aspettava d'intendere, e di quello facessero i nemici, spinse il barone d'Ossonvilla

con sessanta cavalli leggieri a riconoscere ed a riportargli la cartezza di tutte le cose, ed egli rinfrescati agiatamente i cavalli e riposate le persone, diede ordine che alle tre dopo il mezzo giorno ognuno si ritrovasse al villaggio di Fontana Francese posto nell' estremo dei suoi confini, per doversi poi reggere conforme all' informazione che ricevesse.

Non era ancora l'ora del messogiorno, quando egli col marescial di Birone e con trecento cavalli prese per tempo la medesima volta per ritrovarsi innanzi a tutti sul campo, ed andar ordinando e disponendo la gente secondo che di mano in mano ella arrivasse; ma come fu due miglia discosto da Fontana Francese vide venire a sè di gran galoppo tre soldati a cavallo, i quali riportarono che il Barone d'Ossonvilla caricato da trecento cavalli della lega, era costretto a ritirarsi senza aver potuto riconoscere alcuna cosa, e che dimandava soccorso per poter sostenere le forze superiori del nemico. Il Re non sapendo che si credere, se i trecento cavalli fossero la vanguardia de nemici, o pure una truppa di gente che battesse la strada, spinse il maresciallo di Birone con il barone di Lus e con il marchese di Mirabello accompagnati da sessanta cavalli a soccorrere Ossonvilla, ed a riconoscere più fondatamente le cose, il quale avanzatosi di gran trotto per la fretta di ricuperare Ossonvilla, come fu suori del villaggio di Fontana Francese scoperse una truppa di sessanta cavalli leggieri, ch' erano nell'erto d'una col-Kna, appunto sa la via che conduce al villaggio di San Senna, il quale era posto su la strada muestra che conduceva a dirittura del fiume Sonna; per la qual cosa deliberò senza dubitazione d'attaccarli, ed avanzarsi nella sommità della collina, dalla quale giudicava di

petere iscaprire tutto il paese: nè su difficile l'ottenere il suo intento, perchè i cavalli leggieri presero
senza contrasto la carica, e gli lasciarone libera la collina, alla quale come su asceso, scoperse tutto il campo
Spagnuolo alla loutana, il quale camminando ne' suoi
ordini veniva ad alloggiarsi nella, villa di San Senna
collocata in una pianura, la quale dalla destra parte
è terminata da un estle, e dall'altro lato è coperta
da un bosco: cade desideroso di riportar novelle sieure della qualità e dell'ordine de' nemici, preso partito di avanami, per aver faceltà di riconoscere distintamente gli undamanti e l'ordine di quel campo; ma
non su così tosto disceso alla pianura, che vide trecente cavalli de' nemici, i quali avando rotto a perseguitato Ossonvilla, risolutamente venivano alla sua volta.

Conoscendo il Maresciello d'essere inferiore di forne, pensò di ritirarsi senza far altro, commettendo al
barone di Lus, che fermandosi alla coda con venti dei
smoi procurasse di; tratteuere i nemici, se fossero sopraggiunti a molestarlo, il che facendo coraggiosamente
il Barone, gli sepravvenne addosso con tant' impeto la
furia de'nemici, che gettato da cavallo in terra ed uccisi quattro de' suoi che bravamente voltavano la faccia, gli altri furono costretti a prendere di galoppo la
fuga; per la qual cosa il Maresciallo costretto medesimamente a rivoltare la faccia verso il nemico, venne
furiosamente alle mani per dispegnare il barone, il
quale sviluppatosi dal cavallo, e molto più difficilmente
da' nemici, avea passato un fosso e con la apada e con
la pistola in mano ne veniva verso di lui.

Fu nel principio furioso ed aspro il conflitto, ma essendo il Maresciallo, che combatteva sonza celata, nei primi colpi ferito d'un gran taglio sopra la testa, c

restando alcuni de suoi uccisi e calpestati del furor dei nemici, cominciava per la disuguaglianza delle forze versare in estremo pericolo di rimaner oppresso, ne però si smarrivà egli, nè ralleutava l'ardore del combattere accompagnato dal barone d'Ossonvilla che si era riunito seco, e dal barone di Lus, rimontato avventurosamente a cavallo, se nell'istesso tempo non fossero comparse fuori del villaggio e del bosco otto squadre di cavalleria nemica, le quali distaccandosi dall'esercito di gran passo venivano alla sua volta, per la qual cosa avendo alquanto represso il primo impeto di quelli che da principio l'assalirone, voltò la briglia, e radunati i suoi cominciò a ritirarsi di galoppo per ricoverare a Fontana Francese, ove credeva essere di già arrivato il Re con tutto il resto de' suoi. Ma' non era ancora quell'ora, ch' era stata assegnata di radunarsi, onde il Re benchè non avesse se non dugento cavalli di nobiltà e sessanta archibugieri a cavallo, ch' erano arrivati prima degli altri, e con tutto ch' egli non avesse altre arme che la corazza, fu nondimeno necessitato ad avanzarsi, per ricevere il Maresciallo che furiosamente era incalzato dal numero superiore de' nemici.

Guidavano le prime schiere della lega Lodovico di Hudan signore di Villers, ed il capitano Giovan Battista Sansone Milanese; quello, uno de' maresciali del campo del Duca di Mena, e questo, luogotenente della cavalleria leggiera del Contestabile: conducevano le attre truppe de' Francesi il signore di Tenissè ed il barone di Tianges, e governavano quelle de' cavalli leggieri Italiani e Borgognoni don Roderico Ballino ed il marchese di Varambone. Innanzi a tutti marciavano cento Carabini per attaccar la battaglia, e dietro alle

altre squadre acquiva il Duca di Mena con un grosso d'nomini d'arme.

Contra tutta questa furia di nemici s'era posto in mecessità il Re di combattere, e non essendo ancora arrivati tutti i suoi, si ristrinse a mano destra con il Duca della Tramoglia, con il Duca d'Ellabove, con il barone di Termes e con il signore della Cursa, e pose alla manca il maresciallo di Birone benchè stanco e ferrito, con Ossonvilla, con il barone di Lua e col maresciallo di Mirabello.

Garicò monsignore di Villers con la sua squadra la parte ov' era il marescial di Birone, e Giovan Battieta Sansone si mescolò dall'altra ov' era la persona del Re. ma con diversa fortuna, benchè si combattesse con eguale virtà d'ambs le parti; perchè monsignore di Villers riversò finalmente le compagnie del signere di Ossonvilla e del barone di Lus, e costrinse il Maresciallo a risculare sino a Fontana Francese; ma dalla parte dov' era il Re, sopravvenendo a tutte l' ore anove proppe di nobiltà e di cavalleria alla sfilsta, le quali inteso il suo pericolo velocemente s'avanzavano per aintarlo, restò morto di cinque ferite il Sausone, ed i suoi cavalli rotti e dissipati furono rispinti sino all'ultimo squadrone de nemici; no però il signor di Villers potè seguitare la vittoria della sua parte, perchè serito d'un' archibugiata nel braccio y fu similmente costretto a ritirarsi. Non diminuiva per questo il pericole nel quale il Re si ritrovava, perciecchè il Barone di Tianges ed il signore di Tenissè con i loro squadroni freschi e numerosi s'avanzavano a caricarlo, ed il modesimo faceva il marchese di Varambone e Roderico Bellino dadia parte ove combatteva il marescial di Birone; di modo che essendo grandemente inferiore di numero f

# 362 DELLE GUERRE CLVIEI DE FRANCIA

enn le gante stence e con le savalli affaticati e sual-trattati, il pericolo di rimanervi oppressi era quasi sicuro,
e not disperio salore inanimando siassimo, ed il memesciallo tutto insaignimeto e coperto di sadore e di
polve disperatamente affrontandosi tra' primi , poterono
tento, che combattendo ciascumo sopra il suo potere
e sopra le proprie forse, diedero tempo agli altri ch'emano in viaggiò di sapravvenine, tra' quali fummo primi il conte d' Overnia e monsignore di Vittì, e sietro a, lono il conte di Chivernì, il capaliere d' Gisa e
monsignore d' Intevilla.

... All'arrivo di questi , dietro a quali si credeva che seguitame tutto l'ascucito, il Duca di Mena fece ritizare le sue truppe della bettaglia, ed il Re vedendo men esser, tempo dispensare ad altra salute, che a quella che somministrava l'ardite egli andò seguitando pou hrista scaramuccia sino alla pianura ed al bosco di San Senna, ove incontrarono la fasteria Spagnuola e Tedesca, che in due squadropi valorosamente avanzandosi veniva per mescolarsi ; al companire della quale il Re tenne la briglia, ed il Duca di Mena rimossi in grosso squadcone tutti i cavalli, fece mostra di volerlo, inven stire, ma di già erano argivate tutte le truppe del Re, ende il numero della cavalleria non era molto differente, ed il Contestabile di Castiglia condottosi alla testa dell' esercito commise a' suoi di far alto, essendo risoluto di non volere arrischiare tutta la sua gente e tutta la France Contea al pericolo della giornata; per la qual cosa espendo Pora già tarda, il Re a passo lento cominciò a rifirarsi verso Fontana Francese, ed i nemici, benché de principio per conservare la riputazione facessero mostra di seguitarlo, si ritirarono similmente

senza far altro. Alloggiarono la sera gli Spagnuoli a San Senna, le genti del Re a Fontana Francese, e la sua persona nella terra di Lus, avendo quel giorno corso uno de' maggiori pericoli che gli fosse accaduto di provare in tutte le rivoluzioni delle guerre passate, nel quale doveva riconoscere la salute non meno dal proprio valore, che dalla costanza de' suoi, tra i quali, oltre Birone, riportarono lode principale il marchese di Mirabello, il conte di Grammonte ed il signore della Curea.

In questo conflitto, che la fama pubblicò molto maggiore del vero, morirono dalla parte degli Spagnuoli intorno a quaranta, e dalla parte del Re passarono il numero di sessanta. Molti più furono i feriti, nè in minor numero quelli che dall' una parte e dall' altra restarono prigioni. Sforzossi ciascuna delle parti di tirare a sè la fama della vittoria, e l'onore di questo giorno; i capitani Spagnuoli per essere stato maggiore il numero de' morti e de' prigioni dalla parte del Re, i Francesi per esser rimasi padroni del campo di battaglia, e similmente de' corpi morti, e per aver fatti ritirare i nemici sino agli alloggiamenti. Ma confermò la vittoria dal canto di questi la deliberazione del Contestabile, il quale inteso da' prigioni esservi la persona del Re, e ch'era intervenuto al conflitto, deliberò, con tutto che il Duca di Mena grandemente si affaticasse in contrario, di non passare più innanzi, e la mattina seguente, fatto ripassare il fiume all' esercito, si condusse ad alloggiare in sito avvantaggioso, avendo la città di Grè alle spalle del campo, ed alla fronte l'ostacolo del fiume.

Si avanzò la mattina seguente il Re con tutta la cavalleria per vedere che mossa fossero per fare i nemi-DAVILA VOL. IV 23

ci, e pervenuto alla collina, dalla quale si scopriva la pianura ed il villaggio di San Senna, vi stette lungamente in battaglia, non si vedendo rispetto al bosco ed all'opposito colle la ritirata che facevano gli Spagnuoli, nè il Re privo d'infanteria voleva mettersi a pericolo in paese vario e pieno di siti opportuni, nè ben conosciuto da' suoi, di urtare in qualche grossa imboscata; ma essendo di già passato il mezzogiorno, i signori di Tramblecurt e d'Ossonvilla con pochi cavalli diedero sino all' entrata del borgo di San Senna, ove da certi paesani, che lavoravano ne' campi, intesero la ritirata dell'esercito, la quale avendo velocemente riferita, il Re si spinse di gran trotto per dare alla coda de' nemici, ma trovò che di già tutti erano comodamente passati, e ritirate le barche sopra le quali s' erano fabbricati i due ponti: per la qual cosa, avendo scorso e battuto le strade lungo le rive del fiume, ritornò la sera all'alloggiamento di Lus, e la mattina seguente per sollecitare l'assedio delle castella si condusse a Digiuno.

Il Duca di Mena dall'altra parte non avendo potuto persuadere al Contestabile di fermarsi oltre il fiume, cominciò a richiederlo che lo soccorresse di qualche numero di gente, con la quale potesse passare a difendere le cose sue nella Borgogna, ma nè anco questo gli fu possibile di ottenere perchè il Contestabile venuto semplicemente per difendere la Franca Contea, pareva d'aver fatto assai avendo ricuperato Vezù, e tutte le altre terre occupate dalle armi de' Francesi, nè si voleva più rimettere all'arbitrio della fortuna, tanto più quanto la poca esperienza che aveva delle cose della milizia, gli facevano grandemente temere d'ogni piccolo incontro; e benchè avesse grosso esercito

intorno, non si teneva sicuro dalla celerità e dall' ardire del Re di Francia; oltre che il continuo trattare che faceva il Duca di Mena di accomodarsi col Re, lo rendeva sospetto ed al Contestabile ed a tutti i ministri Spagnuoli, nè volevano riponere alcuna cosa di momento nella sua fede: per la qual cosa vedendosi egli destituito d'ogni soccorso, e che il Contestabile sondato su buone ragioni non era per mutare il suo consiglio, deliberò finalmente di stringere il partito dell'accordo, tanto più quanto da'suoi confidenti di Roma era avvisato che il Papa manifestamente inclinava all'assoluzione del Re, e perciò avendo mandato a Digiuno il signore di Lignierac convenne in questa maniera: ch' egli, abbandonando il campo Spagnuolo, si ritirerebbe a Chialone sopra la Sonna nell'istessa provincia di Borgogna, ove senza muovere più l'armi aspetterebbe l'esito della deliberazione di Roma: che all' incontro il Re non darebbe molestia a lui nè a quelli del suo seguito, nè intraprenderebbe alcuna cosa sopra la città di Chialone: e che intanto che venissero gli avvisi d'Italia intorno all'assoluzione del Re si anderebbono appianando le difficoltà, ed appuntando le condizioni con le quali il Duca dovrebbe tornare all' ubbidienza sua.

Stabilita questa tregua, o sospensione dell' armi, il Duca mostrando d' aver animo di soccorrere le castella di Digiuno, partì con le truppe Francesi dal campo del Contestabile, e si condusse a dirittura a Chialone, ove arrivarono subito i deputati del Re per la conclusione della concordia, ed egli diede ordine al Visconte di Tavanes ed al castellano di Digiuno, che senz' altra dilazione rendessero le castella. Ma il Re spedito da questa impresa deliberò di passare nella Franca Con-

tea per tentare qualche cosa contro l'esercito del Contestabile, e con settemila fanti e duemila cavalli prese la volta della riviera di Sonna.

Era il Contestabile tuttavia fermo a Grè, parendogli sito molto opportuno ad impedire il passo del fiume, ed a volgersi a qualunque parte s' incamminasse l'esercito Francese, il quale alloggiato a San Senna scorreva per tutte le ripe senza trovare per molti giorni opportunità di poter passare la riviera; ma essendo di già il mese di luglio e per la stagione grandemente diminuite l'acque della Sonna, i signori di Tramblecurt e di Ossonvilla, che tentavano per ogni modo la strada di passare, trovarono che il fiume si poteva guadare in certo luogo discosto tre miglia da Grè, il quale non era guardato fuorchè da cento archibugieri Spagnuoli; onde la mattina dell' undecimo di di luglio con dugento corazze e cinquecento archibugieri a cavallo comparvero sopra quel passo, e cominciarono a tentare il guado ov'erano più basse l'acque del fiume. Si opposero gli archibugieri Spagnuoli, e, bravamente resistendo, impedirono a tutto potere il transito de' nemici; ma non avendo altra munizione, se non quella che portavano nelle fiasche, dopo aver combattuto lo spazio di mezz'ora furono necessitati a ritirarsi, dal che prendendo animo i Francesi passarono risolutamente su l'altra ripa del fiume, e dietro a loro passarono con altri cinquecento cavalli il conte di Overnia ed il Marescial di Birone.

Era già pervenuta al campo Spagnuolo la fama del passar de'nimici, ed i fanti che aveano combattuto mormorando dell'imperizia de'capitani che gli aveano lasciati senza munizione, si ritiravano verso gli alloggiamenti, quando Ercole Gonzaga con le prime schiere

della cavalleria si avanzò per rispingere e sar ripassare i Francesi, i quali non si credeva che fossero numerosi: ma avendo trovato il vero differente dalla credenza, dopo le prime archibugiate, non potè ritenere i suoi che non cedessero al numero superiore, benchè egli valorosamente combattendo ed altieramente sgridando quelli che voltavano le spalle, facesse ufficio di bravo capitano. Seguiva con un'altra truppa di cavalli il cavaliere Lodovico Melz, il quale avendo schifato l'incontro de' primi che precipitosamente fuggivano, subentrò coraggiosamente a sostenere il nemico, ma erano tanto superiori i Francesi, a soccorso de' quali sopraggiungevano ad ogni ora nuove compagnie di cavalli, che non fu possibile ch'egli trattenesse l'impeto loro, ma rotto e dissipato si riversò addosso all'ultimo squadrone della cavalleria, con il quale don Alonso Idiaques veniva per sostenerlo, di maniera tale che mescolandosi e confondendosi gli squadroni urtati e disordinati dall'impeto de' fuggitivi, quei che venivano per combattere si diedero similmente senza ritegno a fuggire, nella qual fuga, convenendosi passare un gran fosso pieno di acqua e di fango per arrivare all'alloggiamento dell'esercito, riuscì così grave il disordine, che molti da sè stessi precipitarono nel fosso, e molti per non incorrere nel pericolo di esser riversati e calpestati pervennero in poter de' Francesi, tra i quali don Alonso Idiaques essendogli caduto sotto il cavallo fu dal signor di Chianliotto fatto miseramente prigione, e convenne poi pattuire della taglia in ventimila ducati. I Francesi vedendo la fanteria del Contestabile posta in ordinanza dall'altra parte del fosso, fermarono l'impeto loro, ed aspettarono il Re, il quale passato con tutto l'eserci to alloggiò ne' prossimi villaggi due miglia discosto dal campo de' nimici.

Con questi due gravi disordini diedero gli Spagnuoli facoltà di passare al Re di Francia, perchè non vi fu dubbio che se i fanti che guardavano il passo fossero stati più numerosi e meglio provveduti di munizione, non avessero trattenuti i primi che passarono, rispetto alla difficoltà del passo ed all'altezza delle ripe del fiume; e dopo che furono passati, se tutta la cavalleria si fosse avanzata con ordine a ributtarli, è cosa certa che gli avrebbono o totalmente oppressi, o fatti ripassare di là dal fiume; ma essendo proceduti tumultuariamente, e quasi alla sfilata, diedero opportunità a' Francesi di vincere, e posero sè stessi in pericolo di rimanervi totalmente disfatti: e per questa cagione gli uomini militari non possono patire quelle temerarie sortite che si fanno fuori delle trincee de' campi, senza ordine e senza proposito, ad ogni picciola chiamata d'un trombetta, e quello che gl'imperiti chiamano ardire e risoluzione, essi con buona ragione chiamano temerità ed ignoranza. Ma la passata del Re di Francia fatta con tanta o fortuna o valore produsse piccolo effetto: perchè, tenendosi il Contestabile nel suo solito alloggiamento eccellentemente fortificato, e posto tra la città di Grè ed il corrente della Sonna, il Re non avendo facoltà di sforzarlo, e non essendo in istato di poterlo assalire, si condusse in altre parti a scorrere ed a predare il paese, e consumò il tempo senza riceverne frutto alcuno, se non che la città di Bisanzone, non punto forte nè sufficiente a resistere all'oppugnazione dell'esercito, si compose per liberarsi dal pericolo in molti mila ducati.

Intanto erano entrate nell'esercito del Re molte infermità travagliose, dalle quali in paese nemico e tra le fatiche delle armi morivano molte persone, tra le quali fu il conte di Torigni che aveva carico di maresciallo del campo; per la qual cosa, e perchè di Picardia venivano ogni giorno nuove sinistre, essendosi
interposti i Cantoni degli Svizzeri, come amici comuni
e protettori della Franca Contea, fu stabilita la solita
neutralità di quella provincia, della quale uscendo il
Re si ricondusse a Digiuno, ed il Contestabile Velasco, lasciata parte dell' esercito, se ne ritornò con il
restante al governo suo di Milano.

A Digiuno, premendo tuttavia al Re il negozio degli Ugonotti, e desiderando di levar loro in ogni modo per sicurezza propria e per soddisfazione del Papa il Principe di Conde dalle mani, fece dai parenti della Principessa sua madre presentare una supplica, nella quale narrando a nome di lei l'imputazione già datale d'aver avuto partecipazione nella morte del Principe suo marito, e la sentenza contra di lei seguita da giudici incapaci di sentenziarla, e non competenti a giudicarla, dimandava ch' essendosi trattenuta sinora in prigionia nella città di San Giovanni, le fosse dal Re con l'annullazione della prima sentenza, concessa facoltà che il parlamento di Parigi, giudice naturale e competente, vedesse la causa sua, e, discusse le prove, venisse alla sentenza: alla quale supplicazione rispose il Re, constituendosi in obbligo i Principi parenti di lei d'appresentarla in potere del parlamento di Parigi, che cassava ed annullava la sentenza seguita, e rimetteva il caso al parlamento predetto, nelle forze del quale dovesse condursi la Principessa infra lo spazio di quattro mesi. Servì d'apparenza e di scusa questa terminazione pen levare agli Ugonotti il sospetto o la facoltà di ritenere la persona della Principessa e del figliuolo, e fu mandato dal Re il marchese di Pisani a San Gio-

vanni, il quale benchè ne mormorassero gli Ugonotti, eondusse e l'una e l'altro in Parigi, ove la Principessa avendo dichiarato di voler per l'avvenire vivere cattolicamente, fu dal parlamento assoluta dall'imputazione che gli era stata apposta, rimanendo il Principe di Condè non solo in potere del Re, ma istrutto ed allevato nella Cattolica religione.

Nella medesima città di Digiuno venne il Duca di Momoransì gran Contestabile, e quivi prese il possesso della sua carica, rimanendo gli Ugonotti privi di quegli appoggi, co' quali aveano disegnato di sostentarsi, ed in conseguenza l'animo del Pontefice dalla vivezza degli effetti in gran parte sincerato della mente del Re, e di già tutto alieno da loro, e tutto intento ad assicurare nell' ubbidienza sua lo stato della religione. Dimostravano la medesima disposizione gli ordini stretti e le commissioni particolari che avea dato di rimettere l'uso della messa in tutti quei luoghi dai quali era stata levata, e s' affaticava del continuo nel trovar modo di restituire i beni occupati agli Ecclesiastici, il che per la difficoltà della materia riusciva molto arduo e travaglioso, perchè i baroni ed i gentiluomini, che in premio de' loro meriti avevano ottenuto di goderli, e già li possedevano di lunga mano, difficilmente si potevano ridurre a lasciarli senza le ricompense equivalenti, alle quali per la quantità de' pretendenti e per la strettezza delle cose in tempo di tanta turbazione, non era possibile di soddisfare; e nondimeno il Re con destrezza e pazienza infinita si studiava d'aggiustare le partite, di modo che se non in tutto, in gran parte almeno erano soddisfatti gli Ecclesiastici, benchè portasse la necessità che molti de' principali non fossero totalmente appagați; ma appresso le persone discrete era commendata

e la buona disposizione, e la destra maniera del Re nel trovar ripiego ad aggiustare interessi oppositamente diversi e repugnanti.

Queste cose portate dalla fama nella corte di Roma opportunamente promoveano gl' interessi del Re, ma molto più erano aiutati dalle ciscostanze contrarie che pungevano l'animo del Papa e della corte; imperocchè lo scisma era quasi totalmente formato, il parlamento continuava sollecitamente ad impedire ch' alcuno non andasse ad impetrare i beneficj a Roma, e chi gl'impetrava non otteneva sicuramente il possesso: il Re per uno del gran consiglio spediva tuttavia gli economi spirituali ai vescovati ed altre cure d'anime vacanti; il nome della Sede Apostolica pareva già totalmente posto in obblio, e prosperando l'armi del Re si dubitava ch' egli non fosse più per dimandare l'assoluzione, avendo il Duca di Nevers detto pubblicamente alla partenza, che non aspettassero che si mandasse più ambasciatori a Roma: per la qual cosa, ancorché per mezzo del Cardinale de' Gondi si fosse tornata ad attaccare la pratica, e che Ossat continuasse con il Sannesio e con il Cardinale Aldobrandino a trattare, il Pontefice nondimeno temendo il male che soprastava, e considerando l'esempio d'altri Stati che avevano levata l'ubbidienza alla Sede Apostolica, stava grandemente ansioso del pericolo di questa divisione. Aggiungevasi la confederazione del Re contratta con gli Stati d'Olanda, e la lega che tuttavia si trattava con Inghilterra, onde si dubitava, sortendo così stretta colleganza con gli eretici, che la religione ne restasse offesa in qualche parte.

Eccitava maggiormente l'animo del Papa la guerra del Turco gagliardamente mossa nell' Ungheria, perchè essendo astretto a pensare al progresso del nemico co-

mune in quella parte, desiderava acquetare i tumulti di Francia per poter rivoltare tutte le forze a sostentamento ed a beneficio della repubblica de' Cristiani; per tutte queste ragioni risoluto tra sè medesimo di condiscendere alla benedizione del Re, alla quale in coscienza si riputava obbligato, cominciò a pensare di addolcire l'animo del Re Cattolico, e perciò oltre al compiacerlo di tutte le sue dimande, deliberò di mandare Giovan Francesco Aldobrandino suo nipote in Ispagna sotto colore di trattare le cose d'Ungheria, ma unitamente per negoziare l'assoluzione di Francia, alla quale si sforzava di condurre dolcemente il Re di Spagna, con dimostrare di deferire molto al suo consentimento.

Intanto per il mezzo di Monsignore d'Ossat fece intendere segretamente al Re, che le cose di già erano mature, e che mandando nuovi ministri a trattare si potrebbe per avventura concludere l'assoluzione. Pensò il Re da principio, desideroso di riconciliarsi pienamente alla Chiesa, a mandare un'ambasceria nobile e strepitosa, ma informato dell'intenzione del Papa, che desiderava che il negozio passasse privatamente, e con termini di grandissima sommissione, deliberò di mandarvi solo Jacopo Davidde Monsignore di Peron, il quale in compagnia del medesimo Ossat trattasse le cose sue, volendo anco che se per avventura non riuscisse il negozio, il modo del trattarlo non lo facesse tanto più cospicuo ed eminente.

Questi, valendosi opportunamente della congiuntura delle cose presenti, trattavano modestamente e destramente l'intenzione del Re, dimostrando non meno la prosperità delle imprese sue che gli aveano sottoposto ormai tutto il reame, che la pietà e l'affetto ardentissimo che aveva verso la religione, dal quale procedeva l'infinita sua pazienza indurata a sopportare tante repulse che dal Pontefice gli erano state date; ma i pratici delle cose del mondo discorrevano di già a briglia
sciolta quelle medesime cose che offendevano l'animo
del Papa, e liberamente dicevano per la corte, che finalmente la pazienza del Re si convertirebbe in furore,
e che soggiogati i suoi nemici e reso signore pacifico
dello Stato suo, era da dubitare che poco si curasse
più di riconciliarsi col Papa, o più tosto era da temere che con un pericoloso scisma nella Chiesa di Dio
non tentasse di vendicarsi di tante ingiurie e persecuzioni passate, ed a questo proposito si ripetevano e s'inculcavano le ragioni, per le quali era giusto e conveniente il riceverlo ed il soddisfarlo.

Il Pontefice posto tra due 'contrari rispetti, l' uno di non alienare e di non offendere l'animo del Re Cattolico, l'altro di non perdere l'ubbidienza del reame di Francia, audava rattenuto, e procurava che il tempo, il corso delle cose, la pazienza e la destrezza sciogliessero nodo così difficile e tanto pericoloso. Gonosceva che i partigiani del Re di Francia erano dal canto della ragione: che s' era ormai fatto e detto assai per assicurarsi della sincerità della sua conversione, e che stando saldo a tante repulse, s'avea meritato la grazia e la riconciliazione della Chiesa; ma dall'altra parte dubitava che gli Spagnuoli non gli potessero rinfacciare d'essere statí più costanti e più gelosi difensori della maestà della religione, di quello ch' egli non era, e parevagli molto duro l'alienare l'animo del Re Filippo, antico e confermato difendre della Chiesa, per un Principe che sinora gli era stato persecutore e nemico. Aggiungevasi che i meriti del Re di Spagna verso la Sede Apostolica, e le molte imprese fatte in servigio della

Cristianità e della religione gli avevano conciliata tanta autorità appresso la Chiesa Romana, che non pareva che il Pontefice dovesse determinarsi in affare di tanta conseguenza senza il parere ed il consentimento di lui.

. Ma mentre il Papa con la destrezza va portando innanzi questa deliberazione, l'armi del Re acquistando ogni giorno maggior imperio e maggior sama lo costringevano a venire ad un fine, e poterono assai nell' animo suo le parole di Monsignor Serafino, il quale trattando spesso con lui, e mescolando con la solita libertà le cose serie con le ridicole, interrogato dal Papa quello che dicesse la corte di questo fatto, rispose essere ormai voce comune che Clemente VII aveva perduta l'Inghilterra, e che Clemente VIII perderebbe la Francia; il quale concetto avendo penetrato a dentro nell'animo del Pontefice, stimolato dall' evidenza della ragione e dalle instanze efficaci degli ambasciatori di Venezia e di Toscana, deliberò di risolversi sopra la relazione del nipoté, il quale lo assicurava che in Ispagna gli animi non erano più tanto ardenti, come solevano, negli affari di Francia, e che esausti grandemente di danari e stanchi della guerra, non avrebbono fatto gran motivo della risoluzione di Roma, benchè ancora mostrassero perseveranza, desiderando che le risoluzioni di Sua Santità si portassero innanzi qualche giorno, più per desiderio di migliorare le proprie condizioni, che per alcuna speranza che avessero che finalmente il Re di Francia non fosse per conseguire l'assoluzione: per la qual cosa il Pontefice prendendo animo, dopo d'aver toccato molte volte questo tasto al Duca di -Sessa ambasciatore Spagnuolo, finalmente si condusse a dirgli, che non si poteva più differire di prender partito alle cose di Francia, e che però era risoluto di

sentirne il parere de' Cardinali per deliberare con l'avviso loro quel che fosse stimato opportuno.

Credette il Duca di Sessa che nel concistoro solito, e nel modo consueto dovesse il Pontefice intendere e raccogliere i voti de' Cardinali, e sapendo che molti erano dependenti dal volere del Re Cattolico, e che molti altri per sè stessi dissentivano dall' assoluzione del Re di Francia, non contese molto sopra questo particolare, perchè per lo squittinio fatto diligentemente de' voti, teneva che l'assoluzione non fosse per passare nel concistoro, ed era certo che il Papa non avrebbe voluto fare il contrario di quello che avesse determinato la pluralità de' voti; ma Clemente, che non voleva rimettere cosa di tanto peso, e maneggiata sinora con infinita destrezza, alla moltiplicità de' pareri, che quando dovessero esser palesi, sarebbono guidati dagli interessi e da' rispetti particolari, poichè ebbe ridotto l'ambasciatore Cattolico a non dissentire che il negozio si ponesse in consultazione, rifiutò lo stile ordinario, e chiamato il concistoro, dopo lette le lettere e le supplicazioni del Re, dichiarò di voler intendere intorno ad esse il consiglio de' Cardinali, ma non brevemente e tumultuariamente in una volta sola, ma che dovessero ad uno ad uno trasferirsi nella sua camera, ove senza l'assistenza di alcun' altra persona gli avrebbe segretamente ascoltati, e commise loro che a quattro al giorno passassero all' audienza privata, e seco discorressero della materia presente. Con questa prudente maniera dimostrando il Pontefice di voler escludere i rispetti, ed assicurare i Cardinali di dire la loro opinione con libertà, senza timore che fosse palesata, riservò a sè medesimo l'arbitrio della deliberazione, potendo, come tutti avessero parlato, dichiarare quello che più gli

piacesse, e dire che in quel parere era concorsa la maggior parte de' voti, senza che alcuno potesse opponersi e contraddire, e così riuscì per appunto; perciocchè, fatte prima far solenni orazioni in ogni tempio della città, e dimostrati in sè medesimo segni di profonda e singolar devozione, ascoltò per lo spazio di molti giorni i Gardinali ad uno per uno, e finalmente, ridotto il concistoro, disse di aver intese le opinioni di tutti i Cardinali, e che i due terzi di essi sentivano che il Re fosse assoluto dalle censure, e ricevuto nel grembo della Chiesa, e che però egli con l'assistenza della grazia divina avrebbe trattato con i procuratori del Re, ed imposto a loro per nome suo quelle penitenze e quelle condizioni che gli fossero parse più utili e più avvantaggiose per l'esaltazione della Chiesa, e per il servizio di Dio.

Volle contraddire il Cardinale Marc' Antonio Colonna, e sorto in piedi già cominciava a parlare; ma il Pontefice gl'impose silenzio, dicendo che già s'era consultato abbastanza, e deliberato con la pluralità delle sentenze, e che però non intendeva che più si mettesse in disputazione quel ch' era stato una volta deciso ed ordinato. In questo modo, licenziato il concistoro, si diede il Pontefice a trattare delle condizioni con i procuratori del Re, le quali si ventilavano già da molti giorni per mezzo del Cardinale di Toledo, il quale Spagnuolo di nascita e Gesuita di professione, nondimeno o perchè così gli dettasse la coscienza, o per altra cagione, era inclinato e favorevole alle cose del Re; e benché molto si travagliasse, perchè il Pontefice voleva dichiarare nulla l'assoluzione ch'era stata data dai prelati Francesi a S. Dionigi, ed il Re voleva che fosse approvata, e per suo compimento confermata, e perchè alla pubblicazione del concilio di Trento, che il Papa per ogni modo vi voleva, molte cose si opponevano, e molto più di tutto perchè instava il Papa che si rompesse ed annullasse il decreto fatto a favore degli Ugonotti, il che non si poteva fare senza suscitar nuova guerra; fu nondimeno tale la destrezza e la prudenza de procuratori, e la moderazione del Pontefice, che con parole e clausole opportune si aggiustavano le cose di maniera, che restò salva la riputazione della Sede Apostolica, ed al Re non fu imposta necessità di nuove perturbazioni.

Concluse ed aggiustate tutte le cose, il giorno decime sesto di settembre il Pontefice si trasferì con tutti i Cardinali pontificalmente adornato nel portico di San Pietro, ove sedendo egli nel trono apparecchiato a questo effetto, e circondato da' Cardinali, eccetto Alessandrino ed Aragona che non intervennero a questa solennità, comparirono Jacopo Davidde ed Arnaldo d'Ossat in abito di privati Sacerdoti, e tenendo la procura del Re nelle mani, inginocchiati presentarono la supplica al segretario del Sant' Ufficio, la quale letta pubblicamente, il segretario stando a' piedi del trono pronunziò il decreto del Pontefice, il quale contenendo la narrativa di tutto il fatto, statuiva ed ordinava che Enrico di Borbone Re di Francia e di Navarra dovesse essere assolto dalle censure ed accettato nel grembo della Chiesa, dovendo di presente abbiurare tutte l'eresie da lui tenute per lo passato, accettare la pubblica penitenza che gli sarebbe ingiunta, ed osservare le condizioni da Sua Santità stabilite, le quali furono le seguenti: Che s' introducesse nel principato di Bierna la religione Cattolica, e quattro monasteri tra di frati e di monache, si accettasse il concilio di Trento in tutto il regno di Francia, eccetto nelle cose che potessero perturbarlo, delle quali

lo dispensorebbe il Pontefice: che in termine d'un anno si desse il Principe di Condè ad allevare in mano dei Cattolici: che nella dispensa de' benefici, e nelle altre cose egli osservasse l'accordato co' Re suoi predecessori, rimovendo tutti gli abusi: che alle prelature dovesse nominare persone Cattoliche e di vita esemplare: che senza via giudiziale restituisse tutti i beni tolti alle Chiese ed a' luoghi pii senza contraddizione: che a' magistrati eleggesse persone non punto sospette di eresia: che non favorisse gli eretici nè direttamente nè indirettamente, e non gli tollerasse se non in quanto non si potesse fare senza tumulto e senza guerra, e che desse conto della sua conversione ed abbiurazione a tutti i Principi Cristiani.

Le penitenze spirituali impostegli furono, che ogui Domenica e ogni giorno di festa udisse messa conventuale nella cappella regia, o in altra Chiesa: che secondo l'uso de' Re di Francia ognì giorno sentisse messa: che alcuni giorni della settimana dicesse certe orazioni: che digiunasse il venerdì ed il sabato: e che pubblicamente si comunicasse quattro volte all'anno. !Accettarono i procuratori le condizioni, e ne furono rogati pubblici istrumenti, e di poi inginocchiati alla porta del tempio di San Pietro abbiurarono ad alta voce l'eresie ch' erano contenute in una scrittura, finita la quale abbiurazione, dal Cardinale Santa Severina sommo penitenziere, tocchi sul capo con la solita verga riceverono l'assoluzione, al quale atto si aprirono le porte di San Pietro, e rimbombò tutto il tempio d'allegrissime voci musicali, ed il castello di Sant' Angelo con tutta l' artiglieria diede segno di festa e di allegrezza. I procuratori vestiti dell'abito della loro prelatura assisterono alla messa nel luogo solito degli ambasciatori de' Re di

Francia, la qual finita si trasferirono a San'Luigi, chiesa della nazione, ove furono duplicate le feste e le allegrezze, sentendone infinito contento la corte ed il popolo Romano, essendo questo inclinato a favore dei Francesi, e godendo quella della riunione d'un regno così nobile e principale.

Deputò il Pontefice Legato al regno di Francia il Cardinale Toledo, ma poi, qual che si fusse la cagione, mutato parere, vi destinò Alessandro Cardinale de' Medici, quello il quale dopo di lui ascese al pontificato. I procuratori che felicemente aveano condotto a fine negozio così arduo e di così gran conseguenza, furono in diversi tempi dal medesimo Pontefice creati Cardinali, avendo molte volte detto pubblicamente, che la modestia dell' uno e dell' altro, e la prudente maniera di trattare aveano superate infinite difficoltà, che nell'animo suo sorgevano nella deliberazione di questo affare.

Portò la nuova al Re dell' assoluzione Alessandro del Bene spedito da Roma con i cavalli delle poste, il quale credendo di trovarlo in Lione arrivò che di già era partito per ritornare in Parigi; perciocchè avendo conclusa una tregua generale di tre mesi col Duca di Mena, acciò si potessero comodamente trattare le condizioni dell' accordo ed aspettare l' esito delle cose di Roma, le quali camminavano più lentamente di quello che s' era creduto, il Re, accomodate le cose di quelle provincie, e dato forma di trattare la concordia anco col Duca di Nemurs e col marchese di Sansorlino suo fratello, era ritornato velocemente in Parigi per poter attendere alle cose di Picardia, ove gagliardamente si facevano sentire l' armi Spagnuole, nel qual tempo si mise all' ubbidienza sua il Maresciallo di Bois Dau-

24

370 DELLE GUERRE CIVILI DI FRANCIA L. XIV fin uno de' più stretti dependenti che avesse il Duca di Mena, e per l'altra parte il Duca di Ellebove già riconciliato per innanzi, avea stabilita una tregua con il Duca di Mercurio per la Bretagna; di maniera tale che tutte le cose inclinavano per ogni parte a favorire la pacificazione del reame, se non quanto dalla parte di Fiandra, per la nuova guerra accesa nominatamente con gli Spagnuoli, sorgevano a poco a poco nuove occasioni di perturbazione e di travaglio.

FINE DEL LIBRO DECIMOQUARTO

# DELL' ISTORIA DELLE GUERRE CIVILI

## DI FRANCIA

#### DI ARRIGO CATERINO DAVILA

#### LIBRO DECIMOQUINTO

#### SOMMARIO

Si narrano in questo libro i progressi delle armi spagnuole in Picardia: la presa e la ricuperazione di Han: l'espugnazione del Castelletto: il disegno del conte di Fuentes, generale 'dell' armi in Fiandra, di assediare Cambrai: le provvisioni per questo effetto: delibera egli per facilitare questa impresa d'espugnare prima Dorlano, e.vi si accampa. Si preparano all' incontro di soccorrerlo i capitani francesi: tentano di mettervi gente, e vengono al fatto d'arme. Ottengono gli Spagnuoli la vittoria, e l'Ammiraglio di Villars con molta nobiltà vi resta morto: espugnano con molta strage i vincitori Dorlano: s'accampa l'esercito spagnuolo sotto Cambrai Il Duca di Nevers arrivato poco innanzi a difesa della provincia spinge il giovane Duca di Retel suo figliuolo a soccorrere gli assediati, il quale felicemente passa per il campo nemico ed entra nella terra: vi entra dopo di lui anco il siguore di Vic, e si difendono costantemente. Il popolo mal soddisfatto del governo di Balagni che otteneva quel principato, tumultua, s' impadronisce d' una porta, e l'apre agli

Spagnuoli: i Francesi si ritirano nella cittadella, ove non trovando munizione nè vettovaglie sono costretti di arrendersi. Il conte di Fuentes concede loro onorevoli condizioni. Il Re partito di Borgogna passa per soccorrere i suoi, ma non arriva a tempo: consulta quello che si convenga operare, e delibera d'assediare la Fera: segue l'accordo col Duca di Nemurs, con il Duca di Giojosa, e finalmente con il Duca di Mena, il quale viene a ritrovare il Re sotto la Fera. Alberto Cardinale ed Arciduca d'Austria viene di Spagna al governo dei Paesi Bassi: soccorre per mezzo di Niccolò Basti gli assediati della Fera, ma il Re per questo non rallenta la oppugnazione: risolve l'Arciduca di tentare la diversione, ed improvvisamente assalta la fortezza di Cales e la prende: ottiene Guines, mette l'assedio ad Ardres, che per difetto de' difensori si arrende. Arrendesi al Re nel medesimo tempo la Fera, il quale avendo l' esercito suo maltrattato risolve di sbandarlo. Arriva in Francia il Cardinale de' Medici Legato, e vi è ricevuto con grande opore. Trattasi l'accomodamento col Duca di Mercurio, il quale artificiosamente lo prolunga. Raduna il Re gli Stati nella città di Roano per provvedere di danari, e riordinare le cose del suo regno: indisposto si ritira ne' contorni della città di Parigi. Sorprendono gli Spagnuoli la città d'Amiens principalissima in Picardia. Il Re gravemente percosso da questa perdita delibera di mettervi l'assedio senza dimora: si raccontano le varietà della oppugnazione e della difesa: passa l'Arciduca con potentissimo esercito per soccorrere quella piazza: stanno l'armate a fronte con diverse fazioni molti giorni: si ritira l'Arciduca, e la città assediata si arrende. Scorre il Re nel contado di Artois, ma per il verno e per la pestilenza si ritira: s' introduce trattato di concordia fra le due corone dal Cardinale Legato: convengono a Verveins i deputati dell' una parte e dell'altra: si rimette alla ubbidienza del Re il Duca di Mercurio: dopo qualche difficoltà per rispetto del Duca di Savoia, si conclude finalmente e si pubblica la pace universale.

Non erano state così prospere per il Re di Francia le cose della guerra a' confini di Picardia, come nella Borgogna e nella Franca Contea, imperocchè l'armi spagnuole governate da capitani d'esperienza e di risoluzione, avendo trovato ne' Francesi o poca unione d'animi, o molta debolezza di forze, oltre la strage degli uomini succeduta in diversi abbattimenti, s' erano anco impadronite di molte città e di molti luoghi importanti.

Aveva sin l'anno precedente il Duca di Buglione ed il conte Filippo di Nassau mosse improsperamente l'armi nel ducato di Lucemburgo, e fatte diverse correrie, ed occupati alcuni luoghi di poca conseguenza; ma stretti dall' esercito del conte di Mansfelt, e molto più dall' inondazione de' fiumi e dalla eccessiva copia dell'acque, erano stati necessitati a ritirarsi, l'uno nella città di Sedan, e l'altro per mare in Olanda; e benchè il Duca di Buglione avesse poi nel principio dell'anno fatto levare l'assedio della Fertè postovi dalle genti spagnuole, era ciò seguito più con l'arte che con la forza, e s'erano acquetate fuorchè da qualche scorreria le cose da quella parte. Ma essendo nel principio di marzo morto improvvisamente l'Arciduca Ernesto, prese il governo de'Paesi Bassi il conte di Fuentes, il quale pieno di spiriti bellicosi, e desideroso di restaurare la riputazione delle armi spagnuole, si diede con tutta l'applicazione dell'animo a riformare la disciplina della milizia ch' egli aveva veduta gloriosamente fiorire ne' tempi del Duca di Parma: per la qual cosa essendo passato il conte Carlo di Mansfelt a servire l'Imperatore nella guerra di Ungheria, rimaso egli solo all'amministrazione del negozio e delle armi, valendosi dell'opera del signore della Motta, del Principe d'Avellino, di Monsignore di Rono, del conte Giovan Jacopo Belgiojoso e del colonnello la Berlotta, vecchi ed esperimentati capitani ed osservanti della militar disciplina,

aveva non solo acquietata una gran parte di quelli che per mancamento delle paghe s'erano abbottinati, ma anco riformando e riordinando le compagnie di ciascheduna nazione, e riempiendole di gente veterana s' era ridotto in stato che con esercito più valoroso che numeroso poteva mettersi all'esperimento di qualche impresa; la quale mentre va rivolgendo per l'animo, quelli della provincia di Henaut e del contado di Artois gli proposero l'oppugnazione di Cambrai, offerendo buon numero di genti e grossa contribuzione di danari, come vedessero accampato l'esercito sotto a quella città, dalla quale ricevevano quelle provincie gravi e continuati danni, con interrompimento del commercio, e con impedimento della coltivazion de'terreni. Faceva la medesima istanza l'Arcivescovo di Cambrai, il quale essendo stato discacciato dal dominio di quella terra profferiva similmente danari e soldatesca, purchè gli Spagnuoli si volessero risolvere di ricuperarla.

Pareva al conte di Fuentes grande e magnifica questa impresa, così per la grandezza e per lo splendore della città e del contado suo, come per la gloria che ne sarebbe seguìta: perchè dopo ch'ella fu occupata dal Duca di Alansone non era mai bastato l'animo all'armi spagnuole di ricuperarla, ed il Duca di Parma medesimo o distratto da occorrenze più necessarie, o dissuaso dalla difficoltà di conseguirla l'aveva abbandonata. Ma se l'impresa portava seco grandissima riputazione, non portava minore difficoltà per la fortezza della città e del castello, per la quantità del popolo, per la ricchezza degli abitanti, per il presidio che vi teneva il signore di Balagnì, e per molt'altre eircostanze, che si rappresentavano alla considerazione del conte, il quale, benchè risoluto nell'animo di tentarla, l'andava non-

dimeno con prudente consiglio dissimulando, e facendo maturamente quelle provvisioni che giudicava opportune per non colpire in fallo. Ma mentre intento a questo fatto va preparando le cose, nuovo emergente che nacque in Picardia affrettò con gravissimo e reciproco pericolo la mossa della guerra.

Era governatore di Han, città considerabile di quella provincia, il signore di Gomerone, il quale avendo nella declinazione della lega preso partito d'accomodarsi con gli Spagnuoli, aveva anco convenuto di ricevere il presidio che a loro paresse, non solo nella terra, ma nel castello ancora; al qual effetto essendo venuto Cecco di Sangro con ottocento fanti Italiani, il capitano Olmeda con dugento Spagnuoli, dugento Valloni e quattrocento Tedeschi, Gomerone, quantunque gli ammettesse nella città, non volle però ammettergli nel castello, temendo che, resi più forti nella piazza, non tentassero di scacciarlo: sopra la qual dubitazione essendo corse molte lettere e molti messi, finalmente Gomerone fu persuaso da don Alvaro Osorio governatore della Fera a trasferirsi in Fiandra, ove avrebbe ricevuto non solo la compita somma de'danari promessi, ma anco le sicurezze convenevoli di continuare nel governo della piazza: per la qual cosa egli lasciato il signor di Orvilliers suo cognato, e la propria madre al governo del castello, con due fratelli minori si condusse in Anversa, ove il conte di Fuentes sdegnato della ambiguità della sua fede, lo fece insieme co' fratelli ritenere prigione, e scrisse ad Orvilliers, che se non rimetteva il castello in mano de'suoi capitani egli si sarebbe pagato con la testa di Gomerone. Ma Orvilliers non meno ambiguo del cognato, quantunque la madre ansiosa della salute de'figliuoli molto lo stimolasse, non sapeva risolversi

a prendere alcun partito, ma ora dando intenzione agli Spagnuoli di dar loro il castello, ora trattando col Duca di Lungavilla e con Monsignore di Humieres luogotenente del Re nella provincia d'introdurli secretamente ad opprimere il presidio spagnuolo che alloggiava nella terra, tenne e l'una e l'altra parte lungamente in isperanza, sin tanto che profferendogli Monsignore di Humieres condizioni più larghe, e che tutti i capi Spagnuoli che fossero presi gli sarebbono dati per cambiarli con Gomerone, si risolvè finalmente di voler aderire a'Francesi: per la qual cosa essendo poco innanzi stato ucciso il Duca di Lungavilla d'una archibugiata fortuitamente ricevuta in una salva, che per onorarlo gli fecero i suoi soldati, il conte di san Polo suo fratello, al quale il Re aveva conceduto il medesimo governo della provincia, chiamato a sè il Duca di Buglione a san Quintino, deliberò di tentar quest'impresa con tutto che e per il dubbio della fede del castellano, e per la qualità del presidio fosse giudicata molto difficile.

Prese il carico Monsignore di Humieres di guidare questo negozio, e per poter riuscirlo prosperamente a fine, pose grandissimo studio nel raccorre tutta la nobiltà della provincia, e tutta la soldatesca che era nei presidj vicini. Intanto il conte di Fuentes avendo dato buoni ordini alle cose di Fiandra, con ottomila fanti e con duemila cavalli s' era avanzato a' confini per prendere il Castelletto, luogo fabbricato dal Re Enrico II nei tempi delle guerre con l' Imperator Carlo V nei confini del territorio di Cambrai; e perchè l' espugnazione di questo luogo riusciva necessaria a voler metter l' assedio alla città, vi si era posto a campo e lo batteva con dodici cannoni, il che non interrompendo

i disegni de' Francesi, che stimavano molto più a proposito il prendere Han, che il soccorrere il Castelletto, s' erano messi alla campagna con quattromila fanti, e più di mille cavalli campeggiando ora in un luogo ora nell'altro nei contorni di quella terra. Ma benchè dissimulassero e fingessero di aver altro pensiero, il loro accostarsi nondimeno, e qualche provvisione che Orvilliers faceva nel castello, aveva posto in sospetto Cecco di Sangro e gli altri capitani spagnuoli, i quali dubitando di quello che veramente era, deliberarono di chiudere gli aditi delle strade che dalla città passavano sulla spianata del castello, ed essendo tre che sboccavano in essa, vi tirarono a ciascuna una trincea alzandola di botti e di terreno; e forarono le case da tutte le parti per poter con gli scoppietti infestare la piazza che dall'abitato della terra si distendeva sino alla fossa e al rivellino fabbricato alla porta del castello; e permaggior sicurezza spedirono al conte di Fuentes significandogli il sospetto che avevano, e ricercando soccorso.

I Francesi dall' altra parte assicurati della fede di Orvilliers da molti de' suoi parenti ch' erano nell' esercito, si accostarono la prima sera tra la porta del castello e quella che conduce alla strada di Nojone; ma avendo le sentinelle morte, ch' erano fuori de' ripari, dato avviso agli Spagnuoli dell' arrivo de' nemici, Cecco di Sangro fece tirare molti colpi di artiglieria da quella parte, dai quali conoscendo i Francesi che il presidio era avvisato, ed ordinato a ricevere l' assalto, deliberarono di entrare nel castello, e da quella parte discendere ad assalire la terra. Il conte di san Polo con tutta la cavalleria, e con uno squadrone di mille fanti stette fermo su la campagna, Monsignore di Humieres.

ed il Duca di Buglione entrarono nel castello, ove la difficoltà di assalire i nemici appariva grandissima, perchè il portello del rivellino era così piccolo, che gli necessitava ad uscire in poco numero alla sfilata, e nell'uscire pervenivano su la spianata sottoposta al saettume delle archibugiate della terra: per la qual cosa non vollero mettersi a pericolo così manifesto nell'oscurità della notte; ma risolverono aspettando la mattina di aprire la porta del soccorso la qual era murata, e per essa calare senza opposizione nella fossa, dalla quale, tagliando e ruinando un pezzo di contrascarpa, venivano a riuscire per fianco del castello in luogo che non era sottoposto all' offese. Così eseguirono nell'apparire del sole, e divisi in tre squadroni, ciascuno de' quali aveva cento gentiluomini coperti di tutte arme nella fronte, si condussero ad assalire quei della terra, che presti alle loro trincee riceverono valorosamente l'assalto.

Fu molto aspro e pertinace il conflitto, combattendo dall' una parte e dall' altra soldati veterani, pieni di esperienza e di valore, ma riuscì con diversa fortuna ng' tre diversi luoghi ove si combatteva: perciocchè Monsignore di Humieres penetrato ad assalire su la man destra la trincea che guardavano Baldassare Caracciolo e Marcello del Giudice, fu non solamente sostenuto, ma dopo due ore di combattimento respinto con molto sangue; all' incontro su la mano manca, ove il signore di Sessavalle ed il colonnello la Croce assalirono la trincea guardatà dal capitano Olmeda, si combattè con eguale fortuna senza vantaggio; ma nella strada di mezzo ove il Visdomino d'Amiens ed il governatore di Nojone si condussero ad assalire Cecco di Sangro, dopo di aver lungamente combattuto, e restandovi Cecco gravemente

ferito di due colpi di picca, i Francesi spuntarono la trincea, e benchè per tutto trovassero costante resistenza, pervennero nondimeno vicino alla porta di Nojone, la quale avevan disegnato di aprire e d' introdurre per essa il conte di S. Polo; ma Cecco prendendo partito nell' estremità del pericolo, fece attaccar fuoco nelle case di quel quartiere, il quale portato dal vento prospero per lui, incalzò di maniera i Francesi, che gli costrinse a ritirarsi, facendo tauta ruina le fiamme, che i combattenti furono necessitati a fermare la battaglia.

Era di mezzogiorno, ed i soldati stanchi per ogni parte rallentavano il combattere, e nondimeno monsignore d' Humieres avendo veduto voltare il vento e rivolgere le fiamme dell'incendio verso gli Spagnuoli, riordinato il suo squadrone, e postosi ne' primi ordini tornò a rinnovare l'assalto; nel principio del quale egli ferito d' un' archibugiata nella testa cadde in terra morto; per il quale accidente i suoi non rallentarono l'impeto loro, ma soccorsi dal Duca di Buglione con gente fresca occuparono finalmente la porta di Nojone, per la quale entrato il conte di San Polo con il restante dell' esercito, gli Spagnuoli stretti da tutte le parti non mai voltando le spalle, ma sempre coraggiosamente combattendo, si ritirarono nel borgo di San Sulpizio, ove avendo combattuto fino alla sera, nè comparendo il soccorso che aspettavano dal conte di Fuentes, alzate le picche fecero mostra di arrendersi; ma i Francesi o sdegnati per la morte di monsignor d' Humieres o per l'odio ardentissimo contra gli Spagnuoli, proseguirono la vittoria senza riguardo, e gli avrebbono. tutti menati a fil di spada, se il desiderio di ricuperar Gomerone non gli avesse persuasi a far molti prigioni.

Morirono circa ottocento uomini dalla parte degli Spagnuoli, e rimasero prigioni Cecco di Sangro, Baldassarre Caracciolo, il capitano Olmeda, Ferrante Ninfa, Marcello del Giudice, Alessandro Brancaccio, e molti altri soldati e capitani. De' Francesi morirono quaranta gentiluomini e cento e venti soldati, tra i quali il colonnello la Croce, il signore di Bajancurt, la Masiera luogotenente del signore di Survilla, e molti capitani di fanteria. Tra' feriti furono il maestro di campo Liervilla ed i signori di Arpajone e di Chialanda.

Il conte di Fuentes ricevuto l'avviso dell'assalto che aspettavano i suoi soldati, lasciato il Duca di Pastrana all'assedio del Castelletto, si mosse con una parte dell'esercito per soccorrerli; ma essendo arrivato il giorno seguente al conflitto tre miglia discosto dalle mura di Han, ebbe la nuova dell'infortunio loro, e non gli parendo a proposito il tentar per allora alcuna cosa, ritornò a proseguire l'assedio incominciato; onde i Francesi restati liberi possessori della città e del castello, lasciarono i signori di Sessavalle e di Plinvilla con presidio conveniente nella terra, e consegnarono ad Orvilliers Cecco di Sangro e molti altri prigioni, con il cambio de' quali potesse ricuperare il signore di Gomerone; ma la cosa riuscì molto diversamente; imperocchè i prigioni avendo occultamente trattato con un Napolitano, il quale come cavallerizzo del signore di Gomerone abitava nel castello, restarono in appuntamento di essere da lui e da due altri soldati del presidio liberati dalla stanza nella quale erano rinchiusi, e provveduti d'arme, sicchè improvvisamente potessero non solo ricuperare la libertà, ma uccidendo Orvilliers rendersi padroni della fortezza.

Il fatto riuscì da principio prosperamente, perchè

Cecco di Sangro con i compagni, assalita improvvisamente la guardia sul mezzogiorno, occuparono e serrarono la porta del castello; ma corsi alla stanza del
castellano per ammazzarlo, trovarono ch' egli con i compagni s' era posto in difesa, onde s' incominciò aspramente a combattere infra di loro, al quale rumore i
capitani che alloggiavano nella terra, sospettando del
fatto corsero improvvisamente al castello, e cominciarono a tentare di entrarvi con le scale, onde il conflitto era ridotto in terzo; ma non avendo gl' Italiani
forze da poter resistere da due diverse parti, convennero per mezzo di madama di Gomerone con Orvilliers, che aprendo loro la porta della campagna gli lasciasse uscire liberamente, ed egli restasse come prima
libero padrone del castello.

Così liberati i prigioni restava Gomerone senza speranza di ajuto in potestà degli Spagnuoli, e tuttavia la madre non rifinando di tentar tutte le vie per liberare i figliuoli, aveva ridotto Orvilliers con le lagrime, con le preghiere e con le promesse in tale ambiguità d'animo, che pareva inclinato a volere accordarsi di nuovo con gli Spagnuoli: per la qual cosa giudicando ella, che se il campo si fosse accostato, facilmente egli si sarebbe risoluto di riceverlo, scrisse al conte di Fuentes che se egli veniva con l'esercito, Orvilliers gli avrebbe consegnato il castello.

Intanto aveva il conte battuto le mura del Castelletto, e datovi un impetuoso assalto, il quale benche fosse costantemente sostenuto da quei di dentro, essendosi nondimeno nel combattere acceso fuoco nella munizione e consumata tutta la polvere, fu necessitato il signor di Liramonte governatore di quella piazza ad arrendersi, e salva la roba e le persone uscì militar-

mente da quella piazza, onde il conte libero da quest'impresa si mosse con tutto l'esercito per accostars ad Han; ma nell'arrivo suo Orvilliers incerto più che mai nell'animo suo, e non sapendo determinarsi, aperta la porta ch'era inverso la terra, si fuggi del castello, ritirandosi a Roja, ed il signore di Sessavalle entratovi con dugento soldati, cominciò a sparare le artiglierie contra il campo spagnuolo, dal che sdegnato il conte di Fuentes, fatto venire Gomerone in vista del castello, lo fece in presenza di tutti decapitare, ed i fratelli rimandò prigioni nel castello di Anversa.

Stette il conte in pensiero di mettere l'assedio a quella terra, che il calore della passione ve lo persuadeva, ma il giorno seguente, racchetato che fu il primo moto, non volendo interrompere l'impresa già destinata di Cambrai, levato il campo, si tondusse a dare il guasto a' luoghi di quel contado. Al primo arrivo dell' esercito si arresero senza contrasto Clerì e Brai terre deboli di quel territorio poste lungo alla riviera di Somma, e con grandissimo terrore dei paesani si cominciarono a predare gli animali ed a guastare in molti luoghi le biade: ma non erano ancora all' ordine le genti che le provincie d'Artois e d'Henaut s' erano obbligate a contribuire, e senza di esse per il gran circuito della terra e per la quantità de' difensori, giudicavano i capitani, non doversi tentare l'oppugnazione: per la qual cosa il conte per non tenere ozioso l'esercito, e per facilitare l'impresa di Cambrai con precludere gli aditi da molte parti deliberò di assalire Dorlano, città non molto grande, ma convenevolmente forte, e situata vicino a' confini che separano la Picardia dal territorio di Cambrai, ma dalla parte più alta sopra Perona e Corbia.

Era nella città il signore di Arancurt, e il signore di Ronsoi governava il castello, perciocchè tutte le piazze di quella provincia, come vicine a' confini, sono assicurate con la costruzione de' castelli, la maggior parte più forti di sito che di artificio, e con le muraglie di forma antica, e fiancheggiate solamente di torrioni; ma questo, perchè così aveva persuaso la vicinanza del pericolo, o la diligenza di chi lo governava, era molto migliorato con terrapieni e con rivellini secondo il modo della fortificazione de' nostri tempi. Il presidio che si ritrovava nella terra, come debole molto e di gran lunga inferiore al bisogno, diede animo al conte di mettersi a quell' impresa; ma con tutto che la deliberazione sua fosse improvvisa, e che vi si rivolgesse senza perdere momento di tempo, non potè con tutto ciò esservi posto l'assedio e serrati gli aditi tanto presto, che il Duca di Buglione non ne fosse avvertito; il quale colto repentinamente vi spinse dentro quattrocento gentiluomini ed ottocento fanti, benchè con pernizioso consiglio, perciocchè se avesse messa nella terra tutta la fanteria che era appresso di lui, la quale passava il numero di due mila, non avrebbe poi avuto necessità di tentare ruinosamente il soccorso, e se non impegnava la nobiltà nel circuito di quelle mura, sarebbe stato così forte di cavalleria, che, col rompere le strade, gli avrebbe necessitati a levarsi; ma nelle occasioni repentine nè anco alle persone più savie sovvengono tutte le cose.

Entrato il presidio, che ascendeva al numero di mille e cento fanti e di cinquecento cavalli, cominciò ad apparire il difetto, perche non vi essendo capitano di autorità che reggesse il peso della difesa, i baroni e signori del paese che vi erano, con voler tutti comandare, misero tutte le cose in disordine ed in confusione,

di modo che la presenza loro, che sarebbe stata molto propria e molto giovevole alla campagna, riusciva piuttosto di danno che di servizio nella fortezza, e nondimeno conoscendo ciascuno che bisognava tener il nemico lontano dalle mura, si diedero a ridurre in buona forma alcuni rivellini, i quali erano fuori del recinto de' ripari, per trattenere l' approssimarsi de' nemici per qualche giorno; ma anco in questa parte appariva il difetto del presidio, perchè i nobili non si curavano di mettere la mano all' opera, ed i fanti, essendo pochi rispetto al bisogno del lavorare, andavano lente tutte le provvisioni.

Accampossi l'esercito spagnuolo sotto a Dorlano il quintodecimo di di luglio, e la medesima sera Valentino monsignore della Motta, il quale esercitava il carico di maestro generale del campo, volendo riconoscere da vicino la piazza per risolvere da qual parte fosse più a proposito di attaccarla, colto da un' archibugiata nell'occhio destro passò da questa vita: capitano che da piccoli e bassi principi passando per tutti i gradi della milizia era con chiarissima fama di esperienza e di va-·lore asceso all' eminenza de' carichi più riguardevoli e de' più importanti comandi. Fu'dal conte di Fuentes destinato a sostenere il suo luogo Cristiano monsignore di Rono, il quale con la sagacità sua, ch' era grandissima, aggiunta al valore ed all'esperienza di molti anni, s' era messo appresso degli Spagnuoli in somma riputazione, e per consiglio suo innanzi a tutte le cose si cominciò a fortificare gli alloggiamenti dell' esercito, ed a serrare con forti e con mezze lune gli aditi delle strade, così per impedire i soccorsi che si sforzassero di entrare nella terra, come per assicurare il campo non molto grosso dalle molestie e dagli assalti improvvisi de' Francesi.

Finiti questi lavori, restava a deliberare da qual parte si dovesse assalire la piazza, perciocche molti erano di parere che si dovesse assalire prima il castello, con la presa del quale si renderebbe molto facile l'acquisto della terra, e molti altri giudicando difficile l'espugnazione del castello, consigliavano che prima si occupasse la terra per facilitarsi l'adito ad oppugnare il castello. Ma dopo lunga consultazione restò superiore una terza opinione portata da monsignore di Rono, che si dovesse assalire la terra da quella parte ov' ella si congiunge col castello; perchè nel medesimo tempo si farebbe breccia alle mura della città, e si leverebbono parte delle difese della fortezza. Consigliava il medesimo la qualità del sito, il qual per rispetto del fiume Oisa, che vi passa, era più facile a ridurre in difesa, onde le batterie resterebbono tanto più munite e spalleggiate da qualsivoglia impeto che facessero il conte di San Polo ed il Duca di Buglione, i quali già si sapeva che radunavano con gran diligenza le forze loro per soccorrere la nobiltà, che poco avvedutamente avevano riuchiusa in quella terra.

Occorreva al primo impeto dell' oppugnazione una mezza luna fabbricata fuori de' ripari per coprire la fossa che separa la terra dal castello, la quale essendo di semplice terreno, ma per la lunghezza del tempo tenacemente conglutinato, poco temeva le percosse dell' artiglieria; per la qual cosa monsignor di Rono provato il poco frutto che facevano nel batterla, si mise a lavorare due trincee per condursi coperto dall' offese così della città come della rocca, e le sboccò vicino alla mezza luna non più che un tiro di mano, e mentre i difensori credono ch' egli sia per condursi con le medesime fin su la fossa, fece improvvisamente dall' una

DAVILA YOL. IY

e dall'altra uscire due squadroni preparati, uno d'Itatiani e l'altro di Valloni, i quali parte arrappandosi su per il terreno, parte appoggiandovi le scale salirono così velocemente sul parapetto, che si azzuffarono e si mescolarono co' difensori innanzi che dalle artiglierie della rocca potessero essere offesi.

La pugna fu breve ma valorosa, perchè i difensori erano tutti soldati d'esperienza, e nondimeno l'esser colti come improvvisi fu cagione, che dopo aver combattuto un quarto d'ora, superchiati dal numero molto maggiore fossero costretti a ritirarsi salvandosi su la strada coperta, ch' era fuori del fosso della terra. Monsignore di Rono, entrato nella medesima mezza luna. commise al terzo della Berlotta che si coprisse e si fortificasse in quel sito, avendo disegnato servirsi del medesimo posto per piantarvi la batteria. Erano solleciti e diligenti i Valloni a fortificarsi, ma non erano men pronti quei, della terra ad impedire il lavoro; perciocchè con tre sagri, ch'erano sopra una piattaforma della città, e dall'altra parte con le artiglierie del castello. battevano di maniera il posto ove si travagliava, che la strage degli uomini era grandissima, e tuttavia lavorando a vicenda 'ora gl' Italiani, ora gli Spagnuoli. ed ora i medesimi Valloni, finalmente la mezza luna fu ridotta in difesa, e in essa si piantarono sette colubrine che battevano le difese del castello, e sei cannoni che percotevano le mura della terra, di modo tale che avendo battuto continuamente due giorni, le cose erano ridotte in termine d'aprire due trincee nella contrascarpa, con le quali accostandosi si potesse avanzarsi all' assalto.

Ma in tanto il conte di san Polo ed il Duca di Buglione avendo chiamato l'ammiraglio di Villars con le forze di Normandia erano intenti a soccorrere quella piazza, non tanto per l'importanza sua, quanto per il rispetto del gran numero di nobiltà che v'era rinchiusa dentro: e, benchè l'esercito che avevano non fosse molto numeroso, si confidavano nondimeno nella nobiltà che conducevano seco di poter mettere soldati e munizioni nella città, sforzando da qualche parte le guardie, benchè diligenti e ben fortificate, de' nemici.

Disegnava di entrare nella terra il signor di Sessavalle con mille fanti e con ventiquattro carra di mupizione, e fare che nel medesimo tempo i quattrocento gentiluomini, ch' erano in Dorlano, si ritirassero all'esercito, nel quale oltre la fanteria erano mille e dugento corazze e seicento archibugieri a cavallo; e perchè il circuito e l'entrate della città erano ineguali, e parte di qua, parte di là dal fiume, il quale si passa nondimeno in molti luoghi senza difficoltà per la bassezza sua, aveano determinato dividersi in tre squadroni, e comparire da tre parti, per tenere diviso, ed occupare in diversi luoghi il nemico, Consultossi tra loro la sera del vigesimoterzo di di luglio quello che si dovesse operare, ed il conte di san Polo era d'opinione, alla quale assentivano il marchese di Belin ed il signore di Sessavalle, che si dovesse aspettare il Duca di Nevers, il quale destinato dal Re alla cura ed alla sopraintendenza delle cose di Picardia era di già vicino, parendo loro temerità il tentar ora con grandissimo pericolo quello che fra due giorni con maggiori forze e con più speranza di buona riuscita si poteva tentare; ma il Duca di Buglione, antico emulo del Duca di Nevers, non solo per la diversità della religione, ma anco per l'opinione di prudenza, al primo luogo. della quale scambievolmente aspiravano e l'uno e l'al-

tro, non poteva sentire che si aspettasse la sua venuto, e che a lui si riservasse quella gloria, che dal levar l'assedio, o dal soccorrere la piazza egli pretendeva che risultasse in sè stesso, ed avendo tirato l'ammiraglio nella sentenza sua, sece quasi ssorzatamente deliberare che la mattina seguente si dovesse tentar la fortuna.

All' incontro il conte di Fuentes conoscendo che tutta la speranza de' Francesi poteva consistere nel tenerlo distratto in molti luoghi, deliberò di avanzarsi tre miglia ad incontrarli per potere con tutte le forze unite opporsi al tentativo loro, e lasciato Ernando Telles Portocarrero alla guardia della batteria con mille e dugento fauti, e Gasparo Zappogna con altri mille alla difesa degli alloggiamenti e de' forti, egli con tutto il restante dell' esercito si avanzò su la strada per la quale venivano i nemici. Guidava la vanguardia il Principe di Avellino, nella quale erano due squadre di cavalli una di Valloni e Fiamminghi, e l'altra d'Italiani, ed al fianco di esse due maniche di archibugieri Spagnuoli. Seguivano il Duca di Omala e monsignore di Rono con due squadroni di fanteria, i quali avevano nella fronte ciascuno quattro pezzi di artiglieria da campagna, ed in ultimo era collocato il resto della cavalleria con la persona del conte, ed a canto a lui un battaglione di Tedeschi. Dall'altra parte guidavano la vanguardia l'ammiraglio ed il Duca di Buglione; era il conte di san Polo nella battaglia, ed a canto a sè aveva monsignore di Sessavalle con i fanti che dovevano entrare in Dorlano, ed il marchese di Belin guidava il retroguardo.

Era il vigesimoquarto di di luglio vigilia dell'apostolo san Jacopo vicino al mezzogiorno, quando gli eserciti marciandosi scambievolmente incontro furono in vista l' uno dell' altro, e senza dilazione di tempo la vanguardia Francese assalì con grand' impeto le due squadre di cavalleria de' nemici, delle quali quella dei Valloni, ch' era su la man manca, urtata e disordinata dall'ammiraglio, prese manifestamente la fuga, ma quella d' Italiani ov' era il Principe di Avellino sostenne lungamente l'impeto feroce del Duca di Buglione, sin tanto che approssimandosi per fianco l'ammiraglio, che aveva rotti e cacciati i nemici, fu costretta anch' essa, benchè senza mettersi in disordine, di andarsi ritirando; ma sopravvenendo le maniche di archibugieri Spagnuoli, s' attaccò un furioso conflitto, tanto più che i cavalli Valloni, tornati a riordinarsi, aveano similmente voltata la fronte, e combattevano con non minore ardire degli altri. Intanto il signore di Sessavalle, avanzandosi fuor di mano per inviarsi a Dorlano, urtò in uno degli squadroni di fanteria che seguivano, condotto dal Duca d'Omala, e si cominciò fra loro non men feroce battaglia che fira la cavalleria si facesse; ma il signore di Rono, come vide urtarsi coraggiosamente questi squadroni, egli con quello che guidava, volgendosi di buon passo alla man destra, occupò un' altura ch' era per fianco a' fanti di Sessavalle, e percotendogli dal sito superiore con le artiglierie da campagna, ed indi assalendoli con due maniche di moschettieri ch' erano nella fronte de'suoi, ne fece così grande strage, che morto il signore di Sessavalle ed il colonnello san Dionigi, e perdute tutte l'insegne, i fanti Francesi si dispersero senza più poter mettersi insieme, ed i carri e le munizioni restarono in potere degl'inimici.

Intanto il conte di Fuentes avanzandosi in luogo rilevato, dal quale scopriva la varia fortuna de' suoi, spinse due squadre di cavalli in aiuto del Principe di

Avellino, e monsignore di Rono ed il Duca d'Omala rimessi gli ordini de'loro squadroni, s'avanzayano uno per parte pel luogo del conflitto; per la qual cosa il Duca di Buglione conoscendo l'opportunità di cedere alla fortuna, senza volersi avventurare di vantaggio, si ritirò con poca perdita alla volta della battaglia, con la quale il conte di san Polo riservandosi intatto, non s' era mescolato nel fatto d'arme, ma l'ammiraglio, il quale molto più ferocemente s'era da principio azzuffato con il maggior numero de' nemici, avendo veduti cadersi morti dinanzi il signore d'Argenvillieres governatore d'Abevilla e il signore d'Acquevilla governatore di Ponteo di Mare, il capitano Perdriel e più di dugento gentiluomini di Normandia, benchè più tardi e con maggior fatica, avrebbe preso partito anch' egli di ritirarsi, se dalla pietà e dall'ardire non fosse stato di nuovo chiamato nel mezzo della battaglia, perciocchè vedendo il giovane signore di Montignì suo nipote con quindici o venti de'suoi familiari totalmente impegnato ed aspramente perseguitato dalla fanteria Spagnuola di Antonio Mendozza, richiamando i suoi che già si ritiravano, voltò furiosamente il cavallo per dispegnarli, ma circondato dagli archibugieri Spagnuoli, e toltogli il passo dalla cavalleria Italiana e Vallona, valorosamente combattendo e ferito in molti luoghi, cadde finalmente da cavallo, e benchè egli palesando il suo nome offerisse cinquantamila scudi di taglia, fu nondimeno a sangue freddo ucciso da un soldato Spagnuolo. ed un altro per levargli un ricchissimo diamante senza alcun riguardo gli tagliò il dito, per il qual delitto furono ambedue dalla severità del conte di Fuentes fatti morire. Restarono morti appresso a lui tutti quelli che lo seguivano, benchè disperatamente combattendo facessero la vittoria molto sanguinosa a' nemici.

Il Duca di Buglione o giudicando maggior servizio del Re il salvare il restante di quell'esercito, o pure mosso da mala volontà verso l'ammiraglio, come molto religioso e cattolico, persuase al conte di san Polo, il quale come giovane si riportava alla sentenza de' più vecchi, che senza fare altra prova di ricuperarlo si riducesse la battaglia in sicuro; ma il marchese di Belin, detestando questo consiglio, si spinse col retroguardo per soccorrere al pericolo dell'ammiraglio, e nondimeno essendo incontrato in quattro squadre di lance, che il conte di Fuentes gli aveva spinte contra, non ebbe forza di resistere all'impeto loro, e rotto e dissipato in un momento, salvandosi gli altri con la fuga, egli ed il signore di Lonchiamp restarono prigioni de' nemici; e questo fu uno di quegli abbattimenti, ne' quali si fece chiarissima prova, che le corazze nella campagna sono di gran lunga inferiori all'impeto delle lance. Fu maggiore il danno che riceverono i Francesi in questo conflitto per la qualità, che per il numero de'morti, perciocchè la somma non arrivò in tutto a seicento, ma la maggior parte gentiluomini e persone di nome, delle quali era composto tutto l'esercito, il che fece migliore la scusa del Duca di Buglione, che aveva salvato il restante; benchè fosse costantissima opinione, che se tutti gli squadroni entravano nella battaglia ad un tempo, o s' egli pertinacemente combattendo avesse chiamato il conte di san Polo con la gente fresca in suo aiuto, o si sarebbe messo il soccorso in Dorlano, o almeno si sarebbono ritirati senza ricevere così gran danno. Dal canto degli Spagnuoli morirono pochi, e tutte persone oscure, e fra' feriti si connumero solamente Sanchio di Luna.

Mentre si combattè fra gli eserciti non erano stati

a bada gli assediati di Dorlano, perchè sentito il romore vicino del conflitto erano bravamente sortiti ad assalire le trincee, nelle quali avendo ritrovato i posti ben fortificati, e tutte le guardie con l'armi in mano, furono non meno valorosamente rispinti, benchè in questo combattimento non ricevessero molto danno. Il conte di Fuentes tornato vittorioso all'assedio, e libero dal timore d'essere più molestato da' Francesi, si mise con tutto lo studio a sollecitare l'oppugnazione, alla quale benchè rispondessero i difensori con animo e con valore molto riguardevole, non corrispondevano però di consiglio e d'esperienza, di modo che appariva manifestamente che la terra sarebbe, benchè con molta strage, pervenuta in potere degli Spagnuoli.

Fecero il giorno vigesimottavo gli assediati una numerosa sortita nel caldo del mezzogiorno, e perchè trovarono la fanteria pronta ed apparecchiata alla difesa, dopo lungo combattere furono ultimamente costretti di ritirarsi, il che mentre fanno con passo lento e senza segno di fuga, assaliti dalla cavalleria e percossi furiosamente per fianco perderono molti de'loro, e di tutta carriera furono rimessi sino alla contrascarpa. Il giorno seguente avendo l'artiglierie, non solo battuto le mura della città, ma fatto breccia ancora in un angolo del castello, il conte fece dare l'assalto, e per dividere gli animi e le forze de'difensori, spinse le fanterie nell'un luogo e nell'altro. Al castello assalirono gli Spagnuoli, alla terra i Valloni, e poco dopo gl'Italiani entrati in ambedue le trincee rinforzarono la battaglia.

Appari in questa occasione chiarissima la virtù d'Ernando Telles Portocarrero, il quale essendo salito prima sopra la rottura del castello, vi combattè con tanta ferocia, che morto il conte di Dinan, il quale da quel

canto aveva la cura della disesa, e riversato e rotto lo squadrone di quei di dentro, restò con grandissima strage presa ed occupata la rocca, dalla quale calando gli assalitori senza trovar nè ostacoli nè impedimenti di trincee o di casematte, perchè l'imperizia o la discordia de' difensori non aveva permesso che vi si fabbricasse alcun riparo, occuparono impetuosamente anco la terra, nella quale per vendetta della strage d'Han, il cui nome altamente risonava nella bocca di ciascheduno, furono senza riguardo nell'impeto del combattere tagliati a pezzi quanti v'erano dentro, sicchè appena di tanto numero di gentiluomini e di soldati, il signore di Harancurt ed il signore di Gribovalle con quaranta soldati restarono prigioni, rimanendo morti sul campo il castellano Ronsoi, i signori di Framecurt e di Provilla che avevano carica principale, più di trecento altri gentiluomini e più di seicento soldati. La terra fu saccheggiata nel calore della presa, e restò alla discrezione de' soldati sino alla sera, che si riceverono prigioni quegli che s'erano ritirati alla sicurezza delle Chiese.

Il conte di Fuentes, ottenuta così piena vittoria, si diede a risarcire la ruina delle mura, ed a distruggere i lavori di fuori, e dato il governo della piazza al Portocarrero, che con tanta laude s'era adoperato nell'espugnarla, si mise con grandissima sollecitudine a far le provvisioni per andare all'assedio di Cambrai, non vollendo perdere inutilmente quella prosperità che gli dimostrava il viso della fortuna.

Era intanto arrivato all'esercito mezzo disfatto e tutto spaventato il Duca di Nevers, il quale benchè si sforzasse dissimulare gli errori ch'erano stati commessi, abboccatosi nondimeno col conte di san Polo e col Duca di Buglione a Piquigni, non potè contenersi di dir loro

che nel consultare erano stati troppo arditi, e nel ritirarsi troppo prudenti, dalle quali parole e dall'antica emulazione disgustato il Duca di Buglione si partì dall'esercito, ed il conte di san Polo medesimamente poco soddisfatto si ritirò a Bologna, restando in una testa sola il peso e la cura della difesa. Il Duca di Nevers preso il governo dell'esercito, benchè ridotto a debolissimo stato, si mise in Amiens il secondo giorno di agosto per assicurare quella città, la quale dalla vicina strage di Dorlano era in grandissimo spavento; e, perchè i cittadini concorsi popolarmente a lui gli dimostrarono d'essere in gran timore, che la città di Corbia non molto distante dalla parte dov'erano i nemici non pervenisse in poter loro, egli promise d'entrarvi il giorno seguente con la persona propria, e così lasciato in Amiens il giovane Duca di Retelois suo figliuolo, passò senza dilazione a Corbia, nella qual terra benchè debole, s'andò mettendo all'ordine per ricevere il campo Spagnuolo, se pur s'incamminasse a quella volta; ma il giorno seguente il conte di Fuentes, che non era più che sette leghe discosto, levato il campo da Dorlano, s'avanzò in un alloggiamento vicino alla città di Perona, per la qual cosa il Duca partito con tutte le genti da Corbia, andò ad alloggiare ad Arbonier per entrare la medesima notte in Perona. Passarono il quinto giorno gli Spagnuoli vicino alle mura di quella terra, marciando alla volta di san Quintino, per •il che il Duca chiamato dal Visconte d'Auchi che v'era dentro, vi si condusse la mattina del sesto giorno, nel quale il campo nemico fece alto nel medesimo alloggiamento, e vi dimorò quattro giorni, per fare d'ogni intorno provvisione di vettovaglie, e l'undecimo giorno di agosto accostandosi quattro miglia vicino alla città di

Cambrai, palesò il suo disegno d'assediare quella terra, liberando tutte l'altre dal sospetto nel quale erano state.

H Maresciello di Balagni, ch' era in Cambrai, conoscendovisi debole di soldatesca, e melto più odiato dagli abitanti, i quali non potevano tollerare il suo dominio, e non avendo oltre di ciò modo alcuno di far le paghe, e di sostenere la soldatesca, sollecitò il Duca di Nevers con quattro corrieri spediti l'un dopo l'altro, che dovesse soccorrerlo di genti, ed accomodarlo di qualche quantità di danari, significandogli la poca fidanza che avea nel popolo, ed il molto timore ch' era nel presidio per la fama della strage ch' era succeduta a Dorlano.

Il Duca di Nevers chiamato il consiglio de' capitani stette lungamente dubbioso s'egli dovesse entrare con la propria persona in Cambrai, perchè dall' un canto la gelosia di conservare quella città, e la gloria del difenderla lo stimolavano a passarvi, e dall'altro la necessità di adoperarsi per riordinare l'esercito e per augumentarlo, ne lo disconsigliava; ma essendo tutti i capitani concordi ch'egli non dovesse impegnarsi, poichè speravano che Balagni dovesse supplire al bisogno del comando dentro alla terra, e la sua presenza sarebbe sommamente necessaria per apparecchiare il soccorso, deliberò di mandarvi Carlo Duca di Retelois suo figliuolo con quattrocento cavalli e con quattro compagnie d'archibugieri, i quali perchè potessero marciare spe-.ditamente mise tutti a cavallo. Mandò in compagnia del figliuolo i signori di Buchì e di Trumelet, quello mastro di campo di molta esperienza, e questo governatore di Villafranca; diede il comando degli archibugieri al signore di Vautricurt soldato di lunga esperienza, e destinò che dopo il figliuolo entrasse nella città

Monsignore di Vic con cento cavalli e con quattrocento altri fanti, facciocchè potesse supplire al carico della difesa in quelle cose alle quali non potesse attendere, o non arrivasse l'esperienza del Maresciallo di Balagni, all' ubbidienza del quale s'inviavano tutte le genti.

In questo mentre il conte di Fuentes, accolti cinque mila fanti mandati dalle provincie confinanti sotto il Principe di Chimai, ed un reggimento di Valloni assoldati da Lodovico di Barlemont Arcivescovo di Cambrai, s' era accostato alla terra il giorno decimoquarto, ed avea cominciato a serrare incontanente i passi al soccorso ch' egli giudicava dovere sopravvenire, dalla quale diligenza non ritardato il Duca di Retelois si pose alla ventura per entrare nella città, ed avendo camminato tutta la notte comparve nel far del giorno su la pianura che circonda largamente la terra d'ogn' intorno.

Il suo comparire di giorno, contro quello che disegnava, fu cagionato non solo da una grandissima pioggia che fece quella notte, ma molto più perchè passando certa acqua nel villaggio d'Anna sopra un ponte di legno, una parte d'esso era caduta, onde gli convenne far alto, sin tanto che di tavole e di travi tumultuariamente fosse rifatto il ponte, per la qual cosa gli Spagnuoli, che avevano avuto tempo e d'essere avvisati e di montare a cavallo, all'arrivo del Duca si trovarono nella pianura aspettandolo con bell' ordine su la diritta strada. Tenne egli la briglia quando scoperse i nemici, non ben certo di quello che si dovesse fare, ma la guida che lo conduceva pratica del paese gli dimostrò, che fra la cavalleria nemica ed una porta inferiore della città era una strada concava e dirupata, la quale non si poteva così facilmente passare; sicchè voltandosi a quella parte pervenirebbono sotto le mura

della terra innanzi ch' essere sopraggiunti da' nemici, a' quali conveniva prendere lunga volta per non impedire sè stessi nel concavo della strada, per la qual cosa il Duca postosi coraggiosamente alla testa della sua gente, uscì della strada maestra, e declinando a mano manca, marciò di buon trotto alla parte ove la sua guida lo conduceva, sperando d'arrivare alla porta senza trovare ostacolo di nemici; ma come si fu accostato assai vicino alla terra, trovò un corpo di guardie di cinquanta cavalli, i quali all' arma che altamente risonava per la campagna, erano posti in ordine per impedirgli la strada, per la qual causa necessitato a combattere, abbassata la visiera, e dato animo a' suoi assalì con tanto impeto, che nel primo incontro ruppe e riversò la truppa de' nemici, senza perdita d' alcuno de' suoi; e fatto velocemente il caracollo, si ristrinse, e nel primo ordine continuò di gran passo il suo cammino; ma non si fu avanzato altri dugento passi, che s'abbattè in un grosso d'altri cento e venti cavalli, i quali investiti con la medesima ferocia senza far molta resistenza convennero ritirarsi.

Intanto il grosso della cavalleria Spagnuola, che l'aveva sin da principio scoperto, s'era mosso con celerità non minore alla sua volta, ma l'impedimento della strada concava, ed il fango della campagna, che per la pioggia della notte precedente era tutta lubrica e sdrucciolosa, trattenne tanto il marciare, che quando le prime schiere arrivarono ad assalire il Duca, già le artiglierie della terra lo difendevano, le quali fulminando con grandissimo impeto, ed infestando tutta la campagna impedirono ch'egli non ricevesse alcun danno, di modo tale, che, entrato nella città, ed accolto con grandissima allegressa di ciascuno, trovò di non aver per-

duto altro che un paggio solo ed una parte non molto importante de' carriaggi, i quali non avendo potuto pareggiare la prestezza degli altri, pervennero in potere degli Spagnuoli.

L'entrata del Duca di Retelois necessitò il conte di Fuentes a stringere più dappresso l'assedio per impedire che non vi penetrasse nuovo soccorso, al che la confortava similmente il bisogno di danari per pagare e per mantenere l'esercito; poichè il Vescovo di Cambrai e le provincie confinanti benche si fossero obbligati contribuirgli cinquecentomila fiorini, negavano nondimeno di farne lo sborso innanzi ch' egli cominciando l'oppugnazione si conducesse sopra la controscarpa, Aggiungevasi l'animo sub ardente portato dalla felicità dei passati progressi, il quale lo incitava ad intraprendere anco sopra il numero e sopra le forze dell' esercito suo, quasi presago, non ostante le molte difficoltà, di prospera riuscita; per la qual cosa, essendo la città di gran circuito, e non potendo supplire con la gente, deliberò di chiudere con forti e con ridotti tutta la parte che di qua dal fiume Schelda, il quale divide la città per il mezzo, è rivolta verso la Francia, giudicando che con l'impedimento delle fortificazioni si potrebbe supplire al difetto, non vi essendo tanta soldatesca nell'esercito che bastasse ad occupare il sito così ampio che comprende lo spazio di molte miglia; ma apparve in questa occasione, com' è apparso in molte altre, che i forti ed i ridotti, se non sono accompagnati da convenevole numero di gente risoluta a menar le mani, non impediscono l'entrata di coloro, che a rischio di qualche cannonata fanno risoluzione di passare; e nondimeno il conte di Fuentes, fatti venire quattromila guastatori dalle provincie circostanti, settantadue pessi di

artiglieria di diversa grandezza, ed un maraviglioso apparato d'istrumenti bellici e di munizioni, pieno d'animo e di speranza si mise a circondare la città per ogni parte, ma da quella particolarmente onde poteva essere soccorsa da' Francesi. Fece fabbricare un forte a guisa di piattaforma infra la porta nuova e quella di San Sepolcro incontro alla parte della città rivolta al Mezzogiorno, il quale capace di mille fanti chiamaron, dal borgo che vi era congiunto, forte di Gniargnì, ed un altro non molto minore ne fece alzare a dirimpetto del luogo, per dove il fiume entra nella città dalla parte rivolta all' Occidente, che nominarono il forte di Premi dal nome similmente dell'aggiacente borgo, e fra l'uno e l'altro di questi erano diciassette ridotti a guisa di sentinelle, ne' quali stavano venticinque fanti per unos ed erano i due forti, e tutto quello spazio che si distendeva tra loro, a guardia del Principe di Chimai, con la gente nuovamente venuta dalle provincie vicine,

Oltre questi posti, infra la porta di Cantimprè e quella delle Selle, piegando al Settentrione, era fabbricato un altro gran forte, a cui posero nome S. Olao, dove con un reggimento di Tedeschi comandava il conte di Bia. Dalla porta delle Selle fino alla cittadella incontra al baluardo Roberto, sito che si estende dal Settentrione all' Oriente, deliberarono di piantare la batteria, onde fra quello spazio si cominciarono a cavare le trincee, e ne fu dato il comando ad Agostino Messia. Il conte di Fuentes con la cavalleria dell' esercito e con due terzi di Valloni era alloggiato in due piccoli villaggi ch' erano alle spalle delle fortificazioni, ed Ambrogio Landriano luogotenente della cavalleria leggiera con quattrocento cavalli e con seicento fanti si pose sopra quella strada che conduce a Perona, tenendo con-

tinuamente molte imboscate in diversi luoghi selvosi per assalire e per impedire il viaggio a coloro, che si arrischiassero di voler tentare l'entrata della terra. Disposte le cose con quest' ordine, si diede principio a cavar le trincee, assistendo al lavoro l'ingegnere Pacciotto ed il colonnello la Berlotta, l'uno per l'ingegno e l'altro per l'esperienza uomini di grandissima estimazione. Ma riusciva difficile sopra ogni credenza il lavoro, perchè ne' luoghi più bassi, ove passa ed inonda il fiume Schelda, si trovava l'acqua così vicina, che non si poteva cavare più d'un palmo, ed i luoghi più alti erano così ghiajosi e sassosi, che non si poteva far progresso senza gran fatica e senza grande intervallo di tempo; e nondimeno i soldati, avvezzi a travagliare, pieni d'animo per le vittorie passate, ed aspirando al sacco d'una città così ricca, travagliavano con pazienza inestimabile, assistendo continuamente al lavoro ora Monsignore di Rono, ora il medesimo conte, sollecitando con le parole, con le promesse e con i donativi la perfezione de' lavori, sicchè il primo di di settembre si sboccarono due capacissime trincee sul bordo della fossa tra il baluardo Roberto ed un rivellino fabbricato a mezzo della cortina.

Chiara cosa è, che se quei di dentro con le sortite e con le contrabbatterie avessero molestato il lavoro, egli sarebbe proceduto con estrema difficoltà, e forse all'ultimo senza frutto; ma ben si conosceva che Monsignore di Balagnì, o era perduto d'animo, o non aveva molto esperienza, perchè per lo spazio di dieci giorni che durò il travagliare degli Spagnuoli stettero i difensori sempre oziosi, senza porgere loro molestia di sorte alcuna, ed il giovane Duca di Retelois, il quale per la tenera età si riportava alla disciplina degli altri, benchè molto dicesse e molto si affaticasse, non poteva, o non aveva credito di muovere gli altri ad operare; di modo che nè anco il giorno ehe si aprirono le trincee, si sarebbe fatta mossa alcuna, se egli medesimo aggiustando una colubrina non l'avesse felicemente tirata contra i nemici, perchè colpì ed imboccò la trincea, dal qual esempio eccitati più i suoi gentiluomini che gli altri tirarono molte cannonate, che fecero qualche danno a' nemici.

Ma opportunamente sopravvenne il giorno seguente. monsignore di Vic" uomo di gran credito e di lunga esperienza, il quale, schifati felicemente tutti gli agguati posti dal Lanchiano, pervenne la mattina del secondo di di settembre vicino alla città con tutta la sua gente a cavallo; e, perchè le guardie della fanteria erano poche e rare, passando tra forte e forte, senza ricever danno dalle artiglierie che tiravano per ogni parte, penetrò senza perdita alcuna presso alle mura della città poco discosto dall' orlo della fossa; ma, mentre si crede d'aver evitati tutti i pericoli, si trovè improvvisamente assalito alla coda da un grosso di cavalleria Italiana, il quale condotto da Carlo Visconte s' era di tutta briglia. avanzato alla sua volta, di modo che per fuggire l' imminente pericolo, poiche già tutto il resto della cavalleria gli era alle spalle, fece smontare incontanente i suoi, e lasciare i cavalli in preda dei nemici, i quali, mentre attendono avidamente a rapirli, gli concessero tanto tempo ch' egli con la maggior parte del suo seguito si potè gettare dentro della fossa, sino alla quale benchè coraggiosamente si spingessero gli Spagnuoli, non poterono nè nuocergli nè impedire che dopo lunga scaramuccia ed infinito numero di cannonate, non pervenisse salvo dentro la terra.

26

Parve che la sua presenza mettesse spirito e cuore nella difesa, perchè la medesima notte lavorando a gara i soldati, si alzarono due piatteforme dietro alla cortina travagliata dai nemici, ed un cavaliere alla gola del baluardo Roberto, ne' quali posti si piantarono molti pezzi d'artiglieria, e si fece una furiosa contrabbatteria con tant' impeto e con tanto danno, che, imboccate l'artiglierie di fuori, scavalcati i pezzi, conquassate le ruote e dissipati i gabbioni, stettero gli Spagnuoli tre giorni senza poter operare cosa che fosse di momento contra la terra. Nel medesimo tempo fece egli lavorare due cave sotterrance, che prosperamente pervenute sotto alla principal batteria la gettarono in aria, e sotterrarono cinque pezzi, fracassando e disordinando tutti gli altri. Nè cessava intanto di fare opportunamente qualche sortita, sebbene il gran numero de' luoghi che conveniva tenere presidiati, non permetteva che le sortite fossero nè frequenti nè numerose.

Contra così valorosa difesa il colonnello la Berlotta, che aveva avuto il carico principale dell' oppugnazione, a favore più di gabbioni che di trincee, benchè con perdita di molti soldati, pervenne finalmente a tagliare la cotrascarpa, ma ella riusciva così alta, che per calare nella fossa era necessario d'adoperare le scale, il che appariva sommamente pericoloso; perchè il fianco del baluardo Roberto, ed una casamatta fabbricata quei giorni nella fossa, ferivano alla scoperta dall' un lato e dall' altro coloro che ardivano di appresentarsi alle scale; per la qual cosa fu necessario fabbricare una batteria di cinque colubrine che battesse l'offese del baluardo, ed alla casamatta quattro giorni continui si combattè disperatamente con quantità innumerabile di fuochi artificiati per occuparla.

Ma il prendere la casamatta per il valore de' difensori riusciva grandemente difficile, e nel fianco del baluardo aveva Monsignore di Vic fatti di maniera sotterrare cinque cannoni, che niun impeto bastava a poter impedire l'offese loro; per la qual cosa deliberarono i capitani di trasportare la batteria in sito più basso a canto alla porta delle Selle, ove lavorandosi con grandissimo ardore di tutto il campo, in due giorni piantarono ventidue cannoni che percotevano la cortina, e per fianco sei grosse colubrine, che, scortinando il fianco del baluardo Roberto, rendevano molto pericoloso a' difensori il potersi fermare, ed adoperare le offese in quel sito. Quasi nel medesimo tempo il colonnello la Berlotta con due altre trincee si portò tanto innanzi, che penetrando copertamente sino alla casamatta costrinse gli assediati di abbandonarla, onde restando libera la fossa cominciarono a tirare le artiglierie, ed a mettere in ordine l'esercito per dare l'assalto.

Travagliava l'animo del conte di Fuentes lo intendere, che il Duca di Nevers fermato a Perona avea ridotti insieme più di quattromila fanti, e sette in ottocento cavalli, con i quali giudicava ch' egli fosse senza dubbio per mettersi a rischio di soccorrere la città, nella quale aveva così gran pegno, quanto era il proprio figliuolo; per la qual cosa, fatte tagliare ed attraversare con gran diligenza tutte le strade, aveva al capo della spianata fatto fabbricare un altro forte, nel quale aveva messo Gastone Spinola con mille fanti, e tutto l'esercito era con mirabil ordine disposto, di tal maniera che sollevandosi ad ogni piccolo movimento tutto in arme, restava la pianura per ogni parte ingombrata vicendevolmente da forti e da squadroni, i quali fiancheggiati dalle loro truppe di cavalli, e con le artiglierie

minute nella fronte, rendevano difficilissimo il poter penetrare nella terra, senza gran pericolo, o senza venire speditamente alla giornata. Ma non meno di questo rispetto affliggeva il Conte il mancamento del danaro, perciocchè le provincie vicine molto più volonterose al promettere, che sufficienti ad attendere, non avevano potuto mettere insieme se non la metà del danaro promesso, del quale si era convenuto spendere una gran parte nel soddisfare le milizie che s'erano abbottinate a Liramonte, acciocche acquetandosi venissero a rinforzo del campo: per la qual cosa procedendo le provvisioni di Spagna con la solita dilazione, era ridotto il Conte in grandissimo affanno del modo di sostenere l'esercito, il quale stando tutto occupato o nell'oppugnazione, o nella guardia dei forti, non poteva allargars; per vivere a discrezione nel paese, ancorchè la stagione dell'anno ed i campi pieni di frutti fossero molto propri al sostentamento degli uomini e de' cavalli.

Aggiungevasi a questi rispetti la difficoltà dell' oppugnazione, la quale e per la fortezza della città, e per
il numero e valore de' difensori, e per la prudenza e
sollecitudine di Monsignor di Vic riusciva così ardua e
pericolosa, che molti consigliavano che si dovesse levare il campo senza perdersi in un' impresa non riuscibile, e senza aspettare la venuta del Re di Francia
che vittorioso nella Borgogna già si sapeva esser mosso
alla volta di Picardia. Ma tra queste difficoltà sorsero
nuovi e non pensati accidenti. Aveva sempre il popolo
di Cambrai, avvezzo a vivere sotto il dominio piacevole
degli Arcivescovi, impazientemente tollerata la signoria
del Maresciallo di Balagni, e tanto più si era accresciuto il rammarico e lo sdegno, dopo che il Re di
Francia, privando la corona del dominio che vi teneva,

l'aveva conceduta in feudo al medesimo Balagni, il quale con animo altiero e con costumi rapaci accresceva in gran maniera la mala soddisfazione de' cittadini. Aggiungevasi a questo male la natura insopportabile di madama di Balagnì moglie del Maresciallo, la quale, partecipe dell' investitura, non solo aggirava e governava a suo modo l'animo del marito, ma con estorsioni, con rapine e con ischerni femminili, e con pessimi trattamenti aveva ridotta la città in universale disperazione: per la qual cosa mentre il campo Spagnuolo cominciò ad aggirarsi in quei contorni, aveva il popolo, sotto colore di dimandare soccorso al Re, spediti a lui due de' più rispettabili cittadini, i quali proposero the se il Re voleva levare il dominio della città al signore di Balagnì, ed incorporarla alla corona di Francia, essi a proprie spese avrebbono pagato il presidio, e l'avrebbono difesa e mantenuta contra l'oppugnazione degli Spagnuoli, senza che il Re ne sentisse dispendio nè gravezza di sorte alcuna; la qual richiesta essendo stata rigettata per opera di madama Gabriella smisuratamente amata e favorita dal Re, erano essi ritornati, e con mettere il negozio in disperazione avevano finito di concitare e di efferare l'animo di ciascheduno.

In questa mala disposizione degli animi sopravvenne la necessità dell' assedio, nel quale essendo mancato totalmente il danaro, il signore di Balagni prese espediente di fare stampare certa moneta di puro rame ordinando con pubblico proclama, che ognuno la dovesse senza dubitazione ricevere, per dovergli poi esser cambiata, liberata che fosse la città dall' oppugnazione presente; ma molti rendendosi difficili ad accettarla così perchè non si sapeva qual esito dovesse sortire l' assedio, come perchè poco si fidavano della fede di Balagnì, fu-

rono cagione ch' egli e la moglie usassero molte violenze per fare ubbidire il loro decreto, dalle quali esasperato il popolo, presa l'occasione ch'essendo fatta la breccia tutta la soldatesca stava in diversi luoghi disposta su la muraglia, si sollevò tumultuosamente in arme, e s'impadronì prima della piazza guardata da dugento Svizzeri, e poi della porta di san Sepolcro, che come più lontana dal travaglio era poco guardata, e spedirono due de' principali cittadini a trattare di arrendersi con certe condizioni. Questi capitati allo squadrone del Principe d' Avellino, furono da lui mandati al conte di Fuentes, il quale assicurato dal medesimo Principe, che i borghesi s' erano veramente impadroniti della porta di san Sepolcro, fece fermare la batteria, ed attese a trattare con i deputati.

Intanto monsignor di Vic sentito il romore s'era condotto alla piazza, procurando con efficaci parole di placare il tumulto, e d'acquetare l'animo de' cittadini, poichè con la forza non si potevano costringere, essendo in grandissimo numero, d'animo feroce e ben armati, e, quel che più importava, padroni già non solo di tutte le strade, ma d'una porta ancora, per la quale potevano introdurre a loro beneplacito il campo Spagnuolo; ma le parole sue non fecero frutto alcuno, di modo che accomodandosi egli alla necessità del tempo, gli esortò a trattar posatamente con gli Spagnuoli, e ad assicurare bene le cose loro, per non incorrere nel precipizio del sacco, come suole bene spesso succedere a quelli i quali mentre trattano l'accordo rallentano la difesa. Questo diceva e persuadeva egli al popolo, perchè desiderava prolungare il tempo per poter intanto ritirare i suoi soldati dentro alla cittadella. Dopo il ragionamento suo sopravvenne madama di Balagni, la quale con animo virile fece al popolo un lungo ragionamento, ma la presenza sua più presto eccitava che acquetasse il tumulto; di modo tale che a pena i soldati s' erano ridotti nella cittadella, quando il popolo cominciò ad aprire l'adito della porta.

Sopravvennero i deputati nel medesimo tempo con le capitolazioni sottoscritte dal conte di Fuentes, nelle quali si conteneva in sostanza, che la città fosse libera dal sacco, ed avesse perdono generale di tutte le cose passate: che ai cittadini si conservassero i loro antichi privilegi, e rimanessero sotto l'ubbidienza dell'Arcivescovo come solevano essere prima; le quali capitolazioni essendo accettate dal popolo, entrarono senza dilazione nella città Gastone Spinola ed il conte Giovan Jacopo Belgiojoso con trecento cavalli, e dietro a loro Agostino Messia con i fanti Spagnuoli, e senza tumulto o danno alcuno de' terrazzani s'alloggiarono nella piazza. La sera medesima entrarono l'Arcivescovo ed il conte di Fuentes ricevuti con grandissima allegrezza de' cittadini. i quali godevano di vedersi dopo lo spazio di molti anni liberi dallo strazio di una insolente dominazione, e ritornare all'antico modo di governo e di signoria.

Erano intanto ritirati i Francesi in cittadella con risoluzione di volerla difendere lungamente, ma presto s'accorsero della fallacia del loro disegno, perciocche aperti i magazzini de' grani e delle altre vettovaglie a pena si trovò da vivere per due giorni. Procedeva questo non pensato disordine da madama di Balagnì, la quale, non meno imprudente che avara, aveva secretamente dal marito venduto tutto quello che nelle munizioni si ritrovava; di modo tale che avendo il conte di Fuentes mandato ad intimare a' difensori, che s' arrendessero innanzi che si piantassero l' artiglierie, essi

vedendo di non si poter sostenere, con maraviglia di chiunque non sapeva il mancamento, e con istupore del medesimo Conte, accettarono il partito di arrendersi con certe capitolazioni da loro proposte, le quali, mostrando il Conte di portar rispetto all' età del duca di Retelois, ed al valore e riputazione di monsignore di Vic, ma veramente per non difficoltare a sè stesso l'acquisto del castello, furono da lui largamente concedute.

Furono le condizioni, che la cittadella fosse conseguata nelle mani del conte di Fuentes con tutta l'artiglieria e munizione da guerra, e che all'incontro egli fosse in obbligo di fare smantellare fra sei giorni il castello di Clerì preso poco prima da' suoi: che il duca di Retelois, il maresciallo di Balagnì, monsignore di Vic e tutti gli altri signori, capitani, gentiluomini e soldati di qualsivoglia nazione potessero uscire, marciando in ordinanza con balle in bocca, micce accese, insegne e cornette dispiegate, e perciò fossero restituite loro anco quelle ch' erano restate nella città, e che potessero camminare al viaggio loro col suono delle trombe e de' tamburi: che sarebbono restituite le armi, i cavalli e le bagaglie della gente da guerra ch'erano restate nella città, e mancando alcuna cosa sarebbe pagato il valor di essa a quel prezzo che accordassero dall'un canto monsignore di Rono ed il maestro di campo Messia, e dall' altro i signori di Buhì e di Vic: che similmente potessero uscire madama di Balagnì con tutte le altre donne, gli ammalati, i feriti, i cortigiani e servitori di qualsivoglia persona; che i prigioni fossero liberati senza taglia; che i debiti che avesse il signor di Balagnì o per ragione della moneta o per altro, s' intendessero tutti rimessi, nè perciò potesse esser molestato, o trattenute le sue bagaglie: che tutto quello che il detto Maresciallo, la moglie, i figliuoli, i capitani, gli ufficiali e servitori suoi avessero operato per lo passato, fosse sopito e condonato, nè perciò potesse alcuno di loro essere ricercato o dal Re cattolico, o dalla Cittadinanza di Cambrai.

Queste condizioni si conclusero il settimo giorno di ottobre, e si eseguirono il nono, nel quale uscirono tutti nel modo deliberato conducendosi alla volta di Perona. Sola madama di Balignì disperata non meno di . dover lasciare il principato, che della trascuraggine sua, per la quale erano necessitati di arrendere la cittadella, essendo per il travaglio dell'animo gravemente infermata, e negando a sè medesima non solo i rimedi, ma gli alimenti ancora, innanzi che venisse l'ora del partire uscì miseramente di questa vita. Il conte di Fuentes, ottenute con tanta felicità così segnalate e numerose vittorie, per le quali risonava chiarissimo il nome suo, vedendo la gente sua dalle fatiche passate stanca e disordinata, e ritrovandosi per la strettezza del danaro in grandissima difficoltà di soddisfare al debito delle paghe, deliberò di disciogliere l'esercito, e dividerlo in diversi luoghi alle stanze; tanto più quanto la stagione era vicina alle pioggie solite dell'autunno, e che il Re di Francia s'aspettava con l'esercito vittorioso in Picardia; per la qual cosa, messi nella cittadella di Cambrai cinquecento fanti Spagnuoli sotto il comando di Agostino Messia, e lasciati nella terra per sua difesa duemila fanti Tedeschi, diede la libertà del governo all'Arcivescovo nel modo che si soleva reggere la città innanzi che pervenisse in potere del duca d'Alansone, ed egli, divise le fanterie per le terre d'Artois, di Henaut e di Fiandra, si condusse nella città di Brussel-

les in tempo che di già il Re di Francia s' era condotto con la maggior celerità che aveva potuto nella città di Compiegne, grandemente afflitto delle avversità che avevano patite i suoi, per le quali non solo era mesta e lugubre tutta quella provincia, ma sino la città di Parigi era già piena di timore e di spavento, vedendo gli Spagnuoli scorrere vittoriosi paese così vicino.

Questi erano i progressi delle armi tra' Francesi e Spagnuoli a' confini della Fiandra, ma erano state quest'anno non meno prospere le cosè della guerra per la medesima parte nella provincia di Bretagna, benchè ancora sotto nome della lega si maneggiassero; perciocchè il duca di Mercurio, sebbene non era del tutto concorde con gli Spagnuoli, valendosi nondimeno della loro spalla nelle cose ch' erano di comune interesse, e tenendo le principali piazze di quella provincia, ed a sua devozione il maggior numero della nobiltà del paese, impediva tutti i progressi al maresciallo d'Aumont ed a monsignore di San Luc, i quali governavano la parte reale; ed ancorchè per il più s'occupassero in correrie ed in fazioni di poco momento, nelle quali variava bene spesso la fortuna, la somma nondimeno delle cose inclinava sempre a favore del Duca, di modo tale che egli avea quasi ridotta tutta quella provincia in suo potere, il che tanto più facilmente gli andava succedendo, perchè il maresciallo d'Aumont, mentre attende infruttuosamente all'oppugnazione del castello fortissimo di Compera, ferito d'un' archibugiata sotto al gomito sinistro, che gli spezzò ambedue gli ossi, passò da questa vita; per il che monsignore di San Luc, a cui era restato il comando, benchè cavaliere di gran valore, nè per l'autorità della persona, nè per la dignità del carico poteva pareggiare la riputazione con la quale dal Maresciallo si sosteneva la precipitosa inclinazione delle cose: al che s'aggiunse, che avendo il Re conferita la dignità di maresciallo in monsignor di Lavardino, che San Luc aspettava doversi conferire a lui, restò poi dalla mala soddisfazione dell'animo molto raffreddato nell'operare, sicchè fu necessario che il Re chiamandolo a sè, gli desse speranza di ascendere a quei gradi che alla virtù sua parevano convenire: per le quali mutazioni le cose della guerra da quella parte camminavano poco felicemente.

Ma se le cose della lega parevano alquanto prospere nella Bretagna, le avversità sopravvenute nel Delfinato avevano ridotto lo stato suo in ultima ruina. Teneva il duca di Nemurs in quella provincia la città di Vienna, nella quale s'era ritirato dopo la perdita di Lione, ed avendo ben munita la terra ed il castello di Pipet a lei vicino con cavalleria Francese e con fauti Italiani molestava del continuo il contado di Lione, rompendo le strade e togliendo il commercio che quella città mercantile ha con le provincie vicine, onde avea ridotto con la fierezza sua e con la diligenza in tanto timore i Lionesi, che sin dal principio dell' anno aveano richiesto al Re soccorso tale che fosse bastante a liberarli dalla strettezza nella quale si trovavano ridotti.

Ma il Re occupato nelle cose di Borgogna ordinò al duca di Momoransì, già dichiarato da lui gran Contestabile, che scendendo di Linguadoca andasse contra il duca di Nemurs in aiuto della città di Lione, il che preparandosi egli di fare, Nemurs non si conoscendo sufficiente a resistere ed a mantenersi da sè stesso, deliberò di ricorrere per aiuti al Duca di Savoia ed al Contestabile di Castiglia, per facilitare i quali determinò di passare personalmente a Torino ed a Milano,

e lasciò il signore di Disemieux colonnello di fanteria e stretto suo confidente al governo delle genti sue e della città di Vienna; ma essendo il contestabile di Momoransi sopravvenuto molto prima di quello che il Duca s'era persuaso, e, unite le forze sue con quelle di Alfonso Corso, instando ferocemente a' suoi danni, Disemieux, o seguendo, come suole la maggior parte degli uomini, l'inclinazione della fortuna, o non giudicando le sue forze sufficienti a resistere, convenne segretamente di dare al Contestabile la città di Vienna, purchè le genti del duca di Nemurs fossero lasciate partire senza molestia, e permesso loro il ritirarsi in Savoia; e, acciocchè riuscisse più facilmente il disegno, senza che i capitani del presidio, o gli ufficiali della terra potessero opporsi al suo pensiero, diede occultamente il castello di Pipet in mano di Alfonso Corso, e poi chiamato improvvisamente il Contestabile ad una delle porte della terra guardata da' suoi confidenti, significò nel medesimo tempo a' capitani ed essere il nemico alle porte, ed aver reso il castello, ed aver pattuito d'introdurlo nella città, ed avere convenuto che essi se n'andassero salvi; onde, confusi e spaventati da cosa per innanzi non pensata, e molto più dall' urgenza del fatto, mentre di già il Contestabile era ricevuto nella porta, accettarono senza contraddizione il salvocondotto, e si ritirarono senza essere molestati a' confini del Duca di Savoia. Seguirono tutte le altre terre l'esempio di Vienna, di modo tale che il duca di Nemurs ritornando d'Italia non trovò più luogo alcuno ove potersi fermare, e condottosi ad Auisì, terra di suo patrimonio, oppresso dalla disperazione, cadde in una travagliosa infermità, dalla quale finalmente nell'autunno di questo anno fu condotto alla morte.

Così ridotta tutta la provincia del Delfinato all'ubbidienza del Re, restava accesa solamente la guerra che monsignore delle Dighiere passando l'Alpi avea portata in Piemonte, la quale benchè variasse con diversità d'effetti e con frequenti e valorose fazioni, le quali dalla difficoltà de' luoghi erano rese più sanguinose e più aspre, la somma delle cose nondimeno riusciva di grave danno del Duca di Savoja, nel paese del quale s'esercitavano l'armi.

Nè riuscivano più prospere le cose della lega in Guascogna e nella Linguadoca; perchè il duca di Giojosa, che, dopo la morte del fratello, uscito da' chiostri dei Cappuccini per sostenere il peso di quel governo, s'era vestito l'armi, benchè s'affaticasse di tener unita la nobiltà sotto pretesto di aspettare la deliberazione di Roma, molti nondimeno stanchi della guerra, ed avviliti da tante avversità della loro parte si riducevano giornalmente a riconoscere il Re, ed il parlamento di Tolosa s'era talmente diviso, che una parte de' senatori, chiamando il nome del Re, uscì della città e si condusse a castel Saracino, dove, soccorsi dal duca di Ventador luogotenente del Contestabile nel governo di Linguadoca, e dal maresciallo di Matignone governatore di Guienna, s'era accesa fieramente la guerra; ma inclinando di già e la fortuna e la volontà degli uomini a favore delle cose del Re, si rivoltò prima la città di Rodes con molte castella e molte terre della sua dependenza, e poi tumultuando s'arresero le città di Narbona e di Carcassona principali nella parte della lega, di modo tale che il medesimo duca di Gioiosa era come riserrato entro alle mura di Tolosa, nè si sosteneva con altro che con la prossima speranza dell'accordo, che per l'universale de'collegati si trattava

strettamente dal presidente Giannino; perciocchè il duca di Mena, il quale a questo effetto s'era ridotto in Chialone, dopo che si pubblicò l'assoluzione del Re, la quale aveva con grandissimo pregiudicio delle cose sue voluto in ogni modo aspettare, per dimostrare il fine de'suoi disegni essere stato semplicemente rispetto della religione, e perciò non essere stato da qualsivoglia avversità mai distaccato dalla ubbidienza del Pontefice, libero da questo impedimento, aveva stretto il trattato dell'accordo, nel quale come capo del partito riserbava luogo d'entrare a tutti quelli che volessero seguitarlo.

Sorgevano nel trattato di questa concordia due gravissime difficoltà e grandemente ardue a poter superare; l'una era la grossa somma de'debiti contratti dal duca di Mena, non solo in molti luoghi e con molti mercanti del reame di Francia, ma anco per le condotte di soldatesca con le nazioni Svizzera, Tedesca e Lorenese; perciocchè volendo il duca di Mena che il Re ne facesse il pagamento, e non trovandosi egli di presente il danaro da poter soddisfare, era molto difficile il trovare temperamento a questo fatto, essendo il Duca risoluto di non volere che i suoi beni fossero sottoposti al pagamento, e dall'altro canto non acconsentendo i creditori, nè di trasferire, nè di differire i loro crediti, se non ricevevano la soddisfazione in contanti. L'altra difficoltà era la commemorazione della morte del Re defunto; perciocchè essendo stati negli altri decreti e convenzioni fatte a favore degli altri della lega ch' erano ritornati all'ubbidienza, sempre condonati e rimessi tutti i delitti passati, eccetto quello della morte del Re sempre con parole espresse distinto ed eccettuato, il duca di Mena voleva che si trovasse così fatto temperamento, che dall' un canto non paresse ch' egli ne fosse stato l'autore, e dall'altro non restasse sottoposto all'inquisizione che per l'avvenire se ne potesse fare, acciocche sotto questo pretesto non si prendesse occasione a qualche tempo di far vendetta delle offese passate. Era difficilissimo a sciogliere questo nodo; perchè non solo al Re pareva molto duro il lasciar passare in obblivione un caso così atroce, ed un esempio così pernizioso di attentare contra la persona del Re, ma il Parlamento ancora non era per tollerarlo, e la Regina vedova, la quale molte volte aveva domandata giustizia, era certissimo che si sarebbe opposta.

Queste due difficoltà trattennero che non si concludesse l'accordo di Borgogna, ed il Re, necessitato a passare con prestezza in Picardia, avea condotto seco il presidente Giannino per continuare la trattazione; ma nel moto del viaggio, non essendosi conclusa cosa alcuna, molto meno se ne potè trattare nell'arrivo in Parigi; perchè le cose della guerra con gli Spagnuoli erano ridotte in tanto pericolo, che il Re e tutti quanti i ministri si trovavano con l'animó e col corpo afflitti ed occupati; per la qual cosa convenne al presidente seguitare l'esercito in Picardia, ove il Re s'incamminava con animo di soccorrere la città di Cambrai; ma avendo la presta vittoria degli Spagnuoli levata la necessità del soccorso, il re, condottosi a Folambrè, luogo di delizie fabbricato dal re Francesco I, per godere l'esercizio della caccia, chiamò a sè tutto il consiglio, perchè con maturezza fossero discusse e terminate le cose appartenenti alla pace con il duca di Mena.

Dopo molto trattare e molto contendere, nascendo a tutte le cose ostacoli ed opposizioni, parve più espediente il far venire le prove ed inquisizioni che sopra

la morte del Re erano state fatte dal Parlamento, ed insieme alcuni de' presidenti e de' consiglieri di quella Corte per vedere in che stato di chiarezza esse si ritrovavano, e poter deliberare del modo da tenersi nell'espedizione di questo fatto. Vedute le scritture, e posto l'affare in consultazione, benchè alcuni indizi diversamente apparissero contra diverse persone, non appariva però cosa tale, che fosse sufficiente a determinare il procedere contro ad alcuno; e, benchè nè la Regina vedova come accusatrice avesse ancora apportati particolari dell' indolenza sua, nè il Parlamento avesse molto profondato nella discussione ed inquisizione di questo fatto, parve nondimeno che il non constare di presente che il duca di Mena, o alcuno de' suoi fosse colpevole di questo fatto, potesse servire di pretesto per trovare temperamento che soddisfacesse all'onor suo, ed insieme lo liberasse dal pericolo della futura inquisizione, onde essendosi molti giorni consultato tra il gran cancelliere ed il primo presidente Harlè, il signore di Villeroi, il conte di Scombergh ed il presidente Giannino, finalmente deliberarono ché nel decreto che si doveva fare dal Re, e pubblicare e registrare nel Parlamento, si ponesse una clausula, la quale contenesse in sostanza. che avendo il Re fatto vedere alla presenza sua, dei Principi del sangue e degli ufficiali della corona al suo consiglio il processo formato sopra la morte del Re defunto, non s' era trovato alcun indizio contra il duca di Mena, nè contro alcun Principe o Principessa del suo sangue, e che avendo voluto per maggior certificazione intendere da loro quello che intorno a ciò allegavano, essi avevano giurato non aver avuta notizia nè participazione di quel delitto, e che se l'avessero saputo si sarebbono opposti alla sua esecuzione: dichiarava però che il Duca di Mena, e gli altri Principi e Principesse suoi aderenti erano innocenti di quella colpa, e però proibiva a' suoi procuratori generali di fare istanza in qualsivoglia tempo che si procedesse contro di loro, e similmente alle Corti di parlamento, ed a tutti gli altri ufficiali e jusdicenti di farne inquisizione.

Terminossi anco la difficoltà del pagamento de' debiti; perciocchè il Re promise, secretamente di sborsare al duca di Mena quattrocento e ventimila scudi per pagamento de' debiti contratti con persone particolari, e quanto al debito delle condotte il Re ne liberò il duca di Mena, costituendosi pagatore per lui, e trasferendo il debito nella corona, con proibire che per questa cagione il duca potesse essere molestato ne' suoi beni. Fu similmente stabilito, benchè non senza contrasto, che, col Duca di Mena si facesse la pace come con capo del suo partito, il che ricusava il Re per la moltitudine di quelli ch' erano separatamente venuti all'ubbidienza sua, e massimamente per rispetto di Parigi e dell'altre città principali; ed il Duca di Mena per onor proprio e per riputazione del suo accordo pertinacemente lo pretendeva.

Concesse il Re al duca di Mena tre piazze per sua sicurezza, che furono Soessons, Chialon e Seura, il dominio delle quali egli tenesse per lo spazio di sei anni,
e passato il detto termine dovesse restituirle. Confermò
tutte le provvisioni fatte da lui di ufficj e beneficj nei
luoghi vacati per morte, durante il suo governo, purchè ne prendessero i possessori dalla cancelleria regia
nuove patenti. Decretò obblivione e silenzio di tutte le
cose passate; intelligenze con Principi forestieri, levata
di danari, esazioni di taglie, imposizioni di gravezze,
congregazioni di eserciti, demolizioni e fabbriche di città

e di fortezze, atti di ostilità, ed uccisioni d'uomini e particolarmente del marchese di Magnalè ucciso dal luogotenente Magni nella Fera, e finalmente tutte le cose a fine della guerra operate, la quale dichiarava con onorevoli parole esser certificato che s' era intrapresa e continuata per il solo rispetto e per difesa della religione. Concesse a lui il governo dell' Isola di Francia, e la sopraintendenza delle finanze, ed al figliuolo il governo della città di Chialone separato e diviso dalla superiorità del governatore di Borgogna. Comprese nella capitolazione tutti quelli che si riunissero insieme con lui all'ubbidienza sua, e particolarmente il duca di Giojosa, il marchese di Villars ed il signore di Mompesat figliastri del duca di Mena, monsignore delle Estrange governatore del Pozzo, monsignore di santo Offangia governatore di Roccaforte, il signore di Plessis governatore di Cran ed il signore della Severia governatore della Ganacchia: sospese le sentenze e gli arresti fatti contra il duca di Mercurio e contra il duca di Omala sin tanto che s' intendesse se volevano essere compresi uella concordia, concedendo a ciascuno, con obblivione delle cose passate e pieno godimento dei suoi beni, carichi e dignità, il potere nel tempo di sei settimane entrare nella capitolazione e aderire alla pace.

Con queste condizioni principali e con molte altre minori si concluse l'accordo col duca di Mena, ma nell'accettare di questo decreto nel Parlamento di Parigi vi fu che fare assai; perchè, sebbene il Re proibì di sua bocca a' ministri della Regina vedova che non si opponessero alla pubblicazione, si trovò nondimeno non minore ostacolo ed opposizione; perciocchè Diana di Valois Duchessa d'Angolemme e sorella naturale del Re defunto, comparsa personalmente in Parlamento, presentò

una supplica scritta e sottoscritta di sua propria mano, per la quale, contraddicendo alla verificazione del decreto, instava che si procedesse nell' inquisizione della morte del Re; per la qual cosa sollevato tutto il Senato, per essere la maggior parte de' padri o stati creati dal medesimo Re, o atrocemente offesi dalla lega, non si potè ottenere che il decreto fosse accettato, e nondimeno il Re con lettere molto veementi riprese il Parlamento, e dichiarò che complendo alla salute e quiete pubblica che fosse registrato il decreto, voleva e commetteya che si accettasse; nè per questo s'acquetarono gli animi de' Senatori, ma devenuero a deliberazione che si pubblicasse il decreto, ma con due condizioni, l'una che per questo decreto non s'intendesse fatto pregiudicio alcuno alle ragioni de' creditori del duca di Mena, l'altra ch'egli fosse in obbligo di venire in Parlamento, e con la propria bocca giurare di non aver avuta complicità nel fatto, detestare l'assassinamento commesso nella persona del Re, e promettere di non salvare, proteggere o favorire alcuno che per l'avvenire fosse ricercato di questo fatto; dalla quale pertinacia alterato più che mediocremente il Re, replicò con parole gravi e risentite, che non gli dessero la fatica di abbandonare la guerra, e di condursi personalmente in Parlamento, ch' egli era Re e voleva essere ubbidito da loro: ma non bastò nè anco questa protestazione, perchè deliberarono di accettare il decreto, ma con parole tali, che dimostrassero che si faceva forzatamente per espresso comandamento del Re. il che non piacendo nè a lui nè al duca di Mena, fu necessario che il Gran cancelliere si conducesse in Parigi, e, dopo una lunga ed efficace dimostrazione dell'interesse della quiete universale, facesse finalmente

senza clausole e senza condizioni approvare il decreto. Seguirono l'esempio del duca di Mena non solo quelli ch' erano nominati nella sua capitolazione, ma separatamente ancora il marchese di Sansorlino, la città e Parlamento di Tolosa, e tutti gli altri che già seguirono le parti della lega, eccetto il duca d'Omala, il quale, accomodatosi con gli Spagnuoli, ed esacerbato dalla sentenza del Parlamento pubblicata questo medesimo anno, nella quale era stato dichiarato ribello, non volle acconsentire di rimettersi all' ubbidienza del Re. Il duca di Mercurio, ancorchè per mezzo della Regina vedova sua sorella tenesse viva la pratica di accordarsi, pieno nondimeno ancora di speranza di poter con l'ajuto degli Spagnuoli ritenere il ducato di Bretagna, andava differendo e rimettendo ad altro tempo la sua deliberazione.

Ma intanto che nel consiglio si trattano e si discutono le condizioni di questi accomodamenti, il Re di Francia, gravemente travagliato per le perdite fatte, ed ansioso di risarcire in qualche modo i danni ricevuti, nei quali gli pareva di avere una gran parte della colpa, così per la soverchia sua dimora nella città di Lione, come per la mala soddisfazione data nelle loro richieste a' cittadini di Cambrai, andava tra sè stesso pensando, e consultava del continuo con i capitani a quale impresa egli si dovesse applicare.

Aveva per innanzi il duca di Nevers avuta intenzione di attaccare una delle piazze del contado di Artois appartenenti al Re di Spagna, non solo per inferire quel medesimo danno al paese di lui ch' egli aveva inferito alle giurisdizioni del Re di Francia, ma anco perchè stimava che la lunga pace avesse ed avviliti gli animi di que' popoli, e rese inutili molte delle prov-

visioni della difesa, onde aveva esortato il Re, che, accrescendo l'esercito al più grosso numero che si potesse, improvvisamente s'assalisse o Aras o altra città grande di quei contorni, giudicando che il conte di Fuentes, travagliato da molti abbottinamenti di diverse nazioni, e ridotto ad estrema penuria di danari, difficilmente avrebbe potuto riunire l'esercito per soccorrere a tempo la piazza che si fosse assalita. Ma poichè egli afflitto da travagliosa indisposizione passò nella città di Nella da questa vita, restò vana questa sentenza portata dalla riputazione del suo autore, perchè gli altri capitani giudicavano troppo pericoloso esperimento l' attaccare le viscere del paese nemico, ove tutte le città son popolose e potenti, mentre in casa propria per la perdita di tante piazze avevano così gran travaglio, che le guarnigioni Spagnuole correndo per ogni parte tenevano sollevato ed afflitto tutto il paese.

Vero è che nell'assalire alcuna delle fortezze perdute non convenivano le opinioni, com' erano concordi nel rifiutare l'invasione del paese nemico; perciocchè alcuni tenevano che si dovesse in questo medesimo calore delle cose assediare Cambrai per tentare di ricuperarlo innanzi che gli Spagnuoli, col risarcire le ruine dell' oppugnazione passata, vi si fossero stabiliti; ma il poco numero dell'esercito del Re escludeva questa sentenza, non essendo sufficiente al travaglio d'una città di grandissimo circuito, e da grosso presidio ottimamente munita. Molti altri consigliavano che si andasse sopra Dorlano per tenere la medesima via di stringere Cambrai, che avevano tenuta gli Spagnuoli; ma a questo consiglio si opponeva la fortezza di quella piazza, e la diligenza con la quale era guardata da Ernando Telles Portocarrero che l'aveva in governo: sicchè final-

mente prevalse l'opinione del maresciallo di Birone e di monsignore di san Luc venuto al campo per esercitare il carico di generale dell'artiglieria, lasciato da monsignore della Guiscia, al quale il Re aveva dato il governo della città di Lione, i quali consigliavano che si mettesse l'assedio alla fortezza della Fera, luogo di somma importanza, ma rinchiuso di tal maniera da una palude che lo circonda, che per due sole bocche si può pervenire dalla campagna alla terra; per la qual cosa dimostravano che chiudendo quegli aditi con due soli forti, uno per parte, si poteva tenere con poco numero di genti assediata e stretta quella piazza, di modo che non potendo essere soccorsa di vettovaglie, non per via d'oppugnazione, ma per via d'assedio della fame, si potrebbe senza molta difficoltà conseguire.

Risoluto il Re a seguitare questo parere, raccolte le genti ch' erano sparse per la provincia, con cinquemila fanti e mille dugento cavalli si accostò alla Fera l' ottavo dì di novembre, ed avendo subito preso gli aditi e bocche della palude, e fatto venire gli uomini del paese circonvicino, fece alzare in pochi giorni due forti, i quali essendo capaci ciascuno di mille fanti, muniti convenevolmente di artiglieria, chiudevano totalmente le strade della terra. Il restante dell' infanteria rispetto alla stagione si accampò in un grosso villaggio alle ripe della palude, e la cavalleria per essere pronta ad incontrare e ad ostare a' soccorsi, prese posto nelle ville che rivolte a Settentrione riguardavano verso la Fiandra.

Era nella Fera don Alvaro Osorio vecchio ed esperimentato capitano, perchè il vicesiniscalco di Montelimar, al quale il duca di Mena aveva confidata quella piazza, a poco a poco l'avea ceduta agli Spagnuoli, riservandosi solamente il titolo di conte della Fera e

l'entrate del luogo con altre ricompense che prima dall'arciduca Ernesto, e poi dal conte di Fuentes aveva ricevute con larga mano. Abbondava la città di provvisioni e di munizioni da guerra, perchè v'erano restate le reliquie di tutti gli eserciti del Re cattolico, che negli anni a dietro erano passati in Fiandra, ed 
il presidio di Spagnuoli, d'Italiani e di Tedeschi era 
non solo sufficiente, ma soprabbondante alla difesa, il 
che accresceva la penuria de' viveri, de' quali essendo 
piccola provvisione nella terra, l'improvviso assedio 
del Re non aveva dato tempo di farne radunanza; per 
la qual cosa, fabbricati i forti, e chiusi d'ogn' intorno 
gli aditi d'ambe le strade, cominciarono i difensori 
sino dai primi giorni a provare grave difficoltà di vettovaglie.

Era in questo tempo pervenuto a Brusselles Alberto cardinale d'Austria destinato dal Re cattolico al governo delle provincie di Fiandra, il quale avendo ricevuto dal conte di Fuentes l'amministrazione e l'esercito, cominciò a pensare come potesse sostenere quel grado di prosperità e di gloria, nel quale con vittoriose operazioni s'era collocato in pochi mesi il suo predecessore: e perchè le lettere moltiplicate di don Alvaro sino da' primi giorni dell' assedio significavano la strettezza de' viveri che avevano nella Fera, deliberò innanzi ad ogn' altra cosa d'applicar l'animo al soccorso di quella piazza. Ma era difficile il prendere risoluzione, perchè l'esercito disordinato dalle fatiche dell'estate passata, era stato diviso in molti luoghi alle stanze, ed ivi per mancamento delle paghe erano seguite molte sollevazioni sicchè la cavalleria Italiana s' era di nuovo abbottinata, ed aveva tornato ad occupare Liramonte; il terzo de' Siciliani di Gaston Spi-

nola in altra parte aveva fatto il medesimo, due terzi di Spagnuoli levata l'ubbidienza s' erano similmente alloggiati a discrezione in luoghi avvantaggiosi, ed i Valloni, benchè non apertamente sollevati, negavano nondimeno di muoversi dalle stanze se non erano interamente pagati, di modo tale che innanzi che i mercanti soddisfacessero alle polizze portate dal Cardinale, e che con quel danaro si pagassero e si regolassero le milizie, era necessario che scorresse molto tempo, e perciò non si poteva fare unione d'esercito sufficiente nè per questa nè per qualsivoglia altra impresa.

Aggiungevasi la difficoltà della stagione per le piogge e per le altre incomodità tanto contraria, ch' era quasi impossibile di pensare sino a miglior tempo di muover le genti, le artiglierie e le altre provvisioni che richiede la guerra; oltre che l'entrare in paese ostile, e molto innanzi nel centro d'una provincia nemica, in tempo che non solo la campagna non somministrava alcuna facoltà di vivere per gli uomini e per i cavalli, ma che le raccolte passate erano state consumate dalla ruinosa guerra già fatta, era cosa da non pensarvi, per la difficoltà di nodrire l'esercito, e per non essere ridotti a qualche sinistro accidente dalla sollecitudine del Re di Francia: le quali considerazioni tutte si rendevano maggiori nell' animo del Cardinale, non avvezzo ancora a' pericolosi esperimenti delle armi; per la qual cosa dopo lunga consultazione si deliberò in consiglio, che Niccolò Basti, passando con parte della cavalleria leggiera in Picardia, tentasse con arte di mettere qualche quantità di vettovaglie nella Fera, con la quale si sostentassero gli assediati sin tanto che la benignità della stagione, ed il corso degli affari di Fiandra permettesse di poterli soccorrer pienamente.

Con questi consigli finì l'anno mille e cinquecento novantacinque, lasciando accese molte occasioni di guerre e di sanguinose fazioni alla rivoluzione dell' anno seguente, nel principio del quale il primo evento fu la ricuperazione di Marsilia, città e porto di somma importanza, collocata a' lidi del mare Mediterraneo nella contea di Provenza. Il popolo di questa città ricca per il traffico delle mercanzie, e numerosa d'abitatori, tiene molti privilegi e gode molte importanti immunità ottenute fino dal tempo ch' erano sottoposti a' conti di Provenza, e confermate ampiamente di poi che pervennero sotto al dominio della corona di Francia, tra le quali principalissima è questa, che i cittadini eleggevano un consolo da sè medesimi, il quale insieme con un luogotenente da lui senza altri suffragi nominato governa gli affari della terra, tiene le chiavi delle porte, ed ha la cura della difesa così della città come del porto, e questa prerogativa, che sente piuttosto qualche spezie di libertà che una intiera soggezione, hanno sempre i Marsigliesi conservata con quella vivezza ch' è propria degl' ingegni e della natura loro, non ammettendo presidi d'alcuna sorte, e governandosi con le maniere proprie alla vita mercantile e marinaresca, delle quali due sorti di persone è per lo più la cittadinanza composta.

Nel principio che cominciarono a sorgere le origini della lega, questa città per l'autorità di monsignore di Vins, e per essere stati guadagnati il consolo ed il luogotenente, si mise da quella parte; e, benchè a persuasione della contessa di Saux prima ricettasse il duca di Savoja, e poi per gelosia della propria libertà in poco spazio di tempo l'escludesse, e con tutto che il conte di Carsi, ed il marchese di Villars molte volte per sicurezza vi fossero chiamati, rimase però sempre

nel proprio essere, è libera da ogni soggezione straniera. È ben vero che avendo eletto consolo sin dal principio della guerra Carlo Casaut, ed egli nominato suo luogotenente Luigi d'Aix, uomini di sagace natura e d'ingegno ardito e feroce, essi furono così concordi tra di loro, ed ebbero tanta autorità con la plebe, che continuando il magistrato per molt' anni senza permettere che si eleggessero i successori, s' erano resi come padroni della città, e la signoreggiavano a modo loro. Ma, poichè l'inclinazione delle cose della lega mise in necessità ciascheduno di pensare a sè stesso, questi conoscendosi invidiati e mal voluti dalla maggior parte de' principali cittadini, e temendo per la coscienza di molti misfatti che per mantenersi nel governo avevano commessi, pensarono d'applicarsi alla parte di Spagna, e tennero pratiche a quella corte di mettere la città in mano del Re cattolico, la quale essendo di quella importanza e di quell' opportunità a' regni suoi che dimostra la sua grandezza, la fortezza, l'opulenza ed il sito nel quale è collocata, fu commesso a Carlo Doria, che passando da Genova in quel porto con dieci galee bene armate sotto pretesto di navigare alla volta di Spagna, fomentasse la potenza ed i tentativi di costoro, acciocchè con le spalle delle sue forze avessero maggior facoltà di tirare destramente il popolo a sottoponersi alla signoria Spagnuola: il che eseguito dal Doria con somma diligenza, s' andavano aggiustando di maniera le cose, che non era lontano il Re cattolico ad ottenere il suo intento, tanto più che questo tentativo si coloriva con diverse ragioni, per le quali pretendevano appartenere all' infante Isabella il dominio della contea di Provenza, oltre a quelle altre che alla corona di Francia gli erano riservate.

Il Re di Francia entrato in sospetto, che le levate di Spagna e d' Italia, ed il gran preparamento d'armata che faceva il Re cattolico, tendessero a questo fine, e che la dimora che facevano a Genova il conte di Fuentes ed il duca di Pastrana, partiti di Fiandra, fosse per sopraintendere a questo fatto, travagliato gravdemente nell'animo per non poter rivolgersi a quella parte, commise a monsignor d'Ossat che ne facesse indolenza col Papa, significandogli che se non si ovviasse a questa impresa, sarebbe costretto dalla necessità a chiamare l'armata del Turco nel mare Mediterraneo in suo soccorso; il quale ufficio passato efficacemente dall' ambasciatore, il Pontefice, percosso nell' animo ed impallidendo o per timore o per ira, fece grave ragionamento in contrario, e nondimeno dimostrando l'Ambasciatore, che cadendo Marsilia e le altre città della Provenza in mano degli Spagnuoli, Avignone ancora e le altre terre del Papa non sarebbono state senza pericolo, promise d'adoperarsi per far cessare questo tentativo. Ma essendosi alle querimonie del Re aggiunti gli uffici degli ambasciatori di Venezia e di Toscana, gelosi che luogo e porto di tanta importanza, e che soprastà all' Italia cedesse in augumento della monarchia Spagnuola, il Papa avendo molte volte consultato di questo fatto, e non trovando provvisione che gli paresse a proposito, prese per espediente che il cardinale di Gioiosa, il quale ritornava in Francia, passasse per Marsilia, ed a nome suo facesse gli uffici opportuni con Casaut per rimuoverlo dal suo pensiero; il che benchè fosse diligentemente eseguito produsse piccolo effetto, perchè Casaut, uomo fiero e di maggior animo che prudenza, non si distolse per questo dall' appuntamento già stabilito, di modo che

il Senato veneziano ed il Gran duca cominciavano a pensare con più potenti rimedi per opporsi a questo conato, nè il Papa era del tutto alieno dall' intenzione loro.

Ma rimosse questa pietra di scandalo la solita fortuna del Re, o il valore e sollecitudine de' suoi ministri. Aveva egli nuovamente conferito il governo di quella provincia al duca di Guisa, e per incamminare le cose al proprio fine, aveva eletto anche luogotenente di lui monsignore delle Dighiere, i quali, sebbene poco convenivano insieme per la differenza della religione e per l'antica diversità delle fazioni, erano nondimeno ambedue mal affetti verso il duca d' Epernone, il quale contendendo che quel governo fosse legittimamente suo, poneva tutte le forze e tutta l'industria per mettersene al possesso, e discacciarne non meno quei della parte del Re, che quelli che tenevano ancora le parti della lega; per la qual cosa il Re desideroso ch'egli fosse in alcuna maniera costretto ad abbandonare quello che di già vi possedeva, ricevendo altri governi in altre parti del regno, avea destinato il duca di Guisa come antico suo emulo, e le Dighiere come nuovo ed ardente suo nemico ad assicurare le cose di Provenza.

Ebbe questa deliberazione anco altri fini e considerazioni più lontane, perchè essendo il Duca nuovamente venuto all' amicizia ed all' ubbidienza del Re con patto di quel governo, nel quale la casa di Loreno per le antiche appartenenze dell' eredità della casa d'Angiò pretende qualche ragione, stimò il Re opportuno rimedio per assicurarsi di lui dargli luogotenente di tal'condizione, che non solo fosse per antica esperienza fedele, ma sagace ancora e risoluto per opporsi a qualsivoglia tentativo che il Duca per avventura in tanta

discordia degli animi, non ben deposte le antiche inimicizie, potesse macchinare. S' aggiungeva a questi un altro importante rispetto, che monsignore delle Dighiere ed il colonnello Alfonso Corso, dimorando ambedue nel Delfinato, erano poco concordi, e s' urtavano nel servizio con danno delle cose comuni, per la qual cosa avea pensato il Re di rimuovere la cagione della discordia con inviare monsignore delle Dighiere nella Provenza, e con eleggere il Corso luogotenente del principe di Contì, dichiarato nuovamente governatore del Delfinato. Ma il duca di Guisa, benchè nodrisse pensieri candidi e fini non obbliqui, pervenuto nondimeno nella provincia, o non ben soddisfacendosi di avere appresso di sè un luogotenente di tanto credito, e differente di religione, o desiderando che le cose col duca d'Epernone passassero sotto nome è con l'opera delle Dighiere, per non mettere a sè stesso in dubbio l'autorità ed il nome di governatore, aveva data la cura al luogotenente di discacciare da molte terre i presidi che vi teneva il duca d' Epernone, ed egli, trasferitosi ad Aix, avea applicato intieramente l'animo alla ricuperazione di Marsilia, come cosa di maggior gloria e di maggior importanza senza farne parte con altri; e come che molti trattati tenuti col mezzo de' fuorusciti di quella città gli riuscissero vani, gli venne ultimamente fatto di guadagnare un capitano Pietro Libertà, Corso di origine, ma nato ed allevato in Marsilia, il quale con alcuni fanti guardava una delle porte della terra; per la qual cosa essendo alcuni de' fuorusciti entrati sconosciuti nella città, e concitato occultamente l'animo di molti che odiavano la tirannide di Casaut, e che temevano la signoria degli Spagnuoli, stabilirono che il giorno decimottavo di sebbraio il duca di Guisa nel

far del giorno si trovasse con buon numero di fanti e di cavalli in un villaggio vicino, dal quale, se gli fossero fatti da' congiurati alcuni segni, dovesse accostarsi alla porta nominata Reale per esservi con tutte le sue forze ricevuto: onde, radunate tutte le genti che aveva nella provincia, eccetto quelle delle Dighiere, al quale per non lo fare partecipe del merito non volle partecipare cosa alcuna, fece mostra d'andare ad assediare una terra discosta quindici miglia da Marsilia, e mentre stanno attenti gli animi a quella parte, egli, voltate subito le genti la sera che precedeva il giorno destinato, prese con gran silenzio la voltà della città; nel qual viaggio, fatto nell' oscurità delle tenebre, e per luoghi fangosi e difficili, benchè fosse accompagnato tutta la notte da una grandissima pioggia, sollecitò nondimeno tanto il passo, che pervenne la mattina conforme all'appuntamento ad alcune case contigue ad una chiesa dedicata a san Giuliano per aspettare in quel luogo se gli fossero dati i contrassegni. I congiurati, dubitando che la strettezza del tempo avesse trattenuto il viaggio del Duca, misero fuori della porta alcuni dei loro soldati acciocchè riconoscendo conforme al solito se il paese all'intorno era netto, potessero comprendere s' egli fosse arrivato. Questi ritornati a dietro con grandissima fretta, e riferendo di aver scoperto gente armata sotto san Giuliano furono cagione, che Luigi d'Aix, venuto poco innanzi alla porta, dopo d'aver dato al console avviso della scoperta, uscisse con venti dei suoi più confidenti per riconoscere da sè medesimo il vero di quello che riferivano i soldati.

Uscito che fu dal portello, i congiurati serrarono tutti i rastrelli, nè tardò molto a sopraggiungere il Console, il quale introdotto nella guardia, mentre interroga i soldati di quanto aveano riferito, fu improvvisamente assalito da Pietro Libertà e da quattro de'suoi compagni, e, percosso prima d'un gran colpo di partigiana, fu da loro con i pugnali levato totalmente di vita, il che essendo succeduto prosperamente, e seguitando volentieri tutta la guardia la volontà ed il nome del suo capitano, furono fatti i contrassegui col fuoco al duca di Guisa, il quale, avanzandosi per accostarsi alla porta, s' incontrò nel luogotenente Aix, e senza molto contrasto lo mise in rotta, di modo tale che ferito e mal trattato, avendo trovato nel fuggire serrata ed occupata la porta, fu costretto di salvarsi nella fossa, ed indi vicino al porto scalando le mura si condusse nell'estreme parti della città, ove chiamando all'arme tutti i suoi partigiani insieme con Fabio Casaut figliuolo del console di già morto, con più di cinquecento armati s'incamminò tumultuosamente per ricuperare la porta; ma intanto ella era stata aperta, e v'era entrato il duca di Guisa con tutta la sua gente, e dall'altro canto i fuorusciti, chiamando a libertà i cittadini e la plebe, aveano sollevata tutta la terra: per la qual cosa, dopo che il Luogotenente e Casaut ebbero combattuto lo spazio di mezz' ora nell' ingresso della strada che imbocca la porta Reale, crescendo tuttavia per ogni parte il tumulto di quelli che armati gridavano » viva il Re e viva le Fiordiligi » essi, dubitando d'esser colti nel mezzo, si ritirarono nella casa del Comune, ove instando ferocemente il duca di Guisa, il quale fra le archibugiate, i sassi, i legni ed i fuochi artificiati che volavano per ogni parte, versava intrepidamente nella fronte de' suoi, essi, impotenti a resistere, si fuggirono di nascosto, e, con una barchetta passato il porto, si condussero l'uno nel tempio di santa Maria, e l'altro nel

convento di san Vittore, ed i loro uomini rimasi senza soccorso furono in poco spazio d'ora tagliati a pezzi.

Era di già tutta la città con le bande bianche accorsa al duca di Guisa, onde egli non perdendo momento di tempo, assalì nell' istesso punto ed occupò con poca resistenza la fortezza di san Giovanni, e quella del Capo di Moro, che sono sopra il mare, e da quelle senza frapporre dilazione cominciò a percuotere con le artiglierie le galere del Doria, le quali erano sorte vicino alla bocca del porto.

Fu grande il tumulto, e molto lo spavento delle galere, ma il Doria, che saviamente s'era tenuto lon-tano dalle fortezze, e nel principio del tumulto aveva fatti imbarcare tutti i soldati, uscì felicemente senza ricever danno, ed allargandosi in mare si discostò dalla terra.

Il duca di Guisa, vittorioso in ogni luogo, attese tatto quel giorno a provvedere che nel tumulto la città non ricevesse alcun danno, ed, alloggiate le genti sue nei posti più principali, si fece totalmente padrone della terra con tanto maggiore facilità, quanto con la magnanimità nel combattere, e con la prudenza nell'acquietare il romore, s' aveva acquistata somma benevolenza de' Marsigliesi. Si arresero il giorno seguente Luigi d' Aix e Fabio Gasaut, avendo pattuito di potersi liberamente con le loro cose trasferire a Genova, e che contra i loro satelliti non si potesse procedere, se non con pena dell'esilio, restando a questo modo la città libera dal dominio usurpato da costoro ed interamente ridotta all' ubbidienza reale. Fu grande ed opportuno l'acquisto di questa piazza, porto principale del mare Mediterraneo, ed appropriata scala al commercio di molte nazioni; e tanto più riuscì proprio

in questo tempo, che di già la potenza Spagnuola vi aveva messo il piede, perchè se col beneficio del tempo vi si fosse confermata, sarebbe stato sommamente difficile, per la vicinanza degli altri Stati del Re cattolico, di poternela discacciare.

· Intanto che si attende alla riunione della contea di Provenza, gli assediati della Fera erano ridotti a stretti termini dalla fame; per la qual cosa Niccolò Basti destinato a portar loro il soccorso, pervenuto a Dual andava fra sà stesso considerando il modo col quale si dovesse comportare nell' introdurvi qualche quantità di vettovaglie, e riuscendo ogni partito difficile non solo perchè la cavalleria del Re rompeva con somma diligenza tutte le strade, ma anco perchè gli aditi stretti di pervenire alla terra erano tanto ingombrati dall' ampiezza de' forti, che non v' era speranza di poter trapassarhi, e nondimeno, stringendo la necessità, fece avvertito Alvaro Osorio, che tenesse apparecchiate alcune barchette per uscire dalla terra, come gli fosse fatto il segno, ed accostarsi alle rive della palude, per ricevere quel sussidio ch'egli avrebbe tentato di condurre sino a quel luogo; il quale avviso essendo felicemente passato dentro della città, e messo l'appuntamento, egli partito da Dual con seicento cavalli si condusse di notte al Castelletto, ove sece tener serrate le porte, acciocchè a Francesi non pervenisse notizia del suo viaggio; ed avendo in quel giorno provveduto che ciascuno de' suoi portasse in groppa un sacchetto di farina ed un fascio di corda di archibugio al collo. perchè anco di questa pativano nella Fera, parti nell' occurare del giorno, e passato la riviera di Somma si condusse su la strada di san Quintino, la quale città lasciata su la man destra, camminò con tanta solleci-

30

tudine, che le mattina del cediti di marzo giunce vicino al quartieri della cavalleria del Re, i quali avvisati da' tivi delle sentinelle, diedero strepitosamente all' armi, avvisandosi dover esser vicipo qualche soccorso de' nemici; ma una densa nebbia, che per avsentura era sorta nel far del giorgo, fu così favorevole all'intenzione dul Basti, che i corpi di guardia del Re., dandosì egualmente all'armi da tutte le parti, non sapevano scoprire da che banda venissero i nemici, e mentre cautamente si studiano di riconoscere e di fare la discoperta, il Basti senza trovar riscontro, passando tra il quartiere de' Raitri e quello del duca di Buglione, pervenne alle sponde della palude, appunto vicino alla corrente del fiume, e trovato che l'Osozio con le barchette era pronto per ricevere il soccorso, e caricate con gran celerità le farine e la corda, voltò briglia, e con la medesima prestezza, vedendo che la cavalleria Francese e la Tedesca avendo finalmente avuta notizia del suo arrivo s' era posta su la strada di san Quintino per impedirgli il ritorno, egli, preso molto diverso cammino, si mise su la strada di Guisa, e, senza trovare opposizione, si ricondusse felicemente a Cambrai.

Questo soccorso nel quale ebbero ugualmente parte l'industria e la fortuna, empì di somma gloria il nome del Basti, ma portò poco sollevamento agli assediati della Fera, a' quali per il grosso numero durarono pochi giorni le farine che s'erano condotte, ed il Re al quale di giorno in giorno concorrevano nuove forze, atriugeva maggiormente l'assedio, ed ingombrava tutte le strado, le quali, tagliate, fortificate d'argini e di Arinceo, e guardate da spessi corpi di guardia di ca-valletie, non facciavano alcone eperanat di pensaro a

nuovo soccorso. Ma prolungandosi l'assedio per la costanza de' difensori, il Re, persuaso dalle ragioni di aluni de' suoi ingegneri, pensò di chiudere dalla parte di sotto il corso al fiume che cagiona la palude, e furlo gonfiare ed ingorgare di maniera, che la città si empisse d'acqua in altezza tale, che i difensori foesero costretti o di arrendersi o di affogarsi. Si cominciò quest' opera con grandissima quantità di guastatori zaccolta da tutti i luoghi vicini, ma benchè vi si lavorasse con grande arte e con assiduità non minore, le pioggie nondimeno della stagione, per le quali di quando in quando cresceva la corrente del fiume, benchè per l'ordinario placido e quieto, impedivano il progresso rompendo gli argini, e bene spesso trasportando lo steccato, e rendendo vane in un' ora le fatiche di molti giorni, e tuttavia assistendo il Re personalmente all' opera, ella si condusse finalmente alla sua perfezione; ma non si trovò ella così tosto finita, che appari quanto molte volte siano fallaci le immaginazioni degl' ingegneri, perchè essendo la terra molto più alta della palude, cosa preveduta sin dal principio da molti, e costantemente oppugnata dagli autori del discgno, l'acqua crebbe poco più di due palmi dentro la terra, e questo accrescimento fece con tanto intervallo, che gli abitanti ebbero comodità di trasportar le cosa loro ne' luoghi superiori senza ricever danno, benchè calando nello spazio di due giorni l'acqua per aven rotto in diverse parti della palude più bassa, ne restasse la città piena di fanghi e di pantani, dall' esalazione de quali corrompendosi P aria, si cagionarono pericolose infermità nella terra: di modo che essendo danneggiati colo per excidente e dopo il corso di molti giorni gli essediati. Popera e lo fatiche dell' esercito del Re nel principale intento metarono anna fantto.

Rimaneva la solita speranza della fame, la quale dopo tanti mesi d'assedio stranamente cresceva, ed era già fatta irreparabile, nè altro tratteneva i difensori se non l'aspettazione del soccorso. A questo era intento con tutto l'animo il Cardinale, il quale, acquetata gran parte degli abbottinati, e pagate comodamente le genti, aveva messo in punto l'esercito per tentar questo effetto; ma niuno de suoi capitani, tra i quali erano principali il duca di Arescot, il marchese di Rantì e Francesco di Mendozza grande Amirante d'Aragona, lo consigliava di avventurare il suo campo a questa impresa, e la ragione era in pronto, perciocchè non solo il Re nello spazio di tanti mesi aveva avuta piena comodità di munire egregiamente il proprio alloggiamento, ma quello che più importa, aveva ripieno di grossi presidi e di molta cavalleria san Quintino, Monterollo, Bologna e tutte le altre città le quali circondano la Fera, di modo tale che se il campo Spagnuolo le avesse trapassate per condursi a far levare l'assedio, esse, restando alle spalle, gli avrebbono rotte le strade, e levato il concorso delle vettovaglie; sicchè se l'impresa di far disloggiare il Re fosse camminata con lunghezza di qualche giorno, com' era certamente da dubitare, l'esercito si sarebbe posto a pericolo di qualche duro incontro. Aggiungevasi che avendo il Re dopo la pubblicazione della concordia ricevuto con gran dimostrazioni di onore il duca di Mena, venuto con il suo seguito a ritrovarlo nel campo sotto alla Fera, ed essendo arrivati all' esercito il gran contestabile di Momoransi, il duca di Mompensieri e la maggior parte de signori del Regno, si trovava aver sotto all'insegne diciottomila fanti e poco meno di cinquemila cavalli; esercito così potente massimamente per il valore della cavalleria, che era da

procedere con gran riguardo nel mettersi tanto innanzi nella provincia a fronte di forze così grosse, e nel mezzo di tante terre nemiche.

Non era similmente incognito al Cardinale, che gli Stati d'Olanda, desiderosi che la guerra si continuasse in Francia, aveano posto in mare un'armata di molti legni per isbarcare genti in soccorso del Re di Francia a Bologna, e che la Regina d'Inghilterra, benche il Re non acconsentisse a tutte le sue dimande, avea non-dimeno per sostentare gl'interessi comuni spedita un armata in suo aiuto con ottomila fanti, che si credeva dovessero sbarcare nel medesimo luogo; per la qual cosa dubitavano i Capitani che unendosi queste forze riuscisse non solo vano il tentare il soccorso della Fera, ma molto pericoloso ancora il ritirarsi.

Oueste cagioni ampiamente discorse nel consiglio fecero fare risoluzione al Cardinale di tentare la strada della diversione, perchè mettendosi a campo a qualche importante città pel Re di Francia, o l'avrebbe costretto a levarsi con tutto l'esercito dalla Fera per venire a soccorrere il luogo travagliato, o, se persistendo nell'assedio non curasse di soccorrerlo, si sarebbe facilmente acquistata un' altra piazza equivalente alla Fera. Ma nell' eleggere il luogo che si dovesse assalire sorgevano difficultà non minori, imperocchè le città di Guisa, di Han, di Guines ed altri luoghi simili più vicini alla Fiandra non erado da mettere in comparazione della Fera; e san Quintino, Monterollo e Bologna erano così ben fortificate e così ripiene di genti, che era impossibile il pensare di conseguirle, di modo che tra l'ambiguità di questi partiti sarebbe stato lungamente irre; soluto l'animo del Cardinale, se monsignore di Rono non l'avesse segretamente persuaso a nuova impresa e non antiveduta da verun altro.

Era pratico per lunga esperienza monsignore di Rono di tutte le fortezze del Re di Francia, e l'esempio delle vore passate gli faceva sovvenire quanto facilmente si potesse conseguire la piazza di Calais; poiche quanto più la sua fortezza per il sito e per l'arte la faceva in apparenza stimare inespugnabile, tanto meno si curavano i difensori di guardarla con quelle diligenze con le quali si devono custodire i luoghi di molta importanza; per la qual cosa mentre quella città fu sotto Il dominio dei Re d'Inghilterra, il poco presidio che vi tenevano, aveva invitato Francesco duca di Guisa sin l'anno mille cinquecento cinquantasette a ponervi l'assedio, il che gli era anco così facilmente riuscito, che centra l'aspettazione comune per questo solo mancamento se n'era reso padrone; il che andandogli spesse volte per la mente, aveva, come curioso e pieno d'industria, presa sicura informazione che monsignoro di Bidossano al presente governatore di quella piazza non vi teneva più di seicento fanti, presidio per niuna maniera sufficiente a sostentarla, avendo voluto quel Cavaliere, o per fine d'interesse o pure per l'errore universale degli uomini, fidarsi più nella fortezza dei ripari, che nel numero o nel valore de' difensori. Aggiungono che avendo il Re di Francia invitato i signori della Nua e della Valiera a riconoscere lo stato di tutte le piazze poste ne' confini di Picardia, essi non facendo la visita con quella segretezza che a simili faccende dovrebbe andar sempre in conseguenza, avevano con facilità francese discorso assai liberamente dello stato debole di quelle frontiere, ed essendo loro opposto la fortezza di Calais tanto magnificata dalla fama, risposero inconsideratamente che chi attaccasse quella piazza nal luogo e nella maniera appropriata, P espugnazione

sua sarebbe faccenda di dodici soli giorni; le quali parole rapportate da chi aveva carico di far la spia a monsignore di Rono, eccitarono la sagasità sua a pemetrare il luogo ed il modo che questi riconoscitori avevano accennato.

Entrato pertanto in pensiero di poter conseguire questa città famosa per la sua fortificazione, ed opportuna per l'adito del mare e per la qualità del porto alle cose di Fiandra e d' Inghilterra, vi fece con le sue ragioni inclinare l'animo dell'Arciduca, e tanto più quanto tutte le altre imprese erano da grandissime difficoltà attraversate. Ma essendosi tra di loro deliberato d'attendere a questo tentativo senza farne alcuna dimostrazione, diedero a credero a tutti gli altri capitani volere assaltare Monterollo, luogo posto sulla stradadiritta per la quale si perviene alla Fera, e di minor qualità che non erano nè san Quintino nè Bologna, e con questa dimostrazione avendo fatti fare gran provvedimenti di vettoraglie e di carriaggi per condurle à Duai, ad Aras e negli altri luoghi de' confini, il Cardinale avendo destinata Valenziana per piazza di arme alle sue genti, vi si condusse personalmente il penultimo di di marzo, ove, rassegnato l'esercito nel quale erano seimila fanti Spagnuoli, seimila Valloni, duemila Italiani e quattromila Tedeschi, mille e dugento tra nomini d'arme e corazze, e poco meno di duemila cavai leggieri, divise le genti in molte parti, e fece loro preudere diverso viaggio l'una dall'altra, per tenere maggiormente sospesi gli aniqui de' pemici. Înviò Ambrogio Landriano verso Monterollo con una parte della cavalleria leggiera e con il terzo del marchese di Trevico, con l'altra parte de cavai, leggieri d'incammino il Basti nel territorio di Cambrai: Agostino Monisteau un vener

di Spagnuoli e due di Valloni s'incamminò alla volta di san Polo, ed il conte di Bossù con le truppe Fiamminghe prese la volta d'Aràs e di Retunna; le quali diverse apparenze mentre tengono sospesi non meno i suoi di quello che facessero i Francesi, monsignore di-Rono con i terzi Spagnuoli di Luigi Velasco e di Alfonso Mendozza, e con quattrocento cavalli uscito di Valenziana, la sera de' quattro d'aprile, passò camminando tutta la notte a saut' Omero, ove unitosi con il colonnello la Berlotta e con il conte di Buccoi, i quali con due terzi di Valloni l'aspettavano in quella terra, e presi seco tre cannoni e quattro pezzi minori d'artiglieria si spinse velocemente alla volta di Calais, ove arrivò tanto più improvviso, quanto essendo quella piazza fuori di mano, nell'estremita di una lingua di terreno che s'avanza per lungo spazio nel mare, nè Spagnuoli nè Francesi avevano mai pensato nè di difenderla nè di oppugnarla.

È posto Calais alla spiaggia del mare Oceano, nelle ultime parti d'un promontorio non più che trenta leghe discosto dall' isola d'Inghilterra, ed ha un porto capacissimo, il quale, coperto dall' una parte e dall'altra da grandi e rilevanti tumuli di sabbioni che chiamano volgarmente Dune, si rende sicuro e comodo ad una ben grande quantità di vascelli. La città è circondata quasi d'ogni intorno dalle lande ove stagna il mare, ed allaga il piano per molte miglia, e ristretta tra quattro argini da un'amplissima fossa si costituisce di forma quadra, avendo a ciascuno de' tre angoli, oltre molti torrioni o rivellini per la cortina, un baluardo reale di fabbrica moderna con i suoi cavalieri di dentro, ed al quarto angolo, che da Ponente a Settentrione si distende, in luogo di baluardo

siede la rocca, a castello che la vogliam nominare, fabbricata parimente di forma quadra, ma con i suoi torrioni all'antica', i quali la fiancheggiano d'ogn'intorne. Sono molto larghe e molto profonde le fosse, perchè ricevono l'acqua dall' una parte e dall'altra, e la terra la quale gira poco men d'una lega, è tutt' intorno munita ed assodata di grossi terrapieni, sebbene per la poca cura di chi ne avea avuto il governo, in molti luoghi per la lunghezza del tempo difettosi, ed in alcun altro disfatti ed abbattuti. Dalla parte di fuori lungo le rive del porto si stende un grosso borgo pieno di abitauti rispetto al traffico ed alla comodità de' marinari, e da quella parte sbocca un grandissimo corrente d'acque, che dalla laguna ristrette tutte in un alveo traversando la terra scorrono impetuosamente nel mare. Dall'altra parte del porto e nella punta delle Dune, che dalla banda di Tramontana la ricoprono, siede una grossa torre e ben forte nominata il Risban, la quale chiudendo la bocca del porto piena di molti pezzi di artiglieria, impedisce l'ingresso con gran facilità a qual si voglia sorte di legni. Ma dalla parte di terra ferma, la quale, rispetto alle lagune che largamente ingombrano, resta molto ristretta, lontano una lega dalla città è collocato un ponte sopra un'acqua che scorre nell' Oceano, il quale fortificato con le sue torri serra totalmente ed impedisce la strada, che per un argine molto angusto conduce dirittamente alla terra. Chiamasi questo il borgo di Nieulet o di Nobriga.

Conosceva monsignore di Rono che tutta la speranza di conseguire questa fortezza era posta nell'occupare velocemente questo ponte di Nieulet ed il Risban, perciocchè non ottenendo il Nieulet vi sarebbe

stato molto che fare nel passare l'acqua, e nel condursi sotto la terra, e se non occupasse il Risban, di modo che potesse rimaner padrone della bocca del porto, sarebbono concorsi per la via del mare nella città tali aiuti, che non si sarebbe potuto far più fondamento sul poco numero de' difensori; per la qual cosa marciando da sant' Omero con celerità mirabile rispetto alle artiglierie, che sacevano seco il medesimo viaggio, si condusse la mattina del nono giorno d'aprile a vista del Nieulet nell' apparire dell' aurora, e senza dar tempo a' difensori, che non erano più di quaranta, di potere o prendere animo o ricevere aiuto, lo fece assalire dall' una parte dalla fanteria Spagnuola, dall'altra dalla Vallona, tirando tuttavia i quattro pezzi minori d'artiglieria, non già perchè in quel modo facessero molto effetto, ma per accrescere lo spavento a' difensori, i quali essendo così pochi, mal provveduti, e colti alla sprovvista, e, quello che importa più, senz' alcun capo che con l'autorità sua gli ritenesse in fede, abbandonarono vilmente la difesa, e si ritirarono fuggendo verso la terra.

Ottenuto il Nieulet, monsignore di Rono, lasciate a guardia del posto quattro compagnie di Valloni, e non perdendo pure un momento di tempo, si avanzò nell' istesso punto ad assalire il Risban, e piantate tumultuariamente le artiglierie lo cominciò furiosamente a percuotere sull' ora del mezzo giorno; oltre di che, avendo tirati tre de' pezzi minori alla sponda del porto, con i tiri di quelli e con i moschetti de' Valloni impediva che non vi potesse entrar maggior numero di difensori, sicchè avendo quei del borgo, collocato di la dal porto, tentato più volte di entrarvi, furono sempre coetretti a ritirarsi.

Erano nel Risban sessanta soli soldati, e questi ancora senz' alcun capo di considerazione, di modo tale che, sebbene il luogo era forte, e poteva esser difeso lo spazio di molti giorni, essi nondimeno come videro apparecchiarsi l'assalto, perduti d'animo l'abbandonarono, ed, assaliti e rotti nella fuga, appena trenta di loro col beneficio di alcune barchette pervennero a salvamento nel borgo. Monsignore di Rono non mancando a tanta felicità di principio, entrato nel Risban, riordinò l'artiglierie e vi alloggiò molti fanti acciocchè più sicuramente s'impedissero i soccorsi del mare, e ben ve ne su di bisogno, perchè la mattina seguente comparvero molti legni dell' armata Olandese ch' era sopra Bologna, e procurarono con ogni sforzo possibile di pervenire nel porto; ma, rispinti e fracassati dalle artiglierie del Risban, furono finalmente fatti allargare, ed essendosi per molte cannonate affondata una nave carica di vino nella bocca del porto, tanto più restò impedito l'adito a chi volle entrare, e nondimeno due piccole barchette delle Olandesi con due capitani e con ottanta soldati avventurosamente vi entrarono, sicchè smontati nel borgo ivi si fermarono per la difesa.

Intanto il Cardinale Arciduca avendo avuta notizia del prospero progresso de' suoi, rivoltate tutte le genti a quella parte, vi si condusse con la medesima celerità la sera del giovedi santo, undecimo giorno d'aprile, e, disegnato l'alloggiamento del campo tra Casal di Mare, il ponte di Niculet, e la via che conduce a Gravelinga, egli si accampò nella chiesa di san Pietro, mezza lega discosto dalle mura. Assediata la città, e muniti, rispetto al sito tutto ingombrato di fosse e di lagune, con gran facilità gli alloggiamenti, monsignore di Rono

bene informato del difetto della muraglia dalla parte che guarda verso il borgo, deliberò di piantare una batteria nell'estreme parti del porto, perchè sebbene lo impedimento del passarlo pareva in apparenza grandissimo, egli aves nondimeno osservato che nel riflusso del mare che 'essi chiamano la bassa marea, calavano l'acque di maniera che le estremità del porto restavano asciutte, ed il fondo era di maniera sodo e ghiaioso che porgeva opportuna comodità alle fanterie di poter condursi all'assalto; ma per non lasciare anco dall'altra parte gli assediati senza travaglio, e per dividere la debolezza loro, disegnò di fare un'altra batteria incontro alla strada di Gravelinga, ancorchè la muraglia da quel lato fosse ottimamente terrapienata e difesa dai fianchi dei due baluardi reali.

Piantaronsi alla batteria del borgo diciassette cannoni, e quindici alla strada di Gravelinga, e con altri otto pezzi si levarono le difese dell' un baluardo e
dell' altro. Furono il giorno di Pasqua, decimoquarto
di del mese, perfezionate ambe le batterie, e la mattina del lunedì nell' alba cominciarono impetuosamente
a percuotere e dall'una parte e dall' altra; nè i difensori, perduti nella picciolezza del numero, fecero tentativo alcuno per impedire i nemici, e solo il primo
giorno mentre si batteva il Risban uscirono per condur dentro le robe, e le vettovaglie, nè da quel giorno
in poi ardirono più di fare alcun effetto.

In questo stato di cose, il Re, avuto avviso della mossa del campo Spagnuolo, nè potendo discernere a qual parte egli fosse ultimamente per piegare, lasciato il Contestabile al governo dell' esercito sotto la Fera, con seicento cavalli e con il reggimento delle sue guardie s' era condotto ad Abbevilla, e da quella città a-

veva spinto il signor di Monluc con duemila fanti a Monterollo, dubitando, come divolgava la fama, che l'esercito nemico fosse per assalire quella terra; ma avendo il giorno decimo terzo avuta notizia che il campo s' era improvvisamente condotto sotto a Calais, spinse con gran sollecitudine il medesimo Monluc, il conte di san Polo governatore della provincia, ed il marchese di Belin, perchè, imbarcandosi nel porto di san Valeri, tentassero d'entrare nella piazza; e, nondimeno, benchè essi francamente eseguissero gli ordini avuti, rispinti da' venti contrari che impetuosi soffiarono tutti quei giorni, furono costretti a ritornare senza frutto nel medesimo luogo; per la qual cosa il Re, reso impaziente del prossimo pericolo dei suoi', volle trasserirsi personalmente in quel porto; e, perseverando tuttavia l'avversità del tempo, si condusse a Bologna il di seguente, sperando, come dicevano i marinari, che di là non riuscisse così difficile il poter soccorrere gli assediati; ma, pervenuto a Bologna, e regnando i venti medesimi erano l'istesse difficoltà, e forse maggiori, nè per la via di terra, essendo grossamente guardati tanto il ponte di Nieulet, quanto Casal di Mare, e tutto l'esercito nemico accampato da quella parte, si poteva pensare di porgere agli assediati di Calais alcuno aiuto: onde il Re per ultimo partito, avendo messi alcuni legni in mare carichi di eletta fanteria, volle che andassero tanto volteggiando e schermendo con la diversità de' tempi, che fossero presti ad ogni aura di vento prospero di introdursi a qualche modo nel porto; ma nè questo partito fu di alcun beneficio, perchè i legni lungamente agitati e spinti in diversi luoghi, non poterono accostarsi mai al porto, e se vi si fossero accostati, sa-

rebbono stati dal Risban sicuramente rispinti. Nell' istesso tempo furono spedite dal Re molte felucho Incontro all' armata d' Inghilterra, per sollecitare la sua venuta, sperando se si potessero a tempo abarcar le genti di fare qualche sforzo gagliardo per astringere il Cardinale a levare il campo di sotto a quella piazza, ma tutto era vano; imperocchè l'armata d'Inghilterra, radunata nel porto di Dovera, e pronta per partire, per diversa intenzione della Regina era tuttavia trattenuta, trattandosi strettamente dagli ambasciatori Francesi, e particolarmente da monsignore di Sansì passatovi nuovamente a questo effetto, delle condizioni con le quali ella si dovesse sbarcare, nel che per la varietà degl' interessi non potendo convenire le parti, seorreva il tempo senza conclusione.

Ma intanto avendo le artiglierie Spagnuole battuto il lunedì di Pasqua dall' apparire dell' alba sino all' inclinazione del giorno, ed essendo caduta in quell' ora l'opportunità della bassa marea, si avanzarono i fanti Spagnuoli d'ambe le parti per dare risolutamente l'assalto. Non fu del tutto prospera la fortuna, come era stata per l'addietro, a favorire i pensieri di monsignore di Rono, perciocchè sebbene il vento era stato. dutto il giorno favorevole alla sua artiglieria, cosa di non poco momento per liberarsi dal fumo, e per poter più speditamente operare, la sera nondimeno perseverando, anzi soffiando d'ogni ora più gagliardo, non permise che calassero tanto l'acque, che l'estremità del porto rimanessero del tutto asciutte, onde convenuero i fanti passare con l'acqua insino sopra il ginocchio, ed in tal luogo sino alla cintura, il che ri-Aardando l'assalto riusci di non poco impedimento; e mondimeno, dopo superato l'ostacolo dell'acqua., essendosi combattuto ferocemente sino alle quattro ore della notte, rispetto alla luna nel colmo, lucidissima, i Francesi, avendo perduto più di cento de' loro, e fra questi uno de' capitani Olandesi, risolverono di ritirarsi; ed, acceso fuoco per ogni parte nel borgo, si condussero salvi nella terra.

- Passò monsignore di Rono il martedi con tutta l'artiglieria nel borgo abbandonato, e non vi essendo fianchi da quella parte che potessero impedire la batteria, piantò senza difficoltà ventidue pezzi sopra l'orlo della fossa, non con altro riparo che con semplici e poco rilevanti gabbioni, ed il giorno seguente comincià a percuotere con tanto furore nella muraglia, che per non essere ben terrapienata, diede in poche ore larghissima comodità di poter dare l'assalto; ma, mentre le fanterie miste di Spagnuoli, di Valloni e d' Italiani si apparecchiano per avanzarsi alla breccia, i difensori, sbigottiti dalla grande apertura, e dal poco numero al quale erano ridotti, mandarono fuori un tamburino a trattare d'arrendersi, e la medesima sera pattuirono di abbandonare la città e di ritirarsi nel castello, il quale se fra sei giorni non venisse soccorso, promisero di rimettere in mano del Cardinale.

Il Re, che si ritrovava a Bologna, ebbe avviso nel medesimo tempo della composizione di Calais, e risposta dal conte di Essex capitano dell'armata d'Inghiterra, col quale essendosi abboccato monsignore di Sansì, era entrato in grandissima speranza di fare sharcare gl'Inglesi, e che col rinforzo loro si potesse soccorrere il castello nel tempo determinato: ma non era così pronto il Conto com' egli desiderava, perchè avendo molte volte promesso il Re di dare una piazza ne' liti del suo reggo per somodo e per sicuressa della nazione

Inglese, aveva poi con diverse iscusazioni differito di farlo, ed essendo ultimamente condescesi i suoi ambasciatori appresso quella Regina per far muovere l' armata in suo soccorso, a promettere che seguirebbe l'essetto, il Conte ricusava d'entrare in porto e di sbarcare la gente, se prima non gli era osservata effettivamente la promessa: e benchè Sansì dimostrando l'urgenza del bisogno e la strettezza del tempo, considerasse al Conte quanto la conservazione di Calais fosse di comune interesse, non fu possibile a muoverlo del suo pensiero: per la qual cosa fu necessario scrivere al Re per averne risoluzione, il quale tutto pieno di sdegno che i suoi confederati si valessero delle sue avversità per astringerlo a' loro appetiti, rispose risolutamente che voleva piuttosto essere spogliato da' nemici che dagli amici, e rivolto ad operare da sè medesimo, e non vedendo bonacciare la furia del vento ch' era stato così contrario in tutti i giorni addietro, spinse il signore di Matelet governatore di Fois con trecento fanti spalleggiati da buon aumero di cavalleria del duca di Buglione, perchè sforzandosi di passare in fra le guardie nemiche, entrassero a soccorso del castello.

Questi, pervenuti di notte sotto al quartiero degli Italiani comandato dal marchese di Trevico, trovarono tanto lente e trascurate le guardie, che senza essere sentiti penetrarono tutti nel castello, nel quale
avendo il signore di Matelet rincorato non meno il
governatore che gli abitanti ed i soldati che vi erano
ridotti, dopo che fu spirato il termine della tregua,
non solo ricusarono di arrendersi, ma protestarono di
volersi difendere sino alla morte; per la qual cosa il
Cardinale già certo che senza sua saputa vi fosse entrato il soccorso, commise a monsignore di Rono che

seguisse valorosamente l'oppugnazione, il quale piantate le artiglierie contra i torrioni, o vogliam dire i baluardi del castello attese a batterli con tanta sollecitudine, che il giorno vigesimosesto si trovò in essere di poter dare l'assalto. Assalirono la mattina seguente innanzi a tutti i fanti Italiani, i quali, desiderosi di scancellare l'ignominia di aver lasciato passare trascuratamente il soccorso, combatterono disperatamente, e rinforzati da' Valloni ed ultimamente dagli Spagnuoli, dopo sei ore di sanguinoso combattimento, morto il governatore Bidossano, e tagliati a pezzi più di quattrocento soldati, entrarono finalmente nel castello, ove gl' Italiani menarono a fil di spada tutto l'avanzo; eccetto Monsignore di Campagnuola ed alcuni altri pochi, i quali, ridotti in una chiesa, furono ricevuti a discrezione.

Morirono dugento uomini del campo Spagnuolo, tra i quali il conte Guidubaldo Pacciotto ingegnere di molta stima, e più di cento feriti, danno molto debole nel conseguire in così pochi giorni una piazza stimata inespugnabile e delle principali della Francia, ma in ogni tempo egualmente dalla trascuraggine dei difensori malamente difesa, e con effetti in niuna parte corrispondenti alla sua fama.

Ma la perdita così facile e così repentina di Calais aveva posto il Re non solo in grandissima sollecitudine d'animo, ma anco in espressa necessità di convenire con la Regina d'Inghilterra e con gli Stati d'Olanda, perciocchè non essendosi ancora resa la Fera, gli pareva molto duro partirsi da quell'assedio, e perdere le spese e le fatiche di tanti mesi, con diminuzione non mediocre della riputazione; e dall'altra parte se non ricevesse prestamente i soccorsi e dall'un luogo e

dall' altro, non poteva mettere un altro corpo d'esercito, con il quale avesse da resistere allo sforzo vittorioso de' nemici, di modo che restavano abbandonate tutte le altre piazze della provincia con poca speranza che dovessero più costantemente difendersi di quello che aveva fatto Calais, piazza eccellentemente munita dall' arte e dalla natura. Mosso da questa considerazione, e giudicando che l' autorità del duca di Buglione fosse per valer molto a disponere l' animo della Regina, la deliberazione della quale era certo che sarebbe seguita dagli Olandesi, lo spedì con risoluti ordini in Inghilterra, perchè concludendo una confederazione reciproca, l' armata passasse quanto prima a sbarcare nel porto di Bologna.

Ma erano grandi le difficoltà e diversa l'inclinazione della Regina, parte perchè disegnava valersi della necessità del Re per conseguire un porto nel suo regno, onde innanzi che si perdesse Calais non aveva voluto soccorrerlo per astringere i Francesi a rimetterlo nelle sue mani; parte perchè vedendo il Re riconciliato con la Chiesa cattolica giudicava che stesse in arbitrio del Re di Spagna di concludere la pace, qual volta si risolvesse di non molestare più il reame di Francia; e perciò difficilmente inclinava a mettersi in nuove spese, le quali stesse alla volontà de' suoi nemici di farle riuscire infruttuose e vane: per la qual cosa avendo pertinacemente negato molti giorni di voler dar orecchie ad alcun trattamento di nuove obbligazioni, profferiva solamente di dare quegli aiuti per l'avvenire che potesse fare senza suo grave incomodo, come aveva fatto per lo passato; e perchè i Francesi facevano sollecita istanza che il conte di Essex passasse in Picardia con l'armata, rispondevano gl' Inglesi che quell'armata era la maggior parte di legni e d'uomini volontari, che si erano messi insieme sotto alla condotta di quel Conte per andare a predare i liti della Spagna, dalla quale impresa la Regina non aveva autorità di rimuoverli, avendone loro concessa la licenza; e nondimeno che sarebbono di grande utile alle cose del Re di Francia, perchè la molestia che ne riceverebbono i regni di Spagna divertirebbe le forze del Re cattolico dalla guerra di Picardia.

Ma erano queste speranze e rimedi molto lontani, ed il duca di Buglione, considerando l'interesse della religione comune se si accrescessero le prosperità degli Spagnuoli, eccitava ed i ministri principali e la Regina medesima a volersi impiegare con tutte le forze in una occorrenza così urgente e così vicina, e moveva molto con l'autorità, con l'eloquenza e con le ragioni, ma molto più con la comunione della medesima fede, perchè pareva ch'egli si riscaldasse principalmente per l'interesse comune, e per la conservazione in Francia della parte degli Ugonotti, acciocchè non fosse astretto il Re di venire a concordia tale con gli Spagnuoli, che fosse pregiudiciale agli Stati di Fiandra, alla quiete di Inghilterra ed alla libertà della coscienza nel suo regno: e nondimeno il negozio camminò con tanta lentezza e con difficoltà così gravi, che, benchè si concludesse finalmente la confederazione con l'Inghilterra, poco diversa dall'altra contratta col re Carlo IX, e senza obbligo di consegnare alcuna piazza, perchè la vergogna ·fece desistere gl' Inglesi da questa dimanda; e benchè il duca di Buglione passasse con un ambascistore della Regina in Olanda, ove si stabilì la medesima confederazione, il tempo nondimeno scorse tanto innanzi, che le cose di Picardia non ne riceverono alcun solleva-

mento, e l'armata del conte d'Essex, scorsa ne' liti di Spagna, si risolvette senza movimento di considerazione.

Mentre la confederazione si tratta in Inghilterra, il cardinale Arciduca non dipendente da altri che da sè stesso, avendo posto dieci giorni di tempo nel restaurare le ruine di Calais, ed essendogli alla semplice richiesta d'un trombetta arrese le città di Guines e di Han, deliberò di andare sopra Ardres, piazza di buon circuito, ottimamente fortificata, e posta tre leghe lontana da Calais, con l'espugnazione della quale giudicava di dovere interamente assicurare l'acquisto che aveva fatto; e, benchè il sito di quella fortezza paresse molto difficile, perchè, posta nel rilievo d'una collina, domina a cavaliere tutto il piano sottoposto che s'estende poco più del tiro dell' artiglieria; e dopo il piano succedono montagne e boschi altrettanto sproporzionati a campeggiare, quanto opportuni all' insidie de' nemici, il Cardinale nondimeno inanimito dalla prosperità dell' armi sue, s'accostò all'opinione di monsignore di Rono che sperava d'ottenerla innanzi che il Re, sbrigato dalla Fera, avesse facoltà di soccorrerla.

Erano in Ardres il marchese di Belin luogotenente della provincia, monsignore d'Anneburg governatore della terra, ed il signor di Monluc entratovi per rinforzo, ed avevano seco poco meno di duemila fanti, cento e cinquanta cavalli, ed appropriata comodità di munizioni, di artiglierie e delle altre cose che sono necessarie alla difesa. E perchè l'assedio era stato antiveduto da' capitani, avevano procurato con ogni sollecitudine possibile, non solo di migliorare le fortificazioni della città, ma anco di ristorare quelle del borgo posto dalla parte che guarda verso Bologna; perchè essendo quello il lato dal quale più facilmente si potevano di-

rizzare le batterie, avevano deliberato difendendo il borgo. di tenere i nemici più lontani che fosse possibile dalla muraglia.

Era stato autore di questo consiglio il Governatore della città, soldato non solo di molto valore, ma anco di grand' esperienza, il quale disegnava col difendere il, terreno a palmo a palmo dar tanto tempo al Re, che, cadendo la Fera, potesse venire a soccorrere la piazza innanzi gli estremi bisogni; ma il marchese di Belin. sentiva diversamente, e che fosse pernicioso consiglio il consumare la gente nel difendere luoghi inutili e impossibili ad esser difesi; per la qual cosa voleva che si impiegassero solamente a mantenere quei posti, che per la qualità loro si potessero lungamente mantenere; e nondimeno, parendo a tutti gli altri capitani che dovesse riuscire di beneficio importante la difesa del borgo, rimase superiore il parere del governatore, e vi si mise convenevole presidio che lo potesse guardare. Un altro disparere regnava tra i Capitani, perchè il Marchese avrebbe voluto che con gagliarde contrabbatterie, e senza risparmio di munizioni si molestasse il campo e s' impedissero i lavori de' nemici, ed all' incontro il Governatore, giudicando di aver poca provvisione di polvere da farne così grande consumamento, voleva che si risparmiasse per allungar la difesa, e non aver mancamento di cosa così necessaria ne' più stretti bisogni; e, perchè l'autorità del Marchese era superiore alla sua, egli tenne nascosta una parte della munizione, acciocchè opportunamente se ne potessero valere, quando l'altra fosse finita di consumare.

Con queste discordie, che regnano per l'ordinario con grave pregiudicio delle cose proprie ove comanda più d'uno, s'apparecchiavano questi alla difesa; ma il

cardinale Arciduca, lasciato Giovanni di Rivas al governo di Calais, il sesto di di maggio si parti con tutto l'esercito, e fece il primo alloggiamento a Guines, ed il giorno seguente si condusse sotto alle mura di Ardres così per tempo, che per tutto quel giorno ed il seguente furono perfezionati e muniti gli alloggiamenti, i quali scostandosi quanto era possibile dalle artiglierie della terra, non si accostavano però molto alle colline ed a' boschi, anzi tra i monti ed i ripari restava tanto di spazio, che gli squadroni così di fanti come di cavalli potevano comodamente distendersi in ordinanza; ed a tutte le strade, che per la via de' boschi scendono da' colli nel piano, erano collocati grossi corpi di guardia, con doppie trincee e con doppi ripari nella fronte, o per dir meglio alle spalle, ove erano rivolti verso Bologna, verso Monterollo e verso gli altri luoghi del Re di Francia.

Accampato ed assicurato con somma diligenza l'esercito, il giovedì, nono giorno di maggio, si avanzarono i fanti Spagnuoli d'Agostino Messia, ed i Valloni del colonnello la Berlotta per portarsi sotto a ripari del borgo; ma il signore di Monluc, la cui fierezza non preteriva occasione alcuna di travagliare i nemici, uscì così gagliardamente a scaramucciare, che le opere ne restarono per molto spazio impedite; e, poichè un altro terzo di fanteria di Jacopo Tesseda, ed i Valloni del colonnello Coquél vennero a rinforzo de' suoi, e che Monluc fu costretto a ritirarsi, il Marchese diede principio a così furiosa contrabbatteria, che fu necessario intermettere il travaglio, ed aspettare la notte, ma riuscendo ella in ogni parte lucidissima, non restarono le artiglierie di tirare con gravissimo danno di quei di fuori, i quali nondimeno, superando costantemente

tutti gli ostacoli, si condussero su la contrascarpa del borgo, e la mattina seguente si cominciarono a piantare quattro cannoni per facilitare l'entrata; ma perchè Monluc non restava di riuscire a tutte l'ore, e di tenere in sollecitudine quelli che lavoravano, non si fece molto progresso, sin ch' egli colto da un colpo di artiglieria ne restò miseramente sbrauato, perchè dopo la morte sua non essendo gli altri capitani, o così solleciti o così feroci, cominciarono gli assalitori a percuotere nelle difese del borgo, le quali restando per la debolezza loro assai facilmente abbattute, vi si diede l'assalto con tanto impeto, che i difensori furono costretti di abbandonarlo con perdita di più di quaranta soldati; ma mentre gli Spagnuoli ed i Valloni v'entrano mescolatamente, monsignore di Montauto mastro di campo di fanteria Francese gli assali così aspramente, che dopo due ore di sanguinoso conflitto tornò a ricuperare il borgo, avendone scacciati impetuosamente i nemici con perdita di trecento dei più valorosi del campo: e nondimeno il giorno seguente, avendo le artiglierie battuto dalla mattina insino al mezzo giorno, si spinsero all'assalto le fanterie da quattro parti, in ciascuna delle quali combattendosi valorosamente, restò ferito gravemente il colonnello la Berlotta, e percosso di una sassata nella testa Agostino Messia, ed il borgo si difese sino alla sera; ma, rinnovandosi la mattina seguente da tutte le parti l'assalto, il Marchese, considerando la debolezza del luogo, ordinò che i difensori si ritirassero per non perdere tanta quantità di valorosi soldati, e tuttavia incalzando furiosamente i nemici, quei ch' erano alla porta della città temendo che non entrassero mescolatamente con i suoi, lasciarono cadere così presto la saracinesca, che ne restarono esclusi e tagliati a pezzi più di dugento.

Si coprirono sollecitamente le fanterie nel borgo, ed avendo monsignore di Rono deliberato di battere da quella parte, fece fabbricare due batterie, all' una delle quali attendevano gli Spagnuoli con diciannove cannoni, ed all' altra travagliavano i Valloni con diciassette pezzi di differente grandezza; i quali lavori non essendo ancora perfezionati, la contrabbatteria della città faceva estremo danno per ogni parte; ma poichè le batterie furonsi sufficientemente coperte, e che l'artiglierie cominciarono a percuotere ne' fianchi de' baluardi, il Marchese o per bassezza d'animo, come volle il parere universale degli uomini, o perchè stimasse impossibile il difendere quella piazza, ed avesse desiderio di salvar sè stesso e tanti altri valorosi difensori a miglior occasione, chiamati i principali a consiglio, si sforzò di persuader loro ad arrendersi; ma opponendósi il Governatore e Carlo monsignore di Rambures, uomo principale della provincia, i-capitani risposero di volersi difendere sino agli ultimi esperimenti, e replicando il Marchese che già era consumata tutta la munizione, e che non avea più con che difendersi, il Governatore dimostrò d'averne nascosa e conservata tanta quantità, che, dispensandola con giudicio, sarebbe a sufficienza per molti giorni, e che intanto potrebbono ricevere soccorso dal Re, al quale credeva che fosse per arrendersi ultimamente la Fera; alle quali parole ripigliò alteratamente il Marchese ch' egli meritava castigo d' aver celato il vero delle munizioni al Capo superiore, e che due giorni più o due giorni manco poco importavano, perchè egli sapeva che il Re non era per ottenere così facilmente la Fera; e partendosi sdegnato dal consiglio, ancorchè molti si protestassero, mandò subito fuori un capitano, e convenne d'uscire con l'armi e con gli arnesi, bandiere spiegate

e tamburi sonanti, e che a' cittadini fosse libero il restare, o veramente il partire, ma che quelli che restassero dovessero riconoscere per loro supremo signore il Re di Spagna.

Così con ammirazione d'ognuno e con grave mormorazione de' suoi, uscì il Marchese con tutta la gente in arme il giorno vigesimoterzo di maggio conducendosi alla volta della Fera; ma il capitano Manfermo, uno de' capitani del presidio, avendo in guardia il baluardo rivolto al quartiere degli Spagnuoli, non volle consentire per niun modo all'accordo, e benchè i nemici fossero padroni di tutto il restante della terra, egli, trinceratosi nondimeno per ogni parte nel circuito del baluardo, volle sostenersi intrepidamente, sin tanto che, piantate le artiglierie, ed abbattute le difese, giudicò di potersi onorevolmente partire.

Il giorno precedente gli assediati della Fera ridotti all'ultima necessità, e conoscendo dagli effetti la intenzione del Cardinale, che, intento al divertire ed al far nuovi acquisti, non isperava di poterli soccorrere in alcun modo, s' erano finalmente rimessi in potestà del Re, avendo con la costanza loro dato tempo e comodità di fare così grandi e così importanti acquisti. Ottennero dal Re desideroso di sbrigarsi per attendere al soccorso d'Ardres le condizioni che addimandarono, perciocche fu senza contraddizione stabilito: che uscirebbono il Siniscalco di Montelimar asserto conte della Fera ed Alvaro Osorio governatore del presidio, con tutti i soldati a piedi ed a cavallo, con le armi, arnesi loro e tutte le bagaglie, bandiere e cornette spiegate, toccando tamburo e trombetta, con corde accese e palle in bocca, e sarebbono sicuramente accompagnati insino al Castelletto: che potrebbono condur seco

un cannone, il quale non avea l'armi di Francia, e munizione per dieci tiri: che al Siniscalco sarebbono fatte quitanze di tutte le taglie, rendite e contribuzioni riscosse, e che non potesse essere inquirito per alcuna passata azione e delitto, nè contra di lui, nè contra gli altri del presidio, nè alcuno di loro molestato per debiti che avesse contratti: che gli abitanti, facendo giuramento di fedeltà, sariano trattati da buoni sudditi, e rimesso loro ogni delitto passato, e chi volesse uscire col presidio fosse in libertà di partirsi.

Con questi articoli si rimise la Fera in potestà del Re il giorno vigesimosecondo, e la mattina seguente egli, impaziente di dimora, con tutta la cavalleria si mosse alla volta d'Ardres, lasciando che il Contestabile seguitasse con tutto il resto dell' esercito, con deliberazione, accostandosi per la strada de' boschi, di voler in ogni modo tentare la fortuna; ma non ebbe camminato oltre due miglia, che gli pervenne la nuova della composizione del Marchese, la quale tanto più gli parve acerba, quanto era entrato in più viva speranza di dover certamente soccorrere quella piazza. Percosso da gravissimo dolore, nè meno acceso di giustissimo sdegno, vedendo per la pusillanimità d'un uomo troncato il corso a tutt' i disegni suoi, non volle ch' il Marchese fosse introdotto alla sua presenza, o giudicandolo indegno del suo cospetto, o dubitando di non poter contenere l'indegnazione; ma, fatto formare il processo dal maresciallo della Chiatra, fu molte volte in pensiero difargli levare vituperosamente la vita, e tuttavia interponendosi efficacemente, e supplicando per lai madama Gabriella, la sentenza pubblicata dopo la dilazione di molti giorni non contenne altro, se non ch'egli fosse privo de' suoi carichi, e confinato in perpetuo alle sue terre.

Preso Ardres dall' una parte, e dall' altra presa la Fera, era opinione comune che gli eserciti fossero per affrontarsi, ed il Re, desideroso di risarcire le perdite che avea fatte, ed ingrossato dal concorso di tutta la nobiltà del suo reame, era deliberato di non preterire qualsivoglia occasione che opportunamente l'invitasse a combattere; ma il cardinale Arciduca più intento a conservare l'acquistato, che volonteroso d'avventurare l'esercito a nuovi pericoli, e richiamato dall' urgenza delle cose di Fiandra, lasciato in Ardres con buon presidio Villaverde capitano Spagnuolo, si ritirò in tre alloggiamenti nel territorio di sant' Omero, e di là avendo avuto avviso che la cavalleria lasciata a guardia delle provincie di Fiandra era stata rotta da' presidi di Berch e di Breda, i quali correvano liberamente tutto il paese, si ricondusse più a dentro per opporsi alle incursioni loro, e per rivoltare l'impeto dell'armi contra gli Stati, che durante la guerra di Francia prendevano alla giornata maggior piede. Stette lungamente dubbioso il Re se dovesse attendere quell'anno alla ricuperazione di 'qualche piazza, ma trovavasi la sua fanteria, istromento principale nell' oppugnare le fortezze, molto mal trattata per la lunga dimora fatta sotto la Fera, perchè, oltre le vigilie, le fatiche continue di tanti mesi, la mala qualità dell' aria in luoghi d'ogn' intorno bassi e paludosi, aveva introdotte molte infermità nella gente, la quale, passato il verno con molti disagi, ora cominciava a sentire gli effetti de' patimenti. Mancava oltre di ciò il nerbo più importante della guerra; perciocchè essendo nuovamente ritornate molte provincie all'ubbidienza, e ritrovandosi le altre che avevano seguitato il suo nome, afflitte e conquassate dalla guerra, erano per i lunghi travagli e per gli infiniti disordini

sconcertate l'entrate di tutto il regno, onde privo totalmente di danari, non avea facoltà di sostenere l'esercito in Picardia, la quale provincia era dalla passata guerra di due anni in gran parte distrutta e desolata. Si aggiungeva a queste due gravi difficoltà la poca prosperità che avea provata il Re di amministrare la guerra per mezzo de' suoi capitani; per la qual cosa essendo egli astretto di ritornare a Parigi per ricevere il Legato del Pontefice venuto per confermare e per far eseguire le cose promesse dagli oratori suoi nell'atto della benedizione, parevagli che con poco frutto fosse per adoperarsi l'esercito nel quale non potesse assistere personalmente. Per tutte queste ragioni, dopo lunga dubitazione del consiglio, deliberò di licenziare la nobiltà per poterla riavere più fresca all' occorrenze venture, e di distribuire il restante della gente ne' presidi delle piesze più importanti, sicchè non fosse da temere dell'improvviso ritorno de'nemici, ed egli, ricevuto che avesse e soddisfatto il Legato, trasferirsi in qualche città opportuna nel centro del suo reame, ove, radunata una congregazione da tutte le provincie e de' più principali magistrati, potesse attendere con sollecitudine a riordinare l'entrate, e regolare gli affari domestici della sua corte, ed a far le provvisioni opportune per poter con saldi fondamenti applicar l'animo nell'annata seguente alla recuperazione de' luoghi in Picardia. Sperava intanto che si concludesse la lega con gli Stati di Fiandra e con la Regina d' Inghilterra, di modo che, unite tutte le forze, disegnava di uscire così forte alla campagna, che non potessero i nemici vietargli la recuperazione del suo. Fatta questa deliberazione, lasciò il maresciallo di Birone con tremila fanti e con seicento cavalli su le ripe della Somma, acciocchè costeggiando

il fiume fosse pronto ad ogni occorrenza del paese. Lasciò ben guardate le città di Perona, di Bologna, di Monterollo, di Abbevilla e di san Quintino, ed in Amiens il conte di san Polo, aneorchè quella città grossa e potente di popolo, allegando gli antichi suoi privilegi, ricusasse di ricevere guarnigione, assicurandosi di sostenersi da sè medesima, come avea fatto per lo passato nella rivoluzione di tante guerre.

Era entrato in questo mentre in Francia Alessandro de' Medici cardinale di Fiorenza e Legato del Papa con iscambievole soddisfazione così del Re, che desiderava di conciliarsi totalmente l'animo del Pontefice, come del medesimo Pontefice, che non poteva interamente acquetarsi l'animo, se non si stabiliva l'antica ubbidienza e lo stile solito a tenersi verso la Sede apostolica dalla corona di Francia; per la qual cosa arrivato a' confini del Delfinato era stato ricevuto con gran pompa, e con l'esercito instrutto ne' suoi ordini da monsignore delle Dighiere, il quale, benchè fosse alieno dalla religione cattolica, non tralasciò termine alcuno di ossequio e di onorevolezza così nel ricaverlo, come nell'accompagnarlo sino a Lione, nella quale città essendo stato pochi giorni, sollecitando il viaggio, era passato a Molins, di dove, ancorchè per rispetto della peste che ardeva in molti luoghi, avesse preso assai più lunga strada, pervenne nondimeno il decimonono dì di luglio a Monlerì distante dieci leghe dalla città di Parigi.

Quivi il Re con pubblica pompa, ma come per visita famigliare, venendo di Picardia, corse con cento poste a ritrovarlo, dimostrando nell' impazienza di esser seco, e nella dimestichezza dell' incontrarlo, l' affetto suo verso il Pontesice, e la particolare considenza con

la persona sua, nella quale oltre la chiarezza del nascimento e la maturezza dell' età, concorreva grandissima fama di prudenza ed antica disposizione verse le cose della Corona.

Accompagnarono in questa visita il Re i principali signori della Corte, ma particolarmente il duca di Mena per far conoscere al Legato la sincera riconciliazione ch' era seguita tra di loro, e quanto fossero stimati ed onorati i capi della parte Cattolica; e siccome in questo primo abboccamento non pretermise il Re alcuna esquisita dimostrazione di riverenza verso la maestà del Pontefice e verso la persona del Legato, così non mancò il Cardinale di mostrarsi così moderato e così ben disposto verso gl' interessi del Re e della Corona, che si convertì in somma benevolenza la buona aspettazione prima conceputa.

Ritornò il Re la seguente mattina nella città di Parigi, ed il Cardinale seguitando il suo viaggio, fu prima incontrato una lega fuori de' borghi dal giovanetto Principe di Condè, acciocchè conoscesse quanto sollecitamente avesse il Re incontrata la soddisfazione del Papa nel ritirarlo dalle mani degli Ugonotti; ed alla porta de' borghi fu ricevuto dal cardinale de' Gondi, da tutti i Principi e da tutta la Corte, con tanta calca di popolo, che se i duchi di Mena e d'Epernone, scendendo da cavallo, non avessero con le spade nude fatto far largo alle genti, era pericolo che la furia di quelli che inconsideratamente s'urtavano per venerarlo, nel tumulto e nel caldo non l'opprimesse. Così, ammesso nella città con grandissimo contento ed allegrezza d'ognuno, fece le solite cerimonie nella cattedrale di nostra Donna, e condotto all'alloggiamento di regia suppellettile addobbato, ricevette con maniere di somma cortesia le

visite del Parlamento, ragionando per tutto l'Ordine il primo presidente Harlè, e poi successivamente gli altri magistrati della città e molti particolari, godendo ciascheduno di vedere con gli occhi propri, e di sentire con le proprie orecchie la riconciliazione con la Sede apostolica così del Re come della Corona.

Accettarono e pubblicarono nel Parlamento le commissioni, o come essi chiamano, le facoltà del Legato; e, benchè alcuni de' senatori sentissero che alla pubblicazione si aggiungessero certe clausule solite ad usarsi ne' tempi passati, per limitare e circonscrivere l'autorità de' Legati entro a' termini de' privilegi della Chiesa gallicana, volle nondimeno il Re che senza farne menzione alcuna liberamente si pubblicassero nell'esser loro. per levare ogni scrupolo che si avesse della sincerità dell'animo suo, cosa che ridondando in piena soddisfazione del Pontefice ed in gloria del suo pontificato di non provare quelle opposizioni ch' erano soliti a provare tutti gli altri Pontefici passati, fu ottimamente ricompensata dalla moderazione del Legato, la destrezza del quale, bene instrutta dagli ordini prudenti di Roma, declinò sempre quelle occasioni che potevano ridurre in controversia l'autorità sua e i privilegi del clero, o giurisdizioni, della Corona; modo veramente unico di fuggire le contese tanto odiose di giurisdizione, e temperamento molto appropriato così per istabilire la rinnovata ubbidienza, come per servire alla condizione difficile dei tempi.

Era stato questo, oltre la prudenza del Pontefice e la moderazione del Legato, consiglio di Giovanni Delfino ambasciatore di Venezia in Roma, e che fu poi anco cardinale, il quale, pratico delle cose del regno di Francia, avverti ed al Papa ed al Legato che non

guardassero per minuto i trascorsi fatti per lo passato nelle cose ecclesiastiche della Francia, mentre era come separata dalla Chiesa innanzi l'assoluzione, ma che, fingendo di non vedere molte cose passate, si contentassero con destrezza e con pazienza grande di regolare il futuro, il quale consiglio accettato avidamente, come da persona pratica e molto prudente, diede la norma del governarsi in molte com ardue che s' incontrarono nell' avvenire. Ebbe il Legato la prima audienza pubblica a san Moro fuori della città il primo giorno d'agosto, nella quale ratificò il Re tutte le condizioni accettate da' suoi procuratori nell' assoluzione di Roma; con la quale pronta dimostrazione avendo soddisfatto a tutti i numeri, ricevette poi nell'occasioni quelle dispense che persuadeva la congiuntura presente. Da queste cose spettanti alla maestà della religione e del Papa, passò il cardinale Legato alla trattazione di quelle che appartenevano alla quiete del regno ed alla pace de' Cristiani, perciocchè conoscendo il Pontefice quanto il regno di Francia tormentato da così lunghe guerre fosse afflitto ed esangue, e quanto bisogno avesse di tranquillità e di ristoro per ricuperare l'antico suo vigore; e dall'altra parte considerando quanto fosse esausto di danari il Re di Spagna, e quanto oppressi e ruinati i suoi popoli, vedeva che la corona di Francia continuando la guerra era in pericolo di gran diminuzione, e che il Re cristianissimo era necessitato a tener tuttavia strette pratiche ed interessate amicizie con i Principi alieni dalla Chiesa cattolica, e comprendeva dall' altro canto che il re Filippo, mal potendo supplire a due guerre potenti benchè vicine, per sostenere la riputazione dell'armi in Picardia, veniva a perdere molto del suo nella Fiandra, con accrescimento degli Stati d'Olanda, e con diminuzione della fede: per la quale cosa avea deliberato d'intromettersi a procurare la concordia fra queste due Corone; ben avvedendosi che nè l'una nè l'altra si sarebbe mai inclinata a dimandare la pace, s'egli come padre comune e mediatore independente non vi si fosse interposto.

Aggiungevasi il rispetto della guerra del Turco, la quale ferocissima ardeva in Ungheria: alla quale desiderando il Pontefice che vivamente concorressero i Principi cristiani, per non lasciare maggiormente accrescere le forze del nemico comune, stimava sommamente necessario il mettere d'accordo queste Corone, acciocchè ambedue insieme, o almeno il Re di Spagna per il comune interesse della Casa d'Austria, avesse facoltà di poter somministrare i suoi aiuti. Aveva perciò data stretta commissione al Legato, che, ratificata che fosse l'assoluzione del Re, entrasse subito nell' introduzione di questo negozio, il quale stimava non solo necessario per la sicurezza e per il riposo della Cristianità, ma anco sommamente glorioso alla memoria del suo pontificato, Nè il Cardinale, uomo di natura pacifica e mansueta e pieno d'esperienza degli affari del mondo, era men pronto a procurare il beneficio universale e la sua gloria particolare, di quello che fosse sollecito il Papa, a stimolarlo, sicchè ne' primi congressi dopo l' audienza pubblica di san Moro, non differì di tentare la disposizione del Re, il quale non meno avveduto nel riconoscere le piaghe del suo regno, di quello che fossero gli altri, ed accordandosi con il consentimento universale degli uomini, che la pace fosse l'unico rimedio per medicarle, era inclinato nell'animo suo di abbracciare ogni maniera di concordia, nella quale scorgesse

DAVILA VOL. IV

di non rimettere della riputazione. Persuadevalo a questo medesimo la difficoltà che incontravano gli ambasciatori suoi nel trattare la lega d'Inghilterra, perchè ottimamente s'accorgeva che la Regina aspirava senza rispetto a conquistare alcuna piazza nel suo regno, per aver facoltà e di tenerlo obbligato e di procurare all'occorrenza maggiori acquisti, e non gli era occulto ch' ella per i moti degl' Irlandesi, che in questo tempo erano nel colmo, si trovava così occupata, che non avrebbe potuto, ancorchè vi concorresse la volontà, impiegare in suo aiuto molte forze. Aggiungevasi lo stato degli Olandesi, i quali benchè procurassero che si continuasse la guerra in Francia, perchè si divertissero e si dividessero le forze Spagnuole, non aveano facoltà di porgere aiuto a' vicini mentre in casa propria ardeva per ogni luogo la guerra.

Nè i Principi protestanti di Germania, rivolti con l'animo all'urgente necessità della guerra col Turco, potevano o volevano prendersi travaglio del regno di Francia, che giudicavano possente da sè medesimo a far testa contra l'armi di Spagna, di modo tale che il Re, poco potendo promettersi degli aiuti esterni dei suoi confederati, conveniva far tutto il fondamento nelle proprie forze del suo reame. Ma queste erano impedite e debilitate da molti gravi accidenti, perciocchè l'entrate regie per le ruine della guerra civile e per gli abusi moltiplicatamente introdotti erano sovvertite e poco meno che annichilate, e l'utile che si soleva cavare da' dazi e dalle gabelle ne' luoghi mercantili del Mediterraneo e dell' Oceano, per l'interrompimento del commercio di Spagna e dell' Indie occidentali e degli altri paesi del Re Cattolico, era estremamente diminuito; nè giovava il traffico con i legni d'Olanda e d'Inghilterra,

perchè essendo interrotta la navigazione, era ridotto il negozio piuttosto a forma di corseggiare che di mercatantare. A questo difetto del danaro, sostanza vitale della guerra, s'aggiungevano le altre perturbazioni. Il duca di Mercurio ancora armato e potente nella Bretagna, il quale scorrendo ed inquietando con le sue genti ora dalla parte di Normandia, ora da quella del Poetù e della Santongia, teneva in continuo moto quelle provincie. La Provenza ed il Delfinato non aucora ben ridotte all'ubbidienza, e molestate gagliardamente dal duca di Savoia, sicch' era necessario tenervi due eserciti continuamente impiegati, e, quello che importava più di tutto, gli Ugonotti, o sdegnati o insospettiti della stretta congiunzione del Re e del Pontefice, erano come sollevati, e chiedendo licenza di radunarsi insieme per prendere partito a' casi loro, mostravano disegni di cose nuove, ond' era grave pericolo, che innanzi che si finisse di stabilire totalmente la pace con i Cattolici, non fosse necessario principiare la guerra con gli Ugonotti.

Movevano tutte queste cagioni il Re a desiderare la pace, ma lo stimolo della riputazione, sempre stato pungentissimo nell'animo suo, gli faceva in apparenza appetire la guerra; per la qual cosa ne' primi trattamenti disse risolutamente al Legato, che non accetterebbe concordia di sorte alcuna, se prima non gli erano restituiti interamente tutt' i luoghi occupati, e risarciti tutt' i danni ch' erano stati dati alla Corona, aggiungendo concetti così ardenti e così vivi, che dimostrava di non voler dar orecchie a negozio di pace, se prima non s'era rimesso con l'armi sue la riputazione della guerra; e nondimeno il Legato, argomentando dallo stato delle cose, che sul fatto gli era molto ben noto, la segreta intenzione del Re, e giudicando che per ogni

modo fosse necessario rompere il primo diaccio, ancorchè non apparisse germoglio d'alcuna speranza, spedì fra Bonaventura Calatagirone generale dell'Ordine di san Francesco alla corte di Spagna, per tentare come corrispondessero gli animi da quella parte.

Ma la sollecitudine che mostrava il Legato della paces non impediva l'animo del Re di Francia, intento alla provvisione dell' armi ed all' apparecchio dell' annata seguente; per la qual cosa aveva chiamata la Congregazione di tutti gli ufficiali della Corona, de' principali Magistrati e de' tesorieri del suo regno nella città di Roano, nella quale disegnava, oltre al regolare molti disordini ed abusi, di stabilire e di riordinare l'entrate sue, e persuadeva a' capi delle provincie, ed a' principali del clero e della plebe a sovvenirlo, di modo tale che potesse sostenere da sè medesimo il peso della guerra, il che non riputava difficile così per l'urgenza del bisogno ben conosciuta da tutti, come per il buono stato nel quale s' erano incamminate molte ricche e fertili provincie, dopo che in esse erano cessate l'armi civili, se l'ordine e la regola necessaria s'aggiungesse al beneficio della quiete; e giudicava che ognuno sarebbe corso volentieri a contribuire a questa spesa, la quale non si faceva, come per il passato, nè per soddisfare gli appetiti del Re, nè per muovere l'armi domestiche contra quelli del medesimo sangue, ma per amministrare la guerra contra gli stranieri, e per difendere la Corona assalita ed intaccata da' suoi antichi emuli ed inveterati nemici.

E perchè sino all' anno precedente si era stabilito una tregua, benchè incerta e di quando in quando violata ed interrotta, col duca di Mercurio per trattare intanto e trovar seco qualche temperamento di concordia, il Re deputò in questo tempo il conte di Scombergh ed il presidente Tuano, i quali dovessero passare a ritrovar la Regina vedova di Francia, per trattare alla presenza di lei con i deputati del Duca; ma era non solo dubbiosa ma varia ancora ed instabile questa trattazione, perchè il Duca, uomo sagace e cupo nè facile a distogliersi da' suoi disegni, teneva pratiche diverse ed in Ispagna ed in Francia, promettendosi ancora di poter ismembrare dalla Corona il Ducato di Bretagna, unito non più anticamente che a' tempi di Luigi XII e di Francesco I, e quello stabilire nella posterità sua, o veramente, se tanto non potesse a favore di sè medesimo, sostentare almeno quello Stato a nome dell' Infante Isabella, che pretendeva di succedervi, come prima erede della casa di Valois, poichè dall' eredità della Bretagna non erano escluse le femmine. Per questo avea mandato alla corte di Spagna Lorenzo Tornabuoni, e teneva tuttavia pratiche nella provincia per condurre molti de' principali nella sua sentenza, sperando di dover ottenere molto più larghe condizioni dall' Infante, di quel che non farebbe dal Re di Francia. Ma perchè le avversità delle cose della lega attraversavano i suoi pensieri; e la concordia degli altri Principi della sua Casa, e particolarmente del duca di Mena, gli metteva l'animo a partito, teneva tuttavia viva la trattazione dell' accordo; ed andava prorogando la tregua con brevi termini, valendosi intanto ora dell'armi ora dell'arte per conseguire alcun luogo opportuno, e per tener in moto le provincie confinanti con la Bretagna.

Seguendo questo suo pensiero aveva in questo tempo spinto Carlo Gondi marchese di Bellisola, figliuolo del maresciallo di Res, ad occupare Fugeres città di molta importanza ne' confini di Normandia, e da quella piazza

avea tenuta pratica che il medesimo Marchese fosse introdotto nel monte di San Michele, piazza fortissima ne' liti dell' Oceano, alla quale non si può passare per terra, se non in due brevi ore del giorno e della notte, nel tempo della bassa marea, il quale trattato essendo passato tanto innanzi che già era sicuro il Marchese di esservi introdotto, partì segretamente di notte di Fugeres con cento cavalli e quattrocento fanti, e pervenne appunto a san Michele nell'ora del riflusso del mare, ed ivi, dati e ricevuti i destinati segni, fu invitato dal Castellano ad entrare con sei compagni de' suoi per occupare il primo portello ed introdurre la sua gente; al quale invito il Marchese, giovane più feroce che avveduto, non ricusò d'entrare; ma vedendo che gli era dopo le spalle subito serrato il portello, per il quale s' entrava nel primo rivellino, rivolto con brutta faccia al Capitano che lo serrava, gli comandò che lo tenesse aperto, al quale comandamento essendo risposto non meno altieramente, presero occasione quei di dentro di dar mano all' armi, ed ucciso il Marchese con tutti i sei compagni, cominciarono a scaricare l'artiglierie incontra alla sua gente, la quale già certa del caso del Capitano, si ritirò senza essere seguitata a Fugeres.

Non rallentò questo caso i pensieri del duca di Mercurio al quale essendo successo di conseguire nel Poetu la fortezza di Tifangia, e di fare altri progressi in diverse parti, continuava nel far trattare ambiguamente la pace, intento a governarsi secondo la varietà delle cose ora moderando le sue dimande nelle prosperità del Re, ora nelle avversità ampliandole, ed incerto, non che altri, egli medesimo dell' evento.

Nè il Re, al quale era nota la cagione di questa varietà, si distoglieva dal proposito di trattare, essendo disposto a concedergli avvantaggiose condizioni per escludere gli Spagnuoli dalla Bretagna, e riunire a sè stesso una parte così importante della Corona: per il che avea nuovamente destinati a questo effetto il Conte ed il Presidente, la prudenza de' quali giudicava sufficiente a schermire contra l'arti e contra l'incostanza del Duca.

Aveva similmente inviati il signore di Emerie e Goffredo Calignone cancelliere di Navarra agli Ugonotti, i quali, allontanatisi dalla Corte e ridotti nelle terre vicine alla Roccella, avendo messa insieme qualche quantità di gente d'arme, continuavano a fare conventicole ed assemblee con gran sospetto del Re e con grande indegnazione del suo consiglio; ma avendo il duca di Mena, ancorchè per lo passato nemico di quelpartito, considerato agli altri del consiglio quanto fosse pernicioso il provocare questa guerra civile in tempo che tutto lo Stato era afflitto, e che con tanti progressi insultavano l'armi Spagnuole, deliberarono di mandar a trattare quei due soggetti di grandissima estimazione per dimostrar loro che non si trattava nè si pensava cosa pregiudiciale alla libertà della coscienza, perchè, sebbene le condizioni imposte dal Pontefice erano tali quali ognun sapeva, vi era nondimeno aggiunta la clausula che si eseguissero senza pericolo di guerra e di perturbazione, con la quale condizione si veniva a salvare in un medesimo tempo e l'ubbidienza al Papa e la sicurezza degli Ugonotti; poichè la congiuntura de' tempiera manifestamente tale, che non poteva il Re astringere la libertà loro non solo senza moto di guerra, ma senza grave pericolo ancora della Corona.

Questi due deputati, condottisi ne' luoghi degli Ugonotti, trattarono molte volte con i capi di quel par-

tito, e con gli altri ridotti a Ciatelleraut, e dimostrando loro che sarebbono osservati interamente gli editti fatti a favore della religione, sospesero il moto di cose nuove che già bolliva, ma non poterono ottenere che il duca di Buglione ed il duca della Tramoglia, come ricercava il Re, s' incamminassero con le genti di quel partito in Picardia, perchè la venuta del Legato e le strette confidenze che passavano, gli avevano di modo insospettiti, che non erano per partirsi dai luoghi della loro sicurezza.

Mentre da questa parte si tratta col negozio, non erano del tutto quiete l'armi ne' confini di Picardia, perchè la moltitudine de' presidi dell' una parte e dell'altra con ispessi abbattimenti teneva in moto le cose, ed il marescial di Birone non mancando di travagliare in ogni luogo i nemici, penetrava con le correrie nelle provincie del Re cattolico, di modo tale che nel mese di settembre entrato con la cavalleria nel contado di Artois mise in grandissimo tumulto tutto il paese: per la qual cosa il marchese di Varambone governatore di esso, chiamato il conte Giovan Jacopo Belgioioso, ed il conte di Montecuccoli deliberò di farsegli incontra con ottocento cavalli, per raffrenare i danni ch'egli andava facendo d' ogn' intorno; ma il Maresciallo, avvisato della venuta sua, essendosi fermato a riposare tutto il giorno nel villaggio di sant' Andrea della giurisdizione di sant' Omero, partì nell' imbrunir della notte con la sua gente fresca, e si propose di assalire improvvisamente il Marchese, il quale lo giudicava ancora molte miglia lontano.

Nè il viaggio fu differente dal pensiero, perchè avendo camminato a lento passo la notte, la mattina nell' apparir del sole si abbattè nella vanguardia nemica, condotta dal Montecuccoli, e senza molto pensare coraggiosamente si affrontarono dall' una parte e dall' altra.
Fu da principio peggiore la condizione de' Francesi,
perche le prime schiere furono sospinte sino al grosso
della cavalleria mezzo disordinate, ma poco dopo avanzandosi il Maresciallo in persona, caricò furiosamente
il Montecuccoli, che di tutta briglia fu costretto a voltare le spalle, nè fu possibile che ritenesse i suoi sicchè non urtassero e non disordinassero la battaglia del
Marchese, il quale, abbandonato, e sempre valorosamente
combattendo, insieme col Montecuccoli, fu fatto prigione.

Si avanzò il Belgioioso col retroguardo, e bravamente sosteune per qualche spazio la furia de' vincitori; ma essendo dissipate le altre battaglie, ed egli ferito di due pistolettate in un braccio, fu finalmente costretto a salvarsi con la fuga, lasciando libera la campagna, e libera la facoltà di correre al marescial di Birone, il quale avrebbe fatti molti danni, e forse maggiori progressi, se le pioggie dell' autunno, che quell' anno anticiparono molto il tempo, non avessero posto impedimento alle sue scorrerie.

Successe in questi giorni alla Corte un accidente, il quale siccome diede esempio agli uomini privati della moderazione con la quale devono raffrenare le loro proprie passioni, così avvertì i Principi quanto debbano compatire ne' sudditi que' termini di necessità a' quali gli astringe l'onore; perciocchè essendo nata contesa di parole nell'anticamera del Re tra i signori di Coqueinvillier, suo gentiluomo servente, ma persona di sperimentato valore, e monsignore di Bonivet, cavaliere d'antica nobiltà e di molto splendore, Coqueinvillier, scordatosi del luogo ove si ritrovava, percosse con una mano nel viso il signore di Bonnivet, il quale

avendo trattenuto l'impeto proprio per rispetto del luogo ove si ritrovava, uscirono ambedue di palazzo; e, separati dagli amici in diverse parti, mandò Bonivet a disfidare l'avversario per vendicarsi dell'affronto che aveva ricevuto; ma egli riconoscendo il suo errore di averlo offeso in luogo ove non gli era lecito per rifarsi di metter mano all' armi, ricusò di voler condursi nello steccato, e si profferì di domandargli perdono, il qual effetto essendo riconosciuto da ciascuno non per mancamento di animo, del quale in altri steccati aveva fatte molte prove, ma per rimorso di coscienza, Bonivet non ostante l'opinione comune, replicò una e più volte la disfida, alla quale non solo fu risposto con l'istessa moderazione, ma Coqueinvillier si contenne alcun tempo di uscire di casa, per non porgere occasione all'abbattimento, e nondimeno instando l'altro con lettere e con ambasciate ingiuriose, nè volendo accettare l'offerta ch'egli faceva di rimettersi alla sua discrezione, fu finalmente astretto di condursi in luogo solitario da solo a solo, ove, avendo fatte le solite profferte, e protestato di riconoscere il suo torto, fu dalla ferocia di Bonivet astretto di metter mano alla spada; con la quale avendolo ferito nel primo incontro di una stoccata, ritirandosi a dietro voleva terminar la battaglia al primo sangue; ma insultando fieramente Bonivet, e tirandogli molti colpi, egli forzatamente l'investì d'un' altra stoccata, e lo riversò morto per terra.

Pervenuta questa nuova all' orecchie del Re, al quale era ben noto tutto il passato, e compatendo non solo alla necessità che avea astretto a combattere il vincitore, ma condonando anco il delitto di aver offeso nel suo palazzo al valore della persona, disse pubblicamente che se si era perduto l'uno, non era bene perder l'al-

tro, e, fattagli grazia del delitto, commise ai Magistrati che non si procedesse contra di lui.

Intanto s' erano congregati i deputati a Roano, ove si condusse il Re il decimottavo di di ottobre accompagnato dal cardinale Legato, dal duca di Mompensieri governatore della provincia, dal gran contestabile Momoransì, da' duchi di Nemurs e di Epernone, dal principe di Genvilla, da' marescialli di Res e di Matignone, dall' ammiraglio di Danvilla, da' cardinali di Giurì e di Gondi, e da uno scelto numero de' principali baroni del suo regno, e ricevuto con pompa molto solenne ragionò alla Congregazione il quarto di di novembre, mostrando loro il bisogno di riforma che aveano gli affari del regno, l'urgenza di aiuti ch' egli aveva per sostenere la guerra dei confini; le quali cose, poiché più diffusamente furono spiegate per bocca del gran Cancelliere, ciascuno con grand' animo si pose a pensare a que' rimedi che gli sovvenivano dover riuscir opportuni. Ma erano tali le infermità di questo corpo travagliato da così lunghi mali, che non si potevano sanare così di breve, ed ognuno si accorgeva quanto fosse necessaria una pace universale per introdurre e per istabilire una salutare e permanente riforma; poichè fra le necessità delle armi pullulano sempre nuovi disordini, nè si può osservare il rigore delle riforme, ove i bisogni militari esprimono del continuo licenziose dispense.

Nè vi era alcuno che non istimasse che il mezzo proprio per conseguire la pace non fosse un gagliardo sforzo di guerra, acciocchè, ricuperandosi la riputazione e le cose perdute, potessero con ugual dignità convenire nella concordia le due Corone. Ma siccome era noto il rimedio, così era difficile il modo di pervenirvi, perchè ciascun Ordine del reame era così esausto e così indebo-

lito, che poco potevano conferire in sovvegno del Re, il quale per mantenere gli eserciti in Delfinato ed in Bretagna, e per metterne insieme un più grosso in Picardia, era astretto di pensare a gran provvisione di genti, di danari e di munizioni, le quali con gran dispendio si cavavano d'Olanda e d'Inghilterra; e, benchè si sperasse che alcune provincie, le quali non erano state tanto divise, potessero con qualche buona regola porgere alcun sussidio rilevato, ciò nondimeno ricercava la dilazione del tempo, la quale l'urgenza e la guerra non concedeva. Ma non dovendosi perciò restare di far tutto il possibile, ognuno s' impiegava con l'animo così alla riforma come alle provvisioni.

Con la consulta di questi affari finì l'anno millecinquecento novantasei, e, benchè si continuasse la Congregazione nel principio dell' anno seguente, fu nondimeno assai debole la riforma, perchè la materia non era disposta a riceverla, ed i tempi erano sproporzionati ai rigori d'un ordine risoluto: solo si scemò la spesa nella famiglia del Re, si estinsero alcuni uffici soprannumerari, e le pensioni de' particolari si restrinsero, ma non di tal maniera che l'erario ne restasse gran fatto sollevato. Le provvisioni per il Re furono alquanto più gagliarde, perciocchè si sospese il pagamento de' debiti della Corona per due prossimi anni, senza pregiudizio però de' creditori; si concesse a nome de' popoli un accrescimento sopra la gabella del sale, una delle più vive entrate del reame; si costrinsero con editto severo gli usurpatori delle cose del fisco alla restituzione, non solo de' fondi, ma anco de' frutti usurpati, dal qual negozio risultò utile non mediocre, e finalmente molti dei tesorieri e degli Ecclesiastici volontariamente si obbligarono di contribuire alcuna somma, benchè non molta,

di danari, Ma, speditosi il Re dall' assemblea di Roano, e trasferitosi ne' contorni di Parigi per attendere a curare alcuna sua privata indisposizione, libero dalla quale potesse a primo tempo attendere più francamente alle fatiche delle armi, nuovo ed importante accidente diede fuor di tempo principio alla mossa della guerra.

Era governatore di Dorlano Ernando Telles Portocarrero, uomo che in picciolissima statura del corpo comprendeva animo vivace e spiritoso, il quale avendo in tutto il corso della guerra dato gran saggio non meno di sagacità che di valore, stava attento a tutte le occasioni che si rappresentassero di fare alcun progresso. Questo, avendo preso a corteggiare una gentildonna vedova, ricca di molti beni, la quale conforme all' uso di Francia abitava ne' campi, era entrato in opinione di ottenerla per moglie; ma avendo diverse volte palesato l'intento suo, aveva sempre avuto per risposta da lei, ch' essendo ella suddita del Re di Francia, ed egli soldato del Re di Spagna, i quali guerreggiavano insieme, non era convenevole il compiacerlo, e che si sarebbe disposta a farlo, quando o egli avesse messo Dorlano nell'ubbidienza del Re di Francia, o avesse tirato Amiens, nella quale città ella era nata, alla soggezione del Re di Spagna.

Mossero queste parole lo spirito del Portocarrero, il quale, oltre il suo naturale desiderio di ben servire il suo Principe, stimolato dall'amore, o dalla speranza di così ricca dote, cominciò a pensare come potesse impadronirsi della città di Amiens, e, tenutone ragionamento con un fuoruscito di quella terra, chiamato il Damellino, intese che la città aveva ricusato d'accettare guarnigioni di soldati, e che i borghesi facevano le guardie sollecitamente la notte, ma trascuratamente

il giorno, onde entrò in buona speranza di poter improvvisamente pervenire dentro delle mura, e col suo repentino arrivo rendersene facilmente padrone; ma, inteso poi che nella città erano quindicimila uomini ben provveduti d'arme, e pronti a concorrere al moto di ogni accidente, stette lungamente sospeso ed ambiguo tra sè medesimo, se l'impresa, non ostante questa difficoltà, si dovesse tentare.

Perdè molto della speranza sua, quando intese che tremila Svizzeri, mandati dal Re a condurre gran quantità d'artiglierie e di munizioni in quella città per provvedimento della futura guerra, s'erano fermati ad alloggiare ne' villaggi vicini, ma ripigliò il solito disegno, quando egli intese che il conte di san Polo, per soddisfare alle pertinaci istanze de' cittadini, gli aveva fatti allargare, anzi se gli accrebbe grandemente lo stimolo per il desiderio di conseguire tutto l'apparato che in quella città era stato condotto: per il che commise ad un sergente nominato Francesco dell'Arco, uomo da lui esperimentato in molte occorrenze, che sotto abito mentito si conducesse nella città, ed osservasse con diligenza il modo di fare le guardie, e la qualità de' cittadini.

Fu la relazione molto favorevole al suo pensiero, perchè i cittadini di giorno si occupavano ne' loro negozi, e quei pochi che restavano a guardia delle porte, invitati dalla stagione, si riserravano tutti in una stanza a godere il beneficio del fuoco, e l' entrata per lo più restava abbandonata, se non quanto una sentinella al rastrello la guardava, onde, confermato nel disegno, spedì il medesimo sergente al cardinale Arciduca per ottenere facoltà e rinforzo di gente da potersi mettere a questa impresa. Acconsentì l' Arciduca che s'avven-

turasse cosa di tanta speranza, e diede ordine alle guarnigioni di Cambrai, di Calais, di Bapalma e del Castelletto, che il giorno destinato mandassero rinforzo di genti ne' contorni di Dorlano, all' ubbidienza ed a disposizione del Portocarrero.

Egli, avendo ben aggiustate tutte le cose, chiamò il soccorso preparato, ed ordinò che il decimo dì di marzo si trovassero tutti verso la sera al villaggio di Orevilla distante una lega da Dorlano, onde vi convennero da diverse parti seicento cavalli guidati da Girolamo Caraffa marchese di Montenegro, e duemila fanti di varie nazioni comandati da vecchi capitani Spagnuoli e Valloni, a' quali non avendo il Portocarrero comunicato altro se non che si doveva andare sopra Amiens, marciò tutta la notte guidando le prime schiere il cadetto di Panuria vallone ed il capitano Inico d'Ollava spagnuolo, consapevoli del trattato, i quali, arrivati la mattina innanzi giorno, si posero in agguato dietro ad alcune fratte poco lontane dalla città, ed il medesimo fecero poco dopo di loro il capitano Fernando Dezza con cento fanti Spagnuoli, ed il capitano Bastoc con altrettanti Irlandesi.

Il Portocarrero, che aveva fatto alto col grosso della gente nella badia della Maddalena distante più di mezzo miglio dalla terra, poichè il Cadetto, salito su la cima d' un albero, gli ebbe dato il segno che la porta era aperta, e che la furia di quelli ch' entravano ed uscivano era calata, spinse il capitan Giovambattista Dugnano milanese, ed il medesimo sergente dell' Arco ad eseguire quello che s' era appuntato tra di loro. Costoro con dodici compagni vestiti da villani, secondo l' usanza del paese, portavano alcuni casacconi lunghi, chi di panno e chi di tela, sotto ai quali ricoprivano

due pistolle corte ed un pugnale, quattro di loro conducevano un carro con tre cavalli attaccati al timone di tal maniera, che al levare di certo ferro si distaccavano dalla carretta, la quale carica di grossi pali ricoperti di paglia era inviata innanzi per fermarsi sotto alla saracinesca, ed impedire ch' ella non si serrasse. Dietro il carro seguivano quattro altri, che avevano su le spalle sacchetti pieni di pomi e di noci, e dietro a loro venivano gli altri sei seguitando alla sfilata, e l' ultimo di tutti con un gran palo il sergente Dugnano fratello del Capitano.

Era già l'ora della predica, che per essere di quadragesima si faceva per molte chiese, ed il popolo diviso in molte parti aveva lasciati pochi alla guardia delle porte, quando i primi col carro entrati nel primo rastrello s' avviarono sotto al volto della porta per far l'effetto già disegnato, ed uno de' secondi avendo fatto mostra di cadere sparse per terra i pomi e le noci che portava, onde molti della guardia corsero a farne preda, e gli altri ridendo e beffeggiando non ebbero avvertimento al carro, il quale condotto sotto alla saracinesca furono disciolti immantinenti i cavalli, acciocchè spaventati dal tumulto non lo strascinassero innanzi, e così rimase nel mezzo del passo l'impedimento, ostando che non si potesse serrare. Arrivarono gli ultimi al rastrello, ed uccisero di primo tratto la sentinella, e gli altri scoperte l'armi furono addosso a coloro che rapivano i pomi, e menando ferocemente le mani, morti alquanti di loro, cacciarono gli altri nella stanza dove era il fuoco, e gli serrarono dentro, di modo tale che ebbero tempo le prime schiere di fanteria di pervenire alla porta.

Intanto la sentinella ch' era di sopra, sentito il ro-

more, tagliò prestamente le corde alla saracinesca, la qual essendo di travi separati, e non tutta di un pezzo, due travi sfondarono il carro, ma gli altri tre restarono sospesi, lasciando tanta apertura che due soldati potevano entrare del paro.

Per quest' apertura s' avanzarono i capitani e gli ufficiali coperti di tutte arme, e dietro a loro più di cento soldati, innanzi che dalla città venisse soccorso alcuno, e nondimeno sopravvenendo il popolo per ogni parte, sarebbono restati oppressi gli assalitori, de' quali era morto il Dugnano ferito d' un gran colpo sopra la testa, se, spezzati i travi della saracinesca, e levati gli impedimenti, non fosse opportunamente entrato il Cadetto con i Valloni, ed il capitano Bastoc con gl' Irlandesi, dai quali rispinto e fugato il popolo, il quale senz' ordine e senza governo alla sfilata era corso, ed uccisi più di ottanta de' cittadini, non fu più chi facesse resistenza; perchè il conte di san Polo, che senza guarnigione era nella città, al primo avviso era uscito dalla porta di Beoves salvandosi con la fuga.

Entrò subito dopo i primi Fernando Dezza, ed entrò ultimamente il Portocarrero col grosso della gente, impedendo che i soldati non discorressero a saccheggiare, così per timore del popolo a rispetto di loro molto grosso, come perchè dubitava che le truppe del Re, le quali non erano molto lontane, non si sforzassero nel primo calore di ricuperare la terra. Ma la plebe, troppo audace innanzi l'urgenza del pericolo e troppo timida nel fatto, avvilita in un accidente così repentino, avea deposte l'armi, e la cavalleria del Re, avanzatasi fin sotto alle mura, trovato il riscontro del marchese di Montenegro, e veduto di non poter fare

DAVILA VOL IV.

482 DELLE GUERRE CIVILI DI FRANCIA alcun effetto, se ne tornò senza tentar altro nel primo alloggiamento.

Percosse così fieramente il Re l'avviso di questa perdita, che, sprezzando la propria salute, ed interrotta la purga che aveva incominciata, non accompagnato da altri che da quelli che si trovava intorno, corse precipitosamente in Picardia, confermato più che mai nel suo antico concetto, che ove non si ritrovava in persona le cese passassero o trascuratamente o infelicemente, e passando con rischio grande ne' luoghi ove scorrevano vittoriosamente i nemici, pervenne sino a Corbia, nella qual terra si trovava il marescial di Birone, essendo deliberato, o piuttosto dalla disperazione concitato, a principiare in qualunque modo la guerra, e, incontrando qualsivoglia pericolo, tentare anco senza speranza qualche impresa, perchè giudicava che all'armi sue niuna cosa fosse più contraria dell' ozio, e niuna più fruttuosa del travaglio.

Ma percosse questo caso non meno di lui le circostanti provincie, e particolarmente la città di Parigi, tra la quale ed Amiens non essendo più che ventotto leghe di strada piana ed aperta, e non impedita d'alcuna piazza forte, entrò gran terrore nel popolo, dubitando che gli Spagnuoli vittoriosi non si avanzassero a dare il guasto al paese e ad interrompere le vettovaglie, mentre il Re non aveva parato alcun esercito, col quale potesse ostare ai loro progressi, ed i freschi patimenti poco innanzi passati facevano con la memoria ancora acerba parer i pericoli più gravi e più vicini del dovere.

Era pertanto sollevato il popolo, spaventato il contado, concitata la nobiltà, e molti mormoravano del Re quasi che, avvezzo solamente a vincere fra le armi civili, cedesse in ogni luogo alla disciplina, all' accortezza, al valore ed alla vigilanza de' forestieri; ed altri passando più innanzi sparlavano della maniera della sua vita, come se, dato in preda all'amore di madama Gabriella, si fosse ritirato a passare il tempo oziosamente con lei, mentre i nemici solleciti vigilanti ferocemente insultavano contra le principali città del suo reame; e non era senz' apparenza verisimile quello che costoro dicevano, perchè il Re avendo fatto gran mostra dell' amore che portava a questa donna, sino all' avere fatto con pompa regia celebrare il battesimo d' una figliuola, nata di lei, in faccia dell' assemblea di Roano, s' era poi ritirato in compagnia sua alla solitudine di san Germano, di san Moro e degli altri luoghi deliziosi vicini alla città, onde quelli che non sapevano la necessità che aveva di curarsi, attribuivano tutto al desiderio di riposo, ed all'appetito delle delizie femminili.

Nè al Re medesimo erano ignote le voci popolari. onde, gravemente cruccioso nell'animo, con le parole e con le lettere non cessava di espurgare sè stesso, attribuendo la perdita di Amiens all'ostinazione de' cittadini che non avevano voluto ricevere mai guernigione, ad introdurre la quale non gli aveva voluti astringere, perchè essendo quella città nuovamente venuta alla sua divozione, non voleva che i popoli credessero ch' egli cercasse di violare i privilegi delle Comunità, e mancare alle sue promesse. Mostrava similmente che non i sollazzi della Corte, ma il bisogno di medicarsi, che non pativa dilazione, l'aveano costretto ad una purga, benchè ancora la stagion fosse nel cuor del freddo, per poter dopo l'intervallo di pochi giorni con le forze intiere sostenere da sè medesimo il peso della guerra. Ed a quello che si diceva, ch' egli non fosse pratico se non

dell'armi civili, opponeva le due volte che si era trovato a fronte con il duca di Parma, e quello che un anno prima aveva operato in Borgogna contro all'esercito del contestabile di Castiglia, nelle quali imprese, contra quello che dicevano i suoi malevoli, avea fatto conoscere aver tanto avvedimento e tanta disciplina, quanto comportava l'uso della nobiltà Francese, e la qualità dei tempi e dell'occasioni.

A queste parole aggiungendo fatti non differenti, benchè non avesse più di quattromila fanti e duemila cavalli, deliberò d'accostarsi ad Amiens per principiare l'assedio, poichè era risoluto di porre tutto lo sforzo suo a ricuperare quella città, considerando che era necessario di cominciare per tempo a stringerla in qualunque modo si potesse, acciocchè quei di dentro non avessero comodità di provvedersi delle cose necessarie per alimentare sè stessi, ed il numeroso popolo che abitava continuamente nella terra; per la qual cosa, partito da Corbia e passato di là dal fiume Somma, fece accampare la sua gente nel mezzo di Amiens e di Dorlano, acciocchè interrompesse il commercio ed i reciprochi soccorsi tra quelle piazze; ed avendo lasciato il carico al marescial di Birone d'andare avanzando l' assedio secondo che alla giornata arrivasse soldatesca nel campo, egli, non dando riposo a sè medesimo, andò scorrendo per i luoghi opportuni per radunare dalle guarnigioni cavalli e fanti, e per accrescere più che poteva il suo esercito, ed ultimamente si ricondusse in Parigi per accelerare le provvisioni necessarie, ed àccumulare somma di danari sufficiente a reggere questo assedio, ch' era in questo tempo l'ultimo scopo di tutti i suoi pensieri.

È collocata la città d' Amiens sopra la riviera di Som-

ma, la quale divisa in molti rami passa per il mezzo della terra, e circonda e bagna da molte parti le mura. Ha ella dall' un canto il grosso castello di Pichignì, e dall' altro la città di Corbia, quello quattro e questa sette leghe discosta. Circondano la città grosse e ben intese muraglie, fiancheggiate da' loro baluardi e rivellini, dove più e dove meno, secondo che il fiume più o meno la bagna, e, benchè da tutte le parti sia ottimamente fortificata, ella è però molto più munita e con maggior diligenza fabbricata dalla parte di là dal fiume che è rivolta verso la Fiandra.

Da questa parte aveva ordinato il Re che si ponesse l'assedio, non solo per impedire il commercio di Dorlano, ma anco perchè disegnava fortificare di maniera l'alloggiamento dell'esercito suo, e cingere con trincee e con forti così strettamente la terra, che il cardinale Arciduca, quantunque si mettesse forte alla campagna, non avesse facoltà di soccorrerla, trovandola del tutto rinchiusa su la diritta strada.

Ma il maresciallo di Birone, non avendo ancora forze da poter cominciare le trincee s' era posto in alloggiamento con la vanguardia nella badia della Maddalena, e si distendeva con il restante della gente sopra la via di Dorlano, rompendo le strade con la cavalleria, ed impedendo che nella città non penetrassero o vettovaglie o soccorsi. All' incontro il Portocarrero, benchè assediato molto più presto di quello che da principio s' era raffigurato, avendo mandato a Brusselles il medesimo sergente dell'Arco, così per dare avviso del successo, come per ricercar nuovi aiuti, s' era posto con l'usata sua diligenza a riparare le fortificazioni, ed a provvedere ai restanti bisogni, e poichè vide i Francesi accampati così vicini, deliberò, intanto ch' e-

rano deboli, travagliarli di modo con le sortite, che si risolvessero ad allargarsi: per la qual cosa diede ordine la mattina del trentesimo di di marzo che il marchese di Montenegro uscisse ad attaccare il quartiere della vanguardia posto alla Maddalena, il quale mandati innanzi cinquanta cavalli Valloni ad assalire il primo corpo di guardia guardato da venti soldati, egli si serrò dietro a loro così furiosamente con dugento altri cavalli, che, riversato il corpo di guardia e fatti alcuni prigioni, si condusse improvvisamente sino al quartiere de' Francesi, e nondimeno uscendo quattrocento cavalli a ricever l'incontro, si scaramucciò lungamente senza vantaggio, sin che il Marchese finse di prendere la carica per condurre i nemici in un' imboscata, nella quale era tra certe fratte il capitano Inico d'Ollava con dugento fanti Spagnuoli. Ma il signore di Montignì, che conduceva i Francesi, avendo bravamente incalzato sino alle fratte, tenne briglia per dubbio appunto che in luogo così proprio non fosse teso un agguato; onde separandosi la scaramuccia, ambe le parti si ritirarono senza effetto che fosse di momento. Rinnovò il giorno seguente la sortita il Marchese con trecento cavalli leggieri, seguitato da cento lance, ma moltiplicando per ogni parte la scaramuccia con gli archibugi, nè i Francesi volevano avanzarsi a' luoghi concavi che son vicini alle mura, nè gli Spagnuoli ardivano d'accostarsi al posto della Maddalena, dubitando e l'uno e l'altro Capitano d'esser colto di mezzo.

Prese il Portocarrero altro partito per levarsi la molestia così vicina della vanguardia Francese, e cominciò a battere la badia con molte colubrine, delle quali molte ne aveva trovate nella città, e continuò così pertinacemente a percuoterla, che il posto si rese

inabitabile, e la vanguardia convenne ritirarsi in un villaggio più a dietro, d'onde, benchè rompesse non meno facilmente le strade, aveano nondimeno quei di dentro maggier facoltà di provvedersi di terra, di fascine e di altri bisogni necessari per fabbricar nuove difese.

Intanto aveva dato solleciti ordini il cardinale Arciduca, che prima che s'ingrossasse l'esercito Francese, entrasse nuovo soccorso nella terra; per il che Giovanni di Gusman partito dal territorio di Cambrai con quattro compagnie d'archibugieri, ma tutte poste a cavallo, e con trecento cavai leggieri, prese di notte la via per arrivare la mattina per tempo alle porte della città: il che essendogli prosperamente successo, così perchè l'aria era nuvolosa, come perchè i Francesi avvertiti della venuta sua non l'aspettavano sino alla sera di notte, egli nondimeno corrompendo. con fasto importuno il beneficio della fortuna, come si vide vicino alla città, fece sonare le trombe, ed iscaricare in segno d'allegrezza molti archibugi; al qual segno i Francesi, ch' erano preparati, corsero così coraggiosamente ad investirlo, che, mescolate in un momento le truppe, l'artiglieria della terra non aveva più facoltà di poter disendere i suoi, i quali, costretți di cedere al numero superiore, s'erano condotti, ritirandosi e tuttavia combattendo, sino alla strada coperta, e vi sarebbono stati rotti e disfatti, se Ferdinando Dezza, che la difendeva con dugento fanti Spagnuoli, tirando senza distinzione a tutti, non avesse fatto ritirare i Francesi.

Intanto gli archibugieri del soccorso gettandosi giù da cavallo si salvarono quasi tutti nella fossa, ed il marchese di Montenegro uscito con la cavalleria, poi-

chè i Francesi furono separati, gli rimise valorosamente sino alla Maddalena. Entrò il soccorso con perdita di meno di quaranta soldati, ma con danno grande per essere stato ferito Ruggiero Taccone nella gamba sinistra, e morto Ferdinando Dezza d'una archibugiata nel capo. Entrò insieme col soccorso Federico Pacciotto, fratello di Guidobaldo morto all'assalto di Calais, ingegnere di molto nome, del quale per la fabbrica de'ripari aveano molto bisogno i capitani, ed insieme con diversa sorte di robe necessarie entrò anco buona quantità di danari.

Mentre con frequenti e sanguinose scaramucce, e con tutta l'attenzione degli animi si combatte sotto alle mura d'Amiens, il maresciallo di Birone vigilante a tutte le occasioni di progresso, deliberò di dare la scalata furtivamente a Dorlano, e, fatte apparecchiare molte scale, ordinò che il signore di Montignì, il quale comandava alla cavalleria leggiera, conducesse la fanteria del retroguardo a quella impresa, ed egli, dopo d'aver in persona scorso la sera, ed attaccato diverse scaramucce sotto alle mura della città, acciocchè i nemici non s'accorgessero della diminuzione del campo, con sessanta corazze e con i cavalli della sua guardia, per dare calore a' suoi, si condusse alla medesima volta.

Erano le due ore innanzi il giorno, quando il signore di Flessan dall' una parte, ed il siguore di Fuqueroles dall' altra, ambidue capitani del reggimento di Picardia, spalleggiati da dugento Svizzeri, appoggiarono le scale alle mura di Dorlano, le quali essendosi trovate fuor di misura corte, riuscì vano senz' alcun altro pericolo il tentativo, e ritornarono gli assalitori il seguente giorno ad alloggiare sotto Amiens nel posto che tenevano prima. Ma il maresciallo di Birone grandemente crucciato nell'animo per questo improspero successo, avendo accolti quattromila Inglesi finalmente dopo molte dilazioni mandati dalla Regina in soccorso del Re per esecuzione della lega ultimamente contratta, ed essendo sopraggiunte molte altre compagnie di cavalli e di fanti, che sollecitamente arrivavano da più parti, deliberò d'accamparsi sotto alla città, e, fortificando l'alloggiamento, serrare nel medesimo tempo di là dal fiume tutti gli aditi della terra.

Ascendeva il suo esercito alla somma di dodicimila combattenti, ma egli con la sollecitudine, con l'ardire e con la vigilanza lo faceva parer molto maggiore, bravo nel combattere, sollecito nell'operare, indefesso nelle fatiche e rigoroso riscotitore dagli altri di quello ch' egli medesimo con la propria persona operava; le quali condizioni naturalmente sue, ora accresceva con lo stimolo che avea ricevuto nell'animo dalle parole del Re, il quale non si era potuto contenere di dire palesemente che ove egli non si ritrovava in persona, le cose passavano o con poca fortuna o con molta negligenza; per la qual cosa il Maresciallo, che attribuiva alla propria virtù ed alla propria fortuna una gran parte delle vittorie passate, vedendosi ora metter in dubbio quella gloria che stimava certamente sua, come uomo di grandissimo fasto e d'insopportabile alterezza, ardeva da tutte le parti d'incredibile indegnazione, e contendeva con tutti gli spiriti di far cosa che dimostrasse l'effetto del suo valore senza l'assistenza e senza il comando del Re; per la qual cosa, ancorchè la fierezza ed il numero de' difensori fosse tale, che a restringerli e ad oppugnarli

fosse necessario un gran corpo d'esercito, egli nondimeno era risoluto con quella gente che aveva di tentare per ogni modo l'oppugnazione.

Si cominciò innanzi ad ogni altra cosa a fabbricare un ponte sopra la Somma nel villaggio di Lomprè quattro miglia sopra la terra, e si fortificava con due mezze lune dall' una e dall' altra parte del fiume, così per aver libero l'adito di passare e di sopra e di sotto la città, come per impedire che i nemici non potessero in quel luogo, ove si dividono l'acque, passare la riviera e soccorrere la città dalla parte dalla quale non era assediata. Oltre questa fortificazione si tirava una trincea, la quale avendo il suo principio meno di un miglio discosto dalla terra vicino alle rive del fiume, veniva in forma di mezza luna circuendo tutto il piano, e metteva capo all'altra ripa del fiume posta similmente un miglio sotto alla città, e questa trincea era distinta in sette parti da sette forti reali, i quali ripieni d'artiglieria minuta battevano e fiancheggiavano la trincea, chiudendo intieramente tutto l'adito della campagna. Altrettanta trincea benchè di maggior circuito, ed altrettanti forti chiudevano la parte di fuori rivolta inverso Dorlano ed inverso le altre strade che conducono nel paese di Cambrai e nella Fiandra, ed in questa parte erano molto più profonde le fosse e molto più alti i ripari per ostare dalle spalle a' tentativi degli eserciti Spagnuoli. A questo lavoro era impiegato tutto l'esercito ed un grandissimo numero di guastatori, che radunati dal paese circonvicino dall' imperiosa severità di Birone, lavoravano e giorno e notte a vilissimo prezzo.

Era non men risoluta ne men feroce la virtù dei difensori, i quali, attenti a non pretermettere alcuna opportunità d'interrompere i lavori, uscendo a tutte le ore quando a cavallo e quando a piedi, facevano levare in arme tutto il campo, ed attaccando lunghissime scaramucce tenevano i lavori sospesi, ed inferivano qualche danno ora dall'una parte ora dall'altra.

Fu grosso e sanguineso il conflitto succeduto il vigesimoquarto di di maggio, nel qual giorno uscirono da due diverse bande il Marchese ed il Portocarrero medesimo con trecento cavalli ed altrettanti fanti per parte, e mentre il Portocarrero fa dar furiosamente all'arme dalla parte di sotto, il Marchese prese la volta di Lomprè, e passando a canto alla trincea non ancora finita, assalì e mise in grandissimo scompiglio quelli che la guardavano, ed avrebbe distrutta la mezza luna ed inchiodati tre pezzi ch' erano in essa, se il signore di Montigoì non vi fosse corso con la cavalleria leggiera, con la quale mentre coraggiosamente egli scaramuccia, il maresciallo di Birone pensò di occupare il passo fra la sua trincea ed il fiume, e tagliar la strada a' nemici, sicchè non si potessero ritirare; ma essendosi avanzato di buon passo a quella volta con molte compagnie di cavalli, trovò che Diego Durando, Francesco dell' Arce ed il capitano Falma Irlandese aveano preso quell' adito per tenere aperta e libera la ritirata a' suoi, di modo che si attaccò quivi più furiosa di prima la battaglia, perchè la fanteria valendosi della concavità e delle fratte che in quel sito sono frequenti, danneggiava in gran maniera la cavalleria Francese, ed il Marchese avendo voltato faccia assalì la truppa del Maresciallo al fianco ed alle spalle di sì fatto modo, che, tolta quasi nel mezzo, versava in grandissimo pericolo d'esser disfatta, se il restante della cavalleria condotta dal Commendatore di Ciartres non fosse prestamente corso a dispegnarla; al-

l'arrivo del quale cedendo dall'una parte i fanti Spanuoli, e dall'altra ritirandosi il Maresciallo, ciascuno se n'andò libero, essendo di già vicino il tramontar del sole, e restarono morti molti così de'Francesi come degli Spagnuoli.

Arrivò il Re all' esercito il settimo di di giugno con grandissimo dispiacere del marescial di Birone, il quale desiderava di finire le fortificazioni innanzi ch' egli arrivasse, di modo che, avendo veduta venir insieme al campo madama Gabriella, andava pubblicamente vociferando che questa era la prosperità e la ventura che il Re portava seco; nè si sarebbe così facilmente acquetato, se il Re, visitando le trincee, non avesse sommamente commendata l'opera e la diligenza sua, e non avesse ordinato ch' egli comandasse agli eserciti ed a tutte le opere militari, come faceva innanzi la sua venuta.

Prese posto il Re attorniato da molti principi nelle ruine della Maddalena, nelle quali erano alcuni portici ancora interi, nè se ne volle levare, con tutto che non cessassero gli Spagnuoli di tirar molte cannonate a quella volta. Il Contestabile, il duca di Mena, il duca d' Epernone ed il principe di Genvilla si alloggiarono ne' forti, ed il marescial di Birone entrò in un Romitorio, un tiro di moschetto lontano dalla contrascarpa, disegnando di cominciare l'oppugnazione da quella parte, come fossero perfezionate le fortificazioni del campo, nel quale si facevano le baracche di tavole per coprirsi dalle piogge e dalle altre ingiurie del cielo, poichè il Re nel consiglio di guerra avea deliberato di procedere con i lavori della zappa, ancorchè dovessero riuscire più lunghi, per non pericolare negli assalti la vita dei suoi soldati, dei quali le passate guerre avevano assorbito tanto numero che era necessario procedere con gran risparmio, essendo tutto il regno esausto estremamente d'uomini, e la nobiltà più che mezzanamente diminuita.

Le paghe dell' esercito, rimossa gran parte degli antichi ministri, passavano per le proprie mani di monsignore di Inquervilla sopraintendente delle finanze, con l'assistenza assidua ed indefessa del segretario di Stato Villeroi, il quale, tralasciate in gran parte l'altre faccende, attendeva particolarmente a questo: così perchè le fraudi de' capitani non accrescessero nel consumo la penuria ch' era grandissima del danaro, come perchè fosse nota di giorno in giorno la diminuzione o l'accrescimento della milizia, e non riuscisse diverso il numero negli effetti, di quello che si vedeva ne' libri, nè mai si usò così esatta diligenza per lo passato, perchè le altre volte i soldati s' erano più mantenuti con gli alloggi e con le prede, che con le paghe; ma ora essendo d'ogn' intorno distrutto e vôto il paese, e convenendo alla fanteria particolarmente stare assidua alle fortificazioni, e continuamente nelle trincee, era necessario che corressero i pagamenti, ne' quali, e negli altri bisogni dell'assedio, è manifesto che si spesero più di tre milioni di ducati.

All' artiglieria comandava monsignore di san Luc, il quale, stimolato dal proprio genio e dall' emulazione di monsignore della Guiscia suo predecessore, s' adoperava con somma industria in tutte le fazioni, alle quali il reggimento degli Svizzeri e quello degl'Inglesi erano sempre più pronti e più solleciti di tutti gli altri, perchè la fanteria Francese, eccetto che il reggimento di Picardia e quello di Navarra, era tutta composta di gente nuova, e non avvezza alle fatiche de' lavori ed all' albergare in campagna; e nondimeno fu tanta la salubrità di quell' anno, ajutata dall' ec-

cellente governo de' capitani e dalle comodità che erano nel campo, che si vedevano rarissime morti e pochissime indisposizioni. La cavalleria leggiera governata dal signore di Montignì era alloggiata alle spalle dell' esercito, e largamente discorrendo faceva scorta alle vettovaglie, ed infestava tutto il paese fin su le porte di Dorlano; nella quale città essendo entrato il cavaliere Lodovico Melzi con dieci compagnie di cavalli, seguivan tra l'una parte e l'altra spesse scaramucce e sanguinosi abbattimenti.

Non erano men pronti gli assediati ad interrompere le fortificazioni ed a molestare continuamente il campo, benchè l'esercito Francese fosse ingrossato al numero di diciottomila combattenti, e che nella terra, qual che si fosse la cagione, regnassero molte infermità, le quali col procedere del caldo si fecero anco contagiose e pestilenti; ma superava il tutto l'ardire de' soldati ed il valore de' capitani, di modo che le sortite non rallentavano, e con le artiglierie facevano molti danni, un tiro delle quali avendo colto nel portico sotto il quale alloggiava il Re medesimo, lo caricò tutto di polvere e di ruina, di modo tale che, se la struttura del maro non fosse stata ben salda, era in gran pericolo di rimanere con la famiglia oppresso.

Al valore delle armi si aggiungevano anco i trattati con alcuni di quelli di dentro, sicchè essendo penetrato nella città sotto abito di frate Agostiniano un capitano Borgognone, non solo indusse quei padri a ricettare alcuni altri con arme da offesa e da difesa nel loro monasterio, ma ridusse anco alcuni soldati Valloni a consentire di dare l'adito di una porta, ch' era più lontana dal travaglio, come a loro fosse toccato di guardarla; ma, mentre tuttavia trattano di tirare molti altri in compagnia, ne pervenne notizia al governatore, il quale, avendo fatto impiccare nove de' complici, fece metter in carcere la maggior parte de' frati, e pose sollecite guardie al monasterio. Da questo accidente si aggiunse un' altra molestia agli assediati, perchè non si fidando del popolo, fra il quale giudicavano essere molti partecipi dell' intelligenza scoperta, erano costretti, quando facevano le sortite, a circuire nell'istesso tempo tutte le strade della città con grosse guardie, acciocchè alcuno non si sollevasse di dentro, e quando si dava all' arme erano necessitati ad armare non meno la piazza che i baluardi. Ma, non ostante tutte queste difficoltà, non preterivano occasione alcuna di uscire, giudicando questo il più potente rimedio per allungare le fortificazioni del Re, e per dar tempo al cardinale Arciduca di mettere insieme l'esercito, e portar loro il soccorso. All'incontro il marescial di Birone, mentre gli animi stanno attenti a fare e ad impedire i lavori, pensò di tentare improvvisamente qualche sorpresa: per la qual cosa la notte del vigesimoprimo dì di giugno, la quale riuscì nuvolosa ed oscura, fece avanzare tacitamente due capitani con alcuni fanti, e scendere nascosamente nella fossa, nella quale, gettate molte salsicce nelle cannoniere e ne' luoghi concavi delle casematte, vi diedero il fuoco senza dilazione, e con qualche spavento di quei di dentro; ma non avendo potuto ben aggiustarle, e non avendo preso fuoco ugualmente, fecero più romore che danno, avendo solamente abbattute alcune incrostature di muraglia ed alcuni caselli, ed uccise solo tre sentinelle, di modo che i capitani non vedendo alcuna apertura, alla quale potessero far tentativo, e piovendo per ogni parte gran copia di fuo-

chi artificiati nella fossa, si ritirarono lasciando molte salsicce, le quali rispetto alla munizione furono di gran giovamento agli assediati.

Sono le salsicce sacchetti lunghi di cuoio, i quali, riempiti di polvere ed accesi a tempo determinato, fanno somigliante effetto, benchè molto più debole, a quello del pettardo e della mina. Eccitò questo pericolo i difensori ad armare con più diligenza la contrascarpa, di modo che vi alloggiarono due compagnie di Spagnuoli e due altre di Valloni, le quali vi dimorarono poi giorno e notte, e tutte le casematte della fossa furono con egual diligenza copiosamente presidiate, sicchè avendo voluto il colonnello del reggimento di Navarra replicare il tentativo delle salsicce vicino al rivellino della porta che guarda verso Lomprè, fu nell' ingresso della contrascarpa fatto tornare addietro con qualche danno.

Fortificava in tanto il marescial di Birone il Romitorio per cominciare in quel sito a lavorare due trincee, ma il marchese di Montenegro, deliberato quanto poteva d'impedirlo, sortì il giorno vigesimonono del mese con quattrocento cavalli sostenuti da dugento fanti Irlandesi ed Italiani, ed, avanzatosi a dirittura sino al Romitorio, attaccò così fiero combattimento con quelli che lavoravano, che fu costretto il Maresciallo medesimo ad entrare nella battaglia con la sua compagnia, nè sarebbe stato sufficiente a respingerlo, se il conte d'Overnia con una grossa truppa di cavalli non fosse sopraggiunto, all'arrivo de' quali ritirandosi sempre combattendo il Marchese, la fanteria subentrò arditamente alla battaglia, e, posta nella concavità della campagna, fece tanto danno nella cavalleria Francese, che fu costretta senza molto resistere a ritirarsi. Morirono intorno dugento di quei del campo, e degli assediati non più di dicci.

La notte seguente il Maresciallo mise un agguato di dugento fanti Francesi nelle ruine del tempio di san Giovanni, il quale insieme con i borghi era stato sin dal principio ruinato da' difensori, e la mattina stette con i cavalli. all'ordine aspettando la solita sortita. alla quale essendo uscito il Marchese con ugual enumero al giorno precedente, ed avendo inavvedutamente dato nell' imboscata, non si perdè però d' animo, e riserrata la truppa caracollando volle voltare a dietro, ma il Maresciallo uscito dal suo quartiere gli sopraggiunse alle spalle, e gli fece voltar di nuovo il viso, onde si attaccò così strettamente la battaglia, che il Marchese, sopraffatto dal numero superiore, e percosso dal fianco e dalla fronte, vi sarebbe restato. con tutti i suoi, se il Governatore con il restante della cavalleria non fosse uscito a dispegnarlo, il quale avendo, per ciò fare, spinte alla scaramuccia due compagnie di corazze ed una di lance, si appiccò la battaglia di maniera che per molto spazio si combattè disperatamente, ma in fine sopravvenendo il terzo degl' Inglesi furono rimessi gli Spagnuoli, e cacciati di tutta carriera fin alla contrascarpa. Morirono quel giorno settanta degli assediati, e tra gli altri Giovanni di Gusman cavaliere di gran nascita, il quale ayeya condotto ultimamente il soccorso.

Nè restarono per questo il giorno seguente di sortire, ed, assalite le fanterie che lavoravano al Romitorio, uccisero molti soldati e guastatori, ma vedendo venire quattro truppe di cavalleria ed il battaglione degl' Inglesi alla lor volta, rivoltarono senza far altro a dietro. Continuavano i giorni seguenti le sortite tanto

DAVILA VOL. IV

frequenti, che i lavori non procedevano molto innanzi; ma il quinto di di luglio avendo il Maresciallo posti due agguati nella campagna colse in mezzo di maniera quei che sortivano, che la compagnia di Diego Benavides vi restò tutta disfatta, di modo che egli medesimo, perduto il sergente e l'alfiere, ebbe gran fatica a salvarsi, e Ruggero Taccone, che lo seguitava con la cavalleria, incalzato e furiosamente rispinto, a pena si ritirò salvo sotto alla difusa della strada coperta.

Da questo infortunio, e dalle infermità che moltiplicavano, si represse alquanto l'ardore de' difensori, di maniera tale che Birone ebbe comodità di piantare nel Romitorio undici pezzi grossi d'artiglieria, i quali battendo la campagna impedivano l'uscire dalla contrascaspa, e facevano spalla a quei che cominciavano a lavorare le trincee; le quali procedendo gagliardamente, i difensori pensarono di disturbarle con fare una sortita così potente che si ruinasse parte dell'operato, s'inchiodassero le artiglierie di Birone, s'impedissero l'offèse per qualche giorno. Ordinò pertanto il governatore, che il capitan Diego Durando e Francesco dell' Arco, che aveva ancor esso avuta una compagnia, stessero pronti nella strada coperta, quello con dugento fanti Spagnuoli, questo con dugento fra Italiani e Valloni, che dietro a loro fossero pronti ad uscire due capitani Irlandesi con trecento fanti di quella nazione, e di retroguardia Carlo di Sangro con ottanta uomini d'arme, i quali camminando a piedi portassero l'alabarde. Dispose che per la porta travagliata uscissero i capitani Ruggero Taccone e Francesco Fonte con cento cavalli per uno, i quali avessero da spalleggiare l'infanteria, e che il capitano Simon Latro

con altri dugento cavalli uscendo per la porta di Beoves facesse dare all'arme nella parte opposta, e poi traversando la campagna venissa a rinforzo de'suoi.

Era il giorno decimosettimo di luglio nel punto del mezzogiorno quando il Governatore con un tiro di cannone diede il segno di uscire, al quale essendo tutti coraggiosamente sortiti, corsero Diego Durando nella destra, e Francesco dell' Arco nella sinistra trincea, e vi entrarono con tanto impeto, che, rotte ed abbattute le prime guardie, assalirono il reggimento di Picardia che le custodiva, innanzi che avesse tempo di mettersi all'ordine per ricevere la battaglia, di modo tale che, uccisi i primi che si avanzarono per combattere, e gettati morti in terra i capitani Flessan, la Vietta e Fuqueroles, ruppero e dissiparono tutto il terzo, il quale cacciarono fuggendo sino a' ridotti dell' Eremitorio, nel qual luogo i fuggitivi ed i nemici urtarono tanto impetuosamente il reggimento di Sciampagna ch' era di guardia, ch' egli ancora disordinato prese manifestamente la fuga per correre a riordinarsi sopra la piazza d'arme ch'era alle spalle,

Fra tanto tumulto e tanta fuga i capitani Spagnuoli seguitati valorosamente da tutti i suoi, avendo empite le trincee di strage, arrivarono sino alla bocca de' ridotti dell' Eremitorio, i quali sarebbono restati abbandonati e per conseguenza perduti, se il maresciallo di Birone con quattro gentiluomini della sua casa, e con il capitano Francesco Benzi fiorentino con pochi altri soldati del suo seguito non avesse, prendendo le pioche, esposto sè medesimo all' impeto de' nemici; ma, combattendosi d' ogn' ora disperatamente, benche l' adito de' ridotti fosse stretto, non potevano questi pochi durare molto, e sostener soli l' impeto di tanti,

nè d'altra parte sopravveniva soccorso, perchè il capitan Simone scorrendo la campagna, e dietro a lui il marchese di Montenegro, e dall'altra parte Ruggero Taccone e Francesco Fonte, ponevano ciascuno in necessità di difendere il proprio posto; per la qual cosa la batteria dell' Eremitorio e la vita del Maresciallo erano in disperato pericolo, se il Principe di Genvilla, che era nel più vicino de' forti, conoscendo in quanto travaglio si versasse da quella parte, non avesse risoluto di correre con cento uomini in quei ridotti, all' arrivo del quale gli uomini d'arme del Sangro valorosamente subentrarono alla battaglia, i quali, per essere armati sostenendo meglio i colpi che loro venivano, urtarono i Francesi di modo che già, benchè combattendo, erano rinculati sino alle artiglièrie.

Il marescial di Birone pieno di sudore e di sangue, e con la parte destra de' capelli tutta abbruciata, faceva tuttavia dar molti segni del suo pericolo; per la qual cosa il Re medesimo non avendo più pronto partito smontò da cavallo, e, presa una picca in mano con quei gentiluomini che si trovò d'intorno, corse disperatamente alla difesa de' suoi cannoni, dietro al quale avviandosi di mano in mano il conte d' Overnia ed il conte di san Polo con gran numero di nobiltà uscita dal posto della Maddalena, si attaccò così grosso il conflitto, che aveva apparenza di un grandissimo fatto d'arme. Combatterono pertinacemente più di due î ore, essendo nella fronte de' suoi il Re medesimo, ma finalmente crescendo il numero dalla parte dei Francesi, e mancando le forze agli uomini d'arme Spagnuoli, per il gran peso dell'armi nel maggior furore del caldo, cominciarono benchè con lento passo a ritirarsi sempre spinti ed urtati dal principe di Genvilla,

che con animo eguale al nascimento suo molto ferocemente combatteva,

All' uscire delle trincee si rinforzò la battaglia, essendo sopraggiunta in soccorso de' suoi la cavalleria Spagnuola, la quale attaccando per fianco separò il principe di Genvilla con la sua truppa da quelle del Re e del marescial di Birone, di modo tale che il conflitto diviso in due parti, senza che l'una potesse sapere dell'altra, si combatteva disperatamente con estremo pericolo e con grandissima contenzione; ma sopravvenne opportunamente il duca di Mena con cinque o seicento cavalli, il quale, non ostante che tirassero senza intermissione le artiglierie della terra, era passato per la campagna tra gli alloggiamenti e la fossa, ove gli Spagnuoli stanchi ed affaticati presero partito di ritirarsi, seguitati ed incalzati fin su la contrascarpa. Stettesi molto spazio d'ora senza vedere il principe di Genvilla, ed il Re, fermato nella bocca della trincea esclamando ad alta voce, chiedeva instantemente di lui, e già ognuno sospettava che fosse morto, quando si vide a comparire con alcuni pochi tutto brutto di sangue, e con la persona pesta dalle percosse, il che rallegrò la mestizia dell' esercito, del quale morirono quel giorno più di novecento uomini, e degli Spagnuoli ne restarono più di novanta. I feriti furono molti e dei più segnalati dell' esercito Francese, oltre molti gentiluomini privati, tra i quali anco Enrico Davila, che scrisse l'istoria presente, fu percosso di una punta di partigiana sopra il ginocchio destro.

Da quel di, e per molti ch'erano restati uccisi in tante altre sortite, e per le infermità che tuttavia maggiormente accrescevano, essendosi le febbri maligue convertite apertamente in peste, rallentarono le

sortite, ed in loro vece i capitani Falma irlandese è Francesco dell' Arco piantarono gran quantità di pali attorno alla strada coperta, per tenere tanto più lungamente lontano ed occupato il nemico, sicchè non arrivasse ad offendere la contrascarpa, la quale si difese insino all' ultimo di di luglio. Ma il primo giorno d'agosto essendo le trincee già in istato di essere sboccate, i difensori vi applicarono due pettardi, e 'sboccandole fuori di tempo, le assalirono e vi fecero qualche danno, e nondimeno l'istesso di verso la sera i Francesi le aprirono, e pervennero sopra la contrascarpa, e gli Spagnuoli, dando nell' istesso tempo fuoco ad una mina che vi avevano fabbricata, mandarono in aria più di quaranta. Si fortificarono quella notte le bocche delle trincee, ed il giorno secondo si cominciò accanto alla trincea destra ad alzare un gran cavaliere, il quale avesse da battere le difese ed i fianchi de' baluardi, e ne' giorni seguenti si attese con fornelli, con salsicce, con fuochi artificiati e con altri stromenti a prendere o a distruggere le casematte, nella qual opera quasi con assalto continuato si combatteva non men la notte che il giorno, ma era tanta l'industria e tanta la costanza de' difensori, che a pena in molti giorni si guadagnavano pochi palmi di terreno.

Ma essendosi proceduto più innanzi ch'era possibile con la zappa, già le gallerie s'erano condotte fin sotto alla muraglia; per la qual cosa monsignore di san Luc eresse una batteria d'otto cannoni per occupare il rivellino posto a difesa del ponte e della porta.

Batterono le artiglierie sino al giorno vigesimoquarto, nel quale gl' Inglesi ed i Francesi separatamente diedero l'assalto, ed occuparono il rivellino, ma non essendosi per la stanchezza e per la brevità della notte

a sufficienza coperti, il giorno seguente alla diana il capitano Durando gli assaltò così ferocemente, che lanciandosi delle mura gran quantità di fuochi, e battendo per fianco i moschettieri del capitan Ollava, furono costretti ad abbandonare il posto, il quale nondimeno essendo tutto lacero dalle artiglierie, e battendo di già il cavaliere ridotto a giusta altezza, si rienperò la medesima sera, e vi si trincerò il reggimento di Cambrai. Ma il Governatore conoscendo perduta la muraglia fece formare una piccola mezza luna dal capitan Pietro Gagliego su l'orlo del terrapieno. a fabbricar la quale portavano il terreno co' eesti e con le sporte, e nel medesimo tempo per anticipare le ritirate, il marchese di Montenegro faceva tirare un trincerone sopra le sponde d'un braccio della riviera che passa da quella parte vicino alle mura, perchè perdendosi i primi ripari, trovassero i nemici l'ostacolo de' secondi. Intanto si attendeva ad impadronirsi del torrione della porta da quei di fuori, il quale battuto gagliardamento vi si diede l'assalto il giorno vigesimottavo, e nell'istesso tempo si diede fuoco ad una mina cavata infra il torrione e la muraglia, la quale avendo fatto grandissima ruina, riempì di tal maniera l'entrata del medesimo torrione, ch'egli restò separato dalla città e privo di soccorso, e nondimeno il capitano Ollava con un alfiere ch' erano a quella difesa, si sostenevano coraggiosamente, nè meno ansiosamente lavoravano il Marchese ed il Governatore a far levare le ruine per poter dar loro qualche soccorso, di modo che travagliandosi da tutte le parti, la cosa sì condusse alla notte, che di già essendosi aperto l'adito subentrarono ottanta Irlandesi ed altrettanti Italiani alla difesa del torrione, ritirandosi i primi difen-

sori già stanchi e malamente trattati; e nondimeno la zappa superò quello che non poterono superare gli uomini, e quattro giorni dopo restò occupato da' Francesi non solo il torrione, ma la muraglia contigua, nè tardarono molto a salire anco sul terrapieno, sopra il quale oltre la prima fattà dal Gagliego, aveva in tanto Federico Pacciotto formate due altre mezze lune, dalle quali s'impediva che non potessero gli assalitori penetrare più a dentro, ed a fronte loro s'alzavano nuove casematte ed una nuova trinces.

Intanto avendo il Re avuto avviso, che il commissario Contrera con molti altri capitani partito da Duai veniva per riconoscere le strade e l'alloggiamento del suo esercito, lasciata la cura del campo al duca di Mena, partì la sera de' ventinove d'agosto col marescial di Birone, e con seicento cavalli si spinse in persona per incontrarli, lasciando che il conte d'Overnia il giorno seguente con altri ottocento cavalli lo seguitasse. Marciava egli innanzi con cento gentiluomini, e seguiva il signore di Montigni con tutto il resto de' cavalli, nel qual modo camminando la mattina dell' ultimo di del mese intorno all'ora di terza, avendo salita una collina, si trovò repentinamente a fronte de' nemici che uscivano fuori di un bosco. Era breve l'intervallo fra di loro, e non occorreva pensare a ritirarsi; onde fu necessario mostrare buon cuore nella disuguaglianza delle forze, ed abbassate subitamente le visiere; il Re prese il trotto per investire i nemici. Nè questo ardire fu senza il debito frutto, perche gli Spagnuoli attoniti da questo assalto improvviso, e giudicando che l'animosità de' Francesi nascesse dall' aver grossi squadroni alle spalle, voltarono senza far testa, e furono condotti dal Re battendo per un gran pezzo di via, sinchè arrivati ad un piccol fiume, che da Miramonte correndo mette capo nella Semma vicino a Corbia, precipitosamente lo passarono, e dissipati in più parti si salvarono con gran fatica a Bapalma. Morirono nondimeno undici solamente di loro con un capitano di cavalli, ed alcuni altri pochi rimasero prigioni; ma non conseguì il Re tutto l'intento suo, perchè da un'altra parte il conte Giovan Giacopo. Belgioioso ed Emmanuelle di Vega non essendo incontrati ne avvertiti, perchè conducevano seco pochi compagni, penetrarono così vicino al campo, che ebbero comodità di riconoscere tutte le cose, e ritornarono ben'informati al cardinale Arciduca.

Il Re, ricondottosi all' esercito, ed argomentando che presto fosse per comparire il soccorso, fece sollecitare tanto i lavori, che il quarto di di settembre tentarono i suoi d'occupare le mezze lune; il che, benchè non succedesse, riceverono nondimeno maggior danno gli assediati; perchè il governatore Portocarrero, mentre s'avanza per soccorrere i rivellini, colto d'un'archibugiata nel fianco sinistro sotto alla corazza cadette subitamente in terra morto, il quale accidente, mestissimo ai difensori, fu per la virtu sua non meno deplorato da' nemici. Successe a lui nel comando il marchese di Montenegro, il quale con ugual valore e costanza assunse il carico della difesa, per continuare la quale. entrarono nelle mezze lune Alonso ed il capitano Durando; e dall' altra parte monsignore di san Luc con il reggimento di Navarra, ed il marescial di Birone con il terzo degl' Inglesi tiravano due trincee a mezzo del terrapieno per levare le difese d'ambe le parti, e per venire al riparo che avevano a fronte, al quale assistevano del continuo il Marchese e Federico Pacciotto; e perchè la fanteria era quasi consunta dalle fatiche,

e molti giacevano infermi, non ricusavano gli uomina d'arme, le corazze ed i cavai leggieri, di far le merdesime funzioni, lavorando con le zappe, e combattendo con le picche e con gli archibugi.

Mentre si lavoravano queste trincee, l'ottavo di di settembre essendo entrato monsignore di san Luc a sollecitare i lavori, fu percosso da una moschettata nella testa, per la quale fu portato morto nel campo, con sommo dispiacere del Re grandemente affezionato al valove ed alla destrezza di lui, perchè, oltre all'esperienza militare, ornato di belle lettere, e dotato dalla natura di nobilissimo aspetto, nell'operare, nel consultare, nel praticare e nel discorrere empiva tutti i numeri di perfezione.

Si combatterono il giorno dodicesimo i ripari posti alla fronte delle trincee, ma benche durasse l'assalto dal levar del sole sino alle due ore dopo il mezzogiorno, non conseguirono però gli assalitori vantaggio alcuno, e mentre ne' giorni aeguenti si pensa di replicare gli assalti e di rempere la costanza de' difensori, l'arrivo del campo Spagnuolo distornò gli animi dall'oppugnazione a più pericolosi pensieri.

Aveva provata il cardinale Arciduca molta difficoltà nel mettere insieme l'esercito, perchè avendo
i ministri di Spagna voluto rivedere i conti a quelli
che avevano prestati danari al Re, ed usare molti rigori fuori di tempo, i mercanti aveano ristrette le mani, e non si era poi potuto provvedere di danaro a
tempo per il pagamento delle genti, onde quelle che
si movevano d'Italia sotto al comando d'Alfonso Davalos, s' erano mosse tardi, e quelle che si assoldavano
in Germania s' erano congregate lentamente; nondimeno
superando il Cardinale con l'industria e con la dili-

genza tutti gl' impedimenti, aveva nella fine d'agosto raccolto il campe a Duai, grosso di ventimila fanti e di quatromila cavalli, e benche gli Stati d'Olanda insultassero da molte parti, e facessero molti progressi nella Frisia e nella contea di Brabante, egli nondimeno, o così avendo commissione di Spagna, o più inclinato a difendere ed a conservare gli acquisti fatti nel tempo del suo comando, avea deliberato di posporre tutti gli altri interessi, e di avanzarsi a soccorrere Amiens, des sideroso di conservare tanti buoni soldati che vi erano rinchiusi, e giudicando di conseguir-grandissima gloria, se avesse fatto ritirare il Re di Francia, che si trovava a quell'assedio con tutte le forze unite del suo reame.

Con questa deliberazione partito da Duai nel primi di di settembre con grande apparato di artiglierie, di ponti, di carri e di munizioni, era venuto ad Arras, ove, ricevitte le informazioni del Belgioioso e del Vega propose nel consiglio di guerra quale strada fosse da tenere per metter soccorso in Amiens, o per far levare il campo de' Francesi. Consigliarono alcuni che passando il fiume sotto a Corbia si conducesse l'esercito da quella parte, la quale rivolta verso la Francia non era assediata dal Re, perché mettendo senza ostacolo grosso soccorso nella città, non si avrebbe avuta necessità di arrischiarsi al pericolo del fatto d'arme, e lo sforzo del Re ricevendo dal nuovo soccorso nuovo e potente ostacolo, col beneficio del verno sopravvenente per se medesimo sarebbe stato vano. Ma la maggior parte dei Capitani considerarono che il passare la riviera, e condursi in un paese tutto distrutto, deserto ed attorniato da tante terre nemiche, era un assediarsi da sè medesimi, perchè se il Re, il quale tenéva tutti gli aditi del fiume, avesse loro impedito il ripassare, sarebbono

stati astretti, o di morire di necessità, o di prendere molto strani e pericolosi partiti; la quale difficoltà fu principalmente cagione che si deliberasse di andare a dirittura per la strada di Dorlano verso il campo Francese, stimando che il Re movendosi ad incontrarli, porgesse qualche comodità di mettere il soccorso nella terra; per la qual cosa l'Arciduca si condusse a Dorlano il duodecimo di di settembre, ed ivi fatta radunanza di vettovaglie così per potere alimentare il campo, come per mettere nella città, se gli venisse fatto di penetrarvi, il giorno decimoquarto prese di buon mattino la volta de' nemici.

Guidavano le prime schiere di cavalleria Lodovico Melzi ed Ambrogio Landriano, in mezzo a' quali marciava lo squadrone volante di quattromila fanti tra Spagnuoli ed Italiani a governo di Diego Pimentello, e nella fronte di essa erano più di dugento Capitani armati di corsaletto e di picca. Segnivano tre squadroni di fanteria, due Spagnuoli condotti da Carlo Colombo e da Luigi Velasco, ed il terzo, che marciava nel mezzo, di Valloni condotti dal conte di Buccoi. Dopo questi era collocata la battaglia, nella quale erano il duca d' Omala, il conte di Sor ed il principe d' Oranges, e chiudeva il campo lo squadrone di Alonso Mendozza, nel qual erano due terzi di Spagnuoli. Le artiglierie erano condotte da' tre primi squadroni, e da ambe le parti dell'esercito erano le carrette delle bagaglie concatenate insieme, come aveva insegnato l'uso del duca di Parma. Esercitava il carico di maestro di campo generale il conte Pietro Ernesto di Mansfelt, vecchio di veneranda canizie, il quale per non si poter reggere a cavallo si faceva portare in una lettica scoperta, ed aveva accettato questo peso, perohè monsignore di Rono pochi mesi innanzi assediando Hulst, percosso da un colpo d'artiglieria, aveva perduta la vita: l'Arciduca era portato similmente in lettica, ed aveva per consiglieri appresso il duca di Arescot e l'almirante d'Aragona.

Ma il Re, al quale con la venuta de' duchi di Nevers e di Mompensieri era ingrossato di maniera l'esercito, che aveva diciotto in ventimila fanti, e più di ottomila cavalli, avendo grossamente presidiati i luoghi di Corbia e di Pichigni per difficoltare il transito del fiume, venue in pensiero, così consigliato dal marescial di Birone, di andare ad incontrare con tutta la cavalleria i nemici su la campagna; perchè giudicandosi di gran lunga superiore di numero e di qualità di cavalli giudicava bene il tenere i nemici lontani dalla sua fanteria, nella quale poco si confidava; ma mentre egli si accinge per montare a cavallo sopravvenne il duca di Mena, il quale, addimandato ed inteso il disegno che aveva il Re, disse altamente, sicchè fu inteso da molti, che quelli che consigliavano sua Maestà non conoscevano bene la qualità de' nemici, e che avventurandosi con la sola cavalleria contra un esercito potente e veterano, si metteva in certo pericolo d'incontrare qualche sinistro accidente, onde poi la sua fanteria restando abbandonata, si sarebbe perduta la gente, perduti gli alloggiamenti, perdute tanto fatiche durate nel fortificarli, e posto il regno suo sopra un sol punto di dado: al che replicando il Re, ehe dunque si deve fare? ripiglià il Duca, che eran venuti per prendere Amiens, e che dovevano attendere a questo fine, onde tenendo l'esercito nella sicurezza de' suoi forti, dovevano lasciare il pensiero all' Arciduca d'assalirli e di discacciarli: e soggiungendo il Re che il nemico passerebbe la riviera e soccorre-

rebbe gli assediati, rispose il Duca: Vostra Maestà ponga l'animo in quiete, perchè i nemici nè passeranno il fiume, nè potranno sforzare queste trincee.

Così fremendo il marescial di Birone sempre inclinato a' partiti precipitosi, conchiase il Re di fermarsi, e di lasciare che il duca di Mena reggesse il peso del campo, il quale, fatti passare mille e cinquecento fanti governati da monsignore di Vic di là dal fiume, fece prendere e trincerare prestamente una chiesa posta su la ripa di là, e discosta poco più di un miglio dalla terra, e distesi frequenti corpi di guardia lungo antte le sponde della riviera, si condusse personalmente a Lomprè per meglio fortificarlo. Si ordinarono le fanterie ne' forti e nelle trincee, e la cavalleria si distese in battaglia sotto alla difesa de' suoi ripari. L'Arciduca alloggiò con tutto l' esercito la sera nella badia di Betricurt, e fece sparare tutta l' artiglieria per dar segno alla città ch' era vicino il soccorso.

Monsignore di Montignì, il quale con i cavai leggieri Francesi aveva sempre battute le strade a vista de' nemici, arrivò nel campo in su la mezza notte, e dato avviso al Re dell' alloggiamento degli Spagnuoli, e che comparirebbono la giornata seguente, fu mandato a quartiere per rinfrescare i suoi cavalli stanchi dal travaglio dei due giorni passati. Il dì seguente, giorno decimoquinto di settembre, a un' ora dopo il mezzo giorno apparirono le prime schiere del campo arciducale, le quali, passata un' acqua che si guada due leghe sopra Amiens, e lasciato Pichignì alla man destra, torcendo il viaggio verso la man sinistra, accennavano di camminare a dirittura a Lomptè; per la qual cosa la turba de' vivandieri e de' saccomanni, con molte altre persone che ivi per più comodità alber-

gavano, presa precipitosamente la fuga, corsero per 'salvarsi nel campo, dalla qual furia spaventate le fanterie, che crederono obe fosse monsignore di Montignì, il quale rotto fuggisse da' nemici, perciocchè il suo ritorno di notte non era noto se non a pochi, abbandonazono le trincee con tanto precipizio, che nè il Contestabile ne il duca d' Epernone poterone fermare la fuga, sicchè di tutta carriera non prendessero con l'insegne che fuggivano più degli altri la volta del fiume da quella parte che conduce verso Abevilla. - Era intanto lo squadrone volante degli Spagnuoli in vista delle trincee, ed i Capitani provetti ch' erano nella fronte conoscendo il disordine e la fuga delle bandiere, esclamavano ad alta voce vittoria vittoria, e battaglia battaglia. Ma l'Arciduca sentendo il tumulto e le voci loro, benchè inclinasse a dar licenza che s' investissero le trincee, persuaso nondimeno dall'Almirante e dal duca di Arescot a non credere alla temerità de' soldati sempre senza considerazione desiderosi di combattere, ma piuttosto a procedere cautamente ed a riconoscere prima lo stato de' Francesi, finalmente risolse di far alto.

Intanto i duchi di Nevers e di Mompensieri con la cavalleria della vanguardia spiegando l'ordinanza aveano ricoperta la vista delle trincee, ed i cannonieri senza intermissione tiravano, perchè il fumo coprisse il disordine che v'era, dando tempo alle genti di riaversi, perchè il marescial di Birone, correndo a tutta briglia, aveva fatto riconoscere l'errore alle fanterie, e mostrando a dito che gl'inimici avevano fatto alto in mezzo della campagna, gli persuase tutti indi a poco a ritornare ne' posti. In questo modo, per la troppo cauta natura de' suoi consiglieri, perdette l'Arciduca così certa

# 512 DELLE GUERRE CIVILI DI FRANCIA • cocasione d'una vittoria tanto gloriosa e tanto grande, la quale dell'esperienza de' Capitani privati era stata nel primo arrivo ottimamente riconosciuta.

Non meno degli altri la conobbe il marchese di Montenegro, e volle sortire su le trincee de' Francesi che erano nella fossa, e sul terrapieno all'incontro de' suoi ripari, ma trovò che il reggimento di Navarra che le guardava, non s'era mosso, e che gli Svizzeri, che erano accampati più sotto, erano parimenti fermi nella loro battaglia.

Si consumò il restante del giorno in varie scaramucce nella campagna, che il Re appostatamente faceva far grosse e furiose per trattenere i nemici, stando tattavia in pensiero l'Arciduca di assalire le fortificazioni del Re; ma i Capitani dimostravano ch' era prima necessario di combattere così gran nerbo di cavalleria disposta fuor de' ripari, e difesa da sì gran quantità d'artiglieria che non era da pensare di poterla vincere, e mostravano le trincee ed i forti tanto rilevati ed eminenti, che da molti anni non s'era veduto alloggiamento più forte: per la qual cosa essendosi deliberato la notte di tentare qualche altra via, la mattina del giorno decimosesto il conte di Buccoi con il suo squadrone, e con molte barche condotte sopra carri, s'accostò al fiume per tentare di trapassarlo, ma le guardie disposte dal duca di Mena resistevano gagliardamente, e benchè si combattesse con grandissimo furore da molte parti, e talora paresse che i Valloni fossero per dover ottenere il loro intento, tuttavia dopo il travaglio di tutto il giorno si ritirarono. senza frutto.

Erasi dall'altra parte scaramacciato ferocemente e tra i cavalli e con l'artiglierie; perciacche il Re fatte condurre sette colubrine in certa altura, ch' era alle spalle della vanguardia le fece adoperare così prosperamente, che due volte colsero nei muli che portavano la lettica del Cardinale, onde egli fu costretto di mettersi a cavallo; e la cavalleria nemica ne ricevette per tutto molto danno. Tirarono non meno le artiglierie Spagnuole, ma per essere in luogo più rilevato percotendo quasi di ficco fecero poco effetto.

Ma nella varietà delle scaramucce che continue si secero alla campagna, osservarono molti che mentre la cosa andava fra corazze e corazze, o fra carabini e carabini, i Francesi per lo più restavano superiori; ma ove entravano gli uomini d'arme Fiamminghi e Borgognoni, la cavalleria Francese era costretta di cedere all' impeto delle lance: per ovviare il quale incontro, che riusciva con danno e con dolore della nobilta, il Re medesimo avanzatosi alla testa degli squadroni, ordinò che le corazze scaramucciando non si serrassero e non si restringessero insieme, ma lasciassero molto vacuo fra l'una e l'altra; il che essendosi una e più volte eseguito, si conobbe che l'impeto delle lance, non si trovando incontro saldo, riusciva per la maggior parte vano, il che fece grandissimo frutto, così perchè si scaramucciava con piccole truppe nell'ampio della campagna, onde era facile l'allargarsi, come perchè le lance degli Spagnuoli erano pochissime rispetto al grosso numero della cavalleria Francese.

Nell'inclinare del giorno era finita una trincea, con la quale il duca di Mena lavorando tutto il giorno aveva serrato l'accesso di Lompre; per la qual cosa essendo riuscito vano il tentativo del conte di Buccoi, e non vi essendo più speranza di poter occupare il

passo della riviera, poichè il primo giorno non si era nè attaccato Lomprè, nè assalito l'alloggiamento reale, deliberarono i Capitani dell'esercito spagnuolo, secondo l'opinione de' quali si governava il cardinale Arciduca, di ritirarsi per la medesima strada che nel venire avevano fatta, e far la ritirata innanzi che, mancando le vettovaglie che aveano condotte, l'esercito cominciasse a patire; poichè quanto al paese egli era consumato di maniera, che per quindici leghe d'intorno non si trovava cosa che potesse servire all'uso degli uomini e de' cavalli.

Apparve la mattina del giorno seguente il segno della partenza per le bagaglie e per i saccomanni che ingombravano la strada di Dorlano, onde il Re desideroso pure di non lasciar partire senza molestia i nemici, aveva ordinato due squadroni di cavalleria fiancheggiati da due altri di carabini per assalirgli alla coda; ma nel partire che fece l'esercito, essendo alto il sole molte ore sopra la terra, si vide ordine e maniera così maravigliosa nel ritirarsi, che stante massime il primo proposito di attendere principalmente all'espugnazione d'Amiens, giudicò il Re medesimo, e consentirono tutti gli altri Capitani, che non si dovesse tentare cosa alcuna.

Aveva voltato faccia l'esercito spagnuolo, di modo che Alonso di Mendozza guidava la vanguardia, se vanguardia si possono chiamare le prime schiere che si ritirano, e lo squadrone volante era restato ultimo nel retroguardo per fare la ritirata. Questo avendo le picche nel mezzo e due grandi ale di moschettieri a ciascuno de'lati, faceva forma curva ed apparenza lunata, di modo tale che chi s'approssimava per investirlo, urtava di primo impeto in una densa tempesta di mo-

schettate, dopo la quale si trovava a fronte un saldo corpo di battaglia, che vibrando ferocemente l'aste faceva terribil mostra di valorosa impressione, e se qualche truppa di cavalleria faceva mostra d'assalire le maniche dello squadrone, s'avanzavano subito le squadre di cavalli del Melzi e del Landriano, le quali con due grossi di lance fiancheggiate da' carabini sostenevano l'impeto fin tanto che i moschettieri ricaricando e riordinandosi tornavano furiosamente a tirare.

Con quest' ordine, avendo i picchieri le picche su la spalla sinistra si ritiravano a passo a passo, e ad ogni piccolo tocco di tamburo rivoltando in un momento la fronte, si ritiravano con tanta quietezza e così lento passo, che in due grosse ore s' erano allontanati poco più di mezzo miglio, nel quale spazio non restò la cavalleria leggiera del Re di far molte esperienze e di far molti assalti, ma sempre con grave danno, perchè troppo fieramente corrispondevano le ultime parti dello squadrone volante; e finalmente avendo monsignore di Montiguì ottenuta licenza di attaccar la scaramuccia da molte parti, fece alto lo squadrone Spagnuolo, versando tanta copia di archibugiate, che i cavalli leggieri furono costretti caracollando a prender volta, e nell' istesso tempo ferocemente assaliti da' carabini, che usciron dall' un fianco e dall' altro furono sospinti fin sotto agli squadroni reali, i quali avanzandosi lentamente più per riputazione che per altro, seguitavano il viaggio dei nemici. Morirono più di quaranta de' cavalli leggieri, e molti più furono i feriti, fra i quali il signore di Coquinvillier colto d'una moschettata nel braccio destro.

Ma dopo questo ultimo assalto dei cavalli leggieri, gli squadroni del Re si fermarono alquanto, e gli Spa-

gnuoli continuarono assai più speditamente a ritirarsi; e poichè furono discostati un tiro di artiglieria, messe le picche ed i moschetti in spalla camminarono benchè senza affannarsi al loro viaggio. Ma pervenuti all' acqua ch' erano necessitati di passare, il Re s' avanzò con tutta la cavalleria per vedere se questo impedimento gli porgesse occasione di disordinare i nemici; ma lo squadrone volante voltata prestamente la faccia si fermò nel mezzo della strada, sin che il restante dell'esercito fu passato, e poi osservando il medesimo stile passò nell'acqua sino al ginocchio, senza che si turbassero gli ordini, o che vi si scorgesse trattenimento alcuno, la quale maravigliosa forma di ritirarsi, mentre ingombravano la campagna per ogni parte così grossi e così numerosi squadroni di cavalleria nemica, espresse fin dalla bocca del Re medesimo, che non erano altri soldati nel mondo che avessero saputo far tanto, e che s' egli avesse quella fanteria congiunta con i suoi cavalli, oserebbe intraprendere guerra con l'universo. Passata l'acqua resturono i Francesi di seguitare; perchè il Re volle rimandare una parte della cavalleria a difesa del campo, e verso la sera egli con i duchi di Nevers e di Mompensieri, e col marescial di Birone seguì poi la strada degli Spagnuoli. Alloggiò l' Arciduca la sera nella medesima badia di Berricurt, ed il di seguente passando sotto Dorlano s'incamminò a dirittura nella città di Arras, con disegno, poichè non era riuscito di soccorrere gli assediati, di attendere a riparare l'inclinazione delle cose di Fiandra.

Il Re ritornato nel suo campo mandò un araldo ad intimare al marchese di Montenegro, che avendo veduto l'esito del soccorso ch'egli aspettava, pensasse ormai di arrendersi, che per non veder perir tanti soldati d'onore gli avrebbe fatte onorevoli condizioni.

Il Marchese, il quale di già per una polizza portatagli dentro da un ragazzo aveva avuto licenza dall'Arciduca di pattuire, volle nondimeno intendere il parere degli altri Capitani, i quali avendo unitamente conchiuso, che per la pestifera mortalità, per il mancamento di corda, per il poco numero al qual erano ridotti, e per essere i nemici ormai padroni del terrapieno non era da pensare di sostenersi, rispose al Re che desiderava sicurezza di poter mandare un capitano all'Arcidoca per intendere la certezza del suo comando; il che essendogli cortesemente conceduto, mandò Federico Pacciotto, il quale riportò espressa licenza dell'accordo, laonde essendosi brevemente trattato convennero d'arrendersi con queste condizioni: che i sepolcri di Ernando Telles Portocarrero, e d'ogni altro capitano ch' era morto nell' assedio, non sarebbono mossi, nè cancellate le loro inscrizioni, essendo nondimeno lecito agli Spagnuoli di levarne i corpi quando loro piacesse: che tutte le genti da guerra che erano nella città uscirebbono con arme e con bagaglie, bandiere spiegate, con i tamburi e con le trombe nella loro ordinanza, e dal Re sarebbono accomodati di carrette per condurre gli ammalati e le robe sino a Dorlano: che se alcuno animalato o ferito rimanesse nella città riceverebbe buon trattamento, e sarebbe libero di partire a suo piacere: che i soldati sarebbono esentati di pagare i medicamenti che avevano presi nella città, e similmente duemila libbre di palle d'archibugio prese dai particolari ed adoperate da loro: che i prigioni da ogni parte si lascerebbono senza taglia: che gli uomini della terra potrebbono restare senza essere aggravati, ma

trattati da buoni sudditi, rinnovando il giuramento di fedeltà al Re di Francia, e quelli che volessero seguitare i soldati fossero in piena libertà di farlo: che si farebbe tregua per sei giorni prossimi, nel termine dei quali non essendo soccorsi almeno con duemila uomini, renderebbono la città, ed in tanto per sicurezza darebbono tre statichi, un capitano Spagnuolo, un Italiano ed un Vallone.

Portò la capitolazione dell' Arciduca il sergente maggiore, il quale avendola ratificata uscirono il giorno vigesimoquinto di settembre i disensori di Amiens, mille e ottocento a piedi e quattrocento a cavallo, essendo alla testa di tutti il marchese di Montenegro militarmente ornato, sopra un cavallo feroce con il bastone in mano, e pervenuto al luogo ove il Re con tutto l'esercito in battaglia l'aspettava, deposto il bastone, scese di sella, e baciando il ginocchio al Re disse altamente sì che fu sentito dai circostanti, ch' egli rendeva quella piazza in mano d'un Re soldato, poichè non era piaciuto al suo Re di farlo soccorrere da Capitani soldati; le quali parole mossero ciascuno a considerare, che se l'esercito Spagnuolo avesse o presa la strada di là dal fiume, o abbracciata l'occasione che col disordine delle trincee gli aveva presentata la fortuna sicuramente l'assedio era levato. Rispose il Re che doveva bastare a lui d'aver difesa quella piazza da soldato, ed ora rimetterla in mano del legittimo Re con onorevolezza di soldato. Aggiunse a queste molte altre dimostrazioni così verso di lui, come verso gli altri capitani, i quali volle riconoscere per nome ad uno ad uno, ed accommiatati con laude di tutto l'esercito furono condotti sicuramente a Dorlano.

Entrarono in Amiens il Contestabile che ricevette la

piazza, il marescial di Birone ed il duca di Mombasone, e dopo di loro entrò il Re; e visitato il tempio maggiore della terra, diede il governo di essa a monsignore di Vic, ed egli usci senza fermarsi, così per il sospetto della peste, come per desiderio di seguitare il viaggio dell' Arciduca, il quale fermatosi due giorni sul passo del fiume Auzia, s' era in tanto condotto dentro alle mura di Arras.

Segui il giorno vigesimosesto un accidente, il quale se fosse successo prima, avrebbe sconcertate tutte le cose, ma in questo tempo riuscì piuttosto ridicolo che travaglioso, perchè senza sapersi qual fosse la cagione, s' accese improvvisamente così gran fuoco negli alloggiamenti del Re, che in breve spazio restarono arse tutte le baracche, il che non fu di danno nè agli uomini nè alle bagaglie, perchè di già era levato ed in partenza il campo. S' allegrò l'universale chiamandolo fuoco di allegrezza, e molti presero buono augurio di futura quiete, il quale dall' evento fu confermato; perciocchè ritornato il generale di san Francesco dalla corte di Spagna, e pervenuto con lettere all' Arciduca in quei medesimi giorni, fece abboccare sui confini che dividono la Picardia dal contado di Artois il segretario Villeroi per la parte del Re, ed il presidente Ricciardotto per la parte dell' Arciduca, i quali terminarono, che a Vervein luogo ne' medesimi confini, e famoso per le paci che altre volte s' erano ivi trattate, si congregassero il cardinale Legato, fra Francesco Gonzaga vescovo di Mantova nunzio del Pontefice, ed i deputati dell' una e dell'altra parte per attendere alla trattazione della pace.

Moveva il re Filippo all' inclinazione della concordia il bisogno delle cose di Fiandra, le quali per essere re-

state come abbandonate due anni continui, erano in grandissima declinazione, di modo che la necessità delle cose proprie lo costringeva a non pensare all'acquisto dell' altrui. Aggiungevasi la penuria estrema di danari, per la quale gli era convenuto questo medesimo anno sospendere i pagamenti con poca riputazione della sua grandezza, e con ruina de' mercanti che erano soliti a far partiti con la Corona. E non era ultimo nel suo pensiero il rispetto di stabilire la successione al figliuolo, perchè ritrovandosi di già in età senile, conoscendosi vicino alla morte, desiderava che il successore di poca età non incontrasse in una guerra travagliosa e potente contra un Re robusto d'armi e di forze, pieno d'esperienza, e portato da manifesto favore della fortuna. Aggiungono i suoi dipendenti, che negli estremi della vita sollecito di soddisfare alla coscienza, desiderava di terminare i suoi giorni con la pace della Cristianità, e con la restituzione di quello che non era suo, il che della bontà di quel Principe sempre moderato nelle sue operazioni non è fuori del verisimile il congetturare. Chiara cosa è nondimeno, che la perdita d'Amiens diede grandissima forza alla sua prima disposizione, e persuase il medesimo al cardinale Arciduca, il quale dovendo prender per moglie l'infante Isabella, e con essa il dominio de' Paesi Bassi procurava di non aver guerra così travagliosa e così potente, come quella del re di Francia.

Ritornò il segretario Villeroi con l'aggiustamento appuntato, e trovò che il Re con l'esercito seguitando la prosperità della fortuna s'era accampato sotto Dorlano, perciocchè essendo scorso fin sotto alle mura di Arras, riempiendo tutto il paese di terrore, s'era avveduto poi, che con pericolo si lasciavano a dietro le

piazze di Picardia, e perciò s' era condotto ad oppugnare Dorlano come luogo più vicino, e la presa del quale porterebbe grandissimo comodo al suo paese.

Ma di già le piogge dell'autunno infestavano travagliosamente, e nell'esercito stato sano sino a quell'ora era entrato il flusso di sangue e la peste, di modo tale che ricordando i tesorieri essere del tutto mancata la facoltà di pagare l'infanteria, il Re deliberò di sbandare l'esercito, ed attendere gagliardamente al trattato della pace, la quale ora pieno di riputazione e di gloria, avendo soddisfatto a sè stesso ed all'aspettazione de'suoi popoli, più arditamente e più palesemente desiderava.

Questo reciproco desiderio e dell' un Re e dell' altro facilitava il trattato della concordia; ma gl' interessi del duca di Savoia tenevano in difficoltà tutte le cose, imperocchè sebbene la guerra questi due anni passati era stata varia, e con grosse fazioni e sanguinosi assalti piuttosto dannosa alla sua parte, e sebbene monsignore delle Dighiere avendo occupato san Giovanni di Moriana, e tutta quella valle nell' Alpi, era tornato a scendere nel Piemonte con ruina e con guasto del paese, egli nondimeno risoluto di ritenere il marchesato di Saluzzo o attraversava, o non si curava che si concludesse la pace.

Si congregarono nondimeno a Vervein per la parte del re di Francia Pomponio monsignore di Bellieure e Niccolò presidente di Sillerì, e dalla parte di Spagna il presidente Ricciardotto, Giovan Battista Tassis e Luigi Verrichen auditore di Brabanza. Furono condotti i deputati Francesi dal Nuncio del Pontefice, e gli Spagnuoli dal generale di san Francesco, e si trasferì nel medesimo luogo il cardinale Legato, dall' au-

34

torità del quale rimosse tutte le difficoltà di precedenza, s' entrò nella trattazione del negozio, ma non prima del principio del mese di febbraio dell'anno mille cinquecento novantotto, anno destinato dalla provvidenza divina a saldare le dolorose piaghe di quarant'anni passati.

Era grande il desiderio della concordia nell' una parte e nell'altra, e grande similmente appresso ciascheduna delle parti l'autorità del Legato, nè le dimande erano molto differenti; perciocchè gli Spagnuoli profferivano di restituire senza difficoltà Ardres, Dorlano, la Cappella, il Castelletto, e Montolino in Picardia ed il porto di Blavetta nella Bretagna, e richiedevano solo di ricevere Calais insino che durasse la guerra con gli Olandesi, e di dare intanto cambio equivalente al re di Francia; ed i Francesi all' incontro volevano liberamente Calais, chiedevano parimente Cambrai, e rinnovavano alcune pretensioni vecchie sopra i confini di Fiandra.

Dimostrarono gli Spagnuoli che le pretensioni vecchie erano state terminate nella pace conclusa tra le Corone a castello Cambresì sin l'anno mille cinquecento cinquantanove, e che Cambrai non era della giurisdizione del re di Francia, ma città dell'Arcivescovo usurpata pochi anni innanzi dall'armi del duca d'Alansone, e che però come sopra terra libera il Re non vi poteva pretendere ragione alcuna, ma bene il dominatore de' Paesi Bassi ne aveva l'antica protezione, e perciò dominio non diretto, ma ragionevolmente stabilito.

Cederono con queste ragioni facilmente i Francesi alle pretensioni antiche, ed alla dimanda di Cambrai, e con altrettanta facilità cederono gli Spagnuoli alla dimanda di ricevere Calais, onde tutta la difficoltà si ridusse, che il re di Francia voleva Blavetta nello stato che si ritrovava con tutte le artiglierie, palle e munizioni da guerra, e gli Spagnuoli pretendevano di demolire totalmente la fortezza fabbricata da loro, e di tràsportare le artiglierie e le restanti cose che vi avevano portate del loro; ma anco questa difficoltà agevolmente si risolse, perchè, tratfandosi con sincerità grande, i Francesi si acquetarono conoscendo che gli Spagnuoli erano dal canto della ragione. Tutte le altre cose erano di poco momento, onde restava solo il trattare gl'interessi degli aderenti, perchè il Re di Francia desiderava che si concordasse con la Regina d' Inghilterra e con gli Stati d'Olanda, ed il re di Spagna voleva che il duca di Savoia ed il duca di Mercurio fossero compresi nella pace.

Nacque sopra di questo una contesa risentita, perchè avendo detto i Francesi che non volevano includere il duca di Mercurio come suddito del Re, risposero gli Spagnuoli che anco gli Stati d' Olanda erano sudditi del re di Spagna, e qui rimproverandosi scambievolmente che si desse fomento a' ribelli, si alterarono gravemente e proruppero in parole d'indegnazione, e nondimeno interponendosi il cardinale Legato, si accordarono di darne parte a' loro Principi, ed aspettare gli ordini risoluti, ma in pochi giorni si rimossero queste difficoltà, perchè avendo il Re lasciato il Contestabile con forze ragionevoli in Picardia s' era condotto personalmente in Angiers per mettere insieme l'esercito, ed andare con tutte le forze in Bretagna; per la qual cosa il duca di Mercurio vedendo tutti i suoi disegni ruinati, e non volendo aspettare l'ultime necessità, alle quali non era pari a resistere, era conde-

sceso all'accordo, per il quale maritando l'unica sua figliuola in Cesare figliuolo naturale del Re, e ricevendo altre ricompense di pensioni e di danari, rimise quella parte della Bretagna, che seguitava il suo nome nell'ubbidienza reale, onde cessò l'occasione che il Re cattolico procurasse d'includerlo nella pace. Nè fu bisogno lungamente contendere per la regina d'Inghilterra e per gli Stati d'Olanda, perchè quei principi dopo che ebbero fatta ogni cosa possibile per impedire il trattato della concordia, chiamandosi mal soddisfatti del Re, che nella lega dell'anno precedente aveva promesso di non convenire senza di loro, dichiararono di non voler esser compresi come aderenti, e di non voler pace col re di Spagna.

Solo rimaneva il punto appartenente al duca di Savoia, il quale fu per interrompere tutto l'appuntamento condotto a perfezione, perciocchè introdotto alla conferenza il marchese di Lullin ambasciatore del Duca, disse che sin l'anno passato il presidente Silleri, uno de' deputati, il quale era presente, avea trattato l'accomodamento col Duca, e s' era contentato il Re ch' egli ritenesse il marchesato di Saluzzo in feudo della Corona. Rispose il Presidente, ch' era vero che il Re se n' era contentato, ma in tempo che lo stato delle cose sue lo persuadeva a dividere ad ogni partito il Duca dal re di Spagna, e che a questa condizione sapeva ben il Marchese che ve n' erano aggiunte dell' altre, le quali taceva per non mettere discordia infra gli amici, con le quali parole voleva egli inferire che il Duca, col ritenere il marchesato, si proferiva di muover l'armi contra lo stato di Milano.

Molte furono le contese, e pareva che il tutto fosse seoncertato; ma essendo passato il Generale al Re, e Giovan Battista Tassis all' Arciduca , ritornarono in pochi giorni, e conclusero che il Duca ed il Re ritenessero quello che occupavano di presente, e che la differenza del marchesato fosse rimessa nel Pontefice, il quale dovesse sentenziare nel termine d'un anno, e poi si restituissero scambievolmente le occupazioni dall'una parte e dall' altra. Ma il Marchese ricusava che il Re ritenesse la valle di Moriana, e non volle ratificare senza avvisarne il Duca, e sarebbe stato questo per la natura di lui difficile impedimento, se la buona sorte non avesse rimosso quest' ostacolo; perchè il Duca con molta strage della gente delle Dighiere aveva in questi giorni ricuperata la Moriana, ed all'incontro monsignore delle Dighiere aveva preso il forte fabbricato dal Duca vicino a Granopoli, e, tagliato a pezzi il presidio, l'aveva spianato sino alle fondamenta: per la qual cosa non restando altro se non Berra in Provenza occupata dal Duca, convennero che restituendo egli di presente quella terra, le ragioni del marchesato si compromettessero nel Papa. Fu conclusa e sottoscritta da' deputati la pace il secondo giorno di maggio con espressa condizione che non si pubblicasse se non dopo il termine di un mese, perchè il re di Francia voleva che gli ambasciatori d'Inghilterra e d'Olanda partissero prima dalla Corte, per non pubblicare la concordia in loro presenza, ed il cardinale Arciduca voleva lo spazio per ricevere di Spagna il contrassegno della Blavetta.

Pubblicossi la pace il settimo di di giugno in Parigi, ed il medesimo di nella città d'Amiens alla presenza del Legato e de' deputati del Re, come fu fatto di concerto anco in Brusselles, rallegrandosi universalmente gli uomini, che dopo così lunghe e così calamitose guerre il regno di Francia, distratto in tante fazioni,

526 DELLE GUERRE CIVILI DI FRANCIA L. XV si fosse finalmente riunito nell'intera ubbidienza di un Re cattolico e francese, per godere nell'avvenire, in ristoro di tanti mali passati, i frutti e le benediziona della pace.

FINE DEL LIBRO DECIMOOUINTO ED ULTIMO

# INDICE

# DE' LIBRI CONTENUTI IN QUEST' OPERA

|       |      |    |    |     | VO  | LUMI  | PR   | MO   |     |     |   |      |     |
|-------|------|----|----|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|---|------|-----|
| Libro | I    |    | •  |     | • ' | •     | •    |      | •   |     |   | pag. | Þ   |
|       | II   |    | .> | •   |     | •     | •    | •    | •   | •   |   | 2)   | 71  |
|       | Ш    |    |    |     |     |       | •    |      | •   | •   |   | 2)   | 149 |
|       | IV   |    |    |     |     | •     |      |      | • , | . • |   |      | 275 |
|       | V    |    |    | •   |     | •     |      |      |     | •.  | • |      | 411 |
|       |      |    |    | . 1 | OLU | JME : | SECC | NDO  | ı   |     |   |      |     |
| Libro | VI   |    |    |     |     |       |      |      | •   |     |   | pag. | 5   |
|       | VII  | Ι. |    |     |     |       |      |      |     |     |   | 23   |     |
| -     | VII  | I  |    |     |     |       |      |      | •   |     |   |      |     |
|       | IX   |    | •  |     |     | •     | •    |      | ,   | •   |   | 23   | 353 |
|       |      |    |    |     | voi | LUME  | TE   | RZO  |     |     |   |      |     |
| Libro | X    |    |    | •   | •   |       |      |      |     |     |   | pag. | 5   |
|       | XI   |    |    |     | •   | •     |      | •    |     | •   |   |      | 151 |
|       | XII  |    | •  | •   | •   | •     |      | •    | •   | •   |   | . 22 | 291 |
|       |      |    |    |     | VOL | UME   | QUA  | LRTQ |     |     |   |      |     |
| Libro | XIII | Ī  |    |     |     |       | •    |      | •   |     |   | pag  | . 5 |
|       | XIV  | 7  |    |     | •   |       |      | •    |     | •   |   | . 9  | 203 |
|       | xv   |    | _  |     |     |       |      |      |     |     |   | . ,  | 371 |



